

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



| r |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

Platina

ZLI

4-6-1

154-B-

|   | · |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| r |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| · |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

# S T O R I A

### DELLE VITE DE PONTEFICI

DI

## BARTOLOMMEO PLATINA.

E D'ALTRI AUTORI;

DAL SALVATOR NOSTRO GESU'CRISTO

FINOA

# CLEMENTE XIII.

FELICEMENTE REGNANTE.

EDIZIONE NOVISSIMA

Corretta, ampliata di copiosissime note, Indici, e' Cronologia, e adornata de RITRATTI DE PONTEFICI.

TOMO TERZO.



### IN VENEZIA; MDCCLXIII.

Preso Domenico Ferrarin.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.







| · |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| · |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   | · |   | • |  |  |
|   |   | · |   |  |  |
| : |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |  |  |

Platina

ZLI

4-6-

· ..

.

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   | • |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

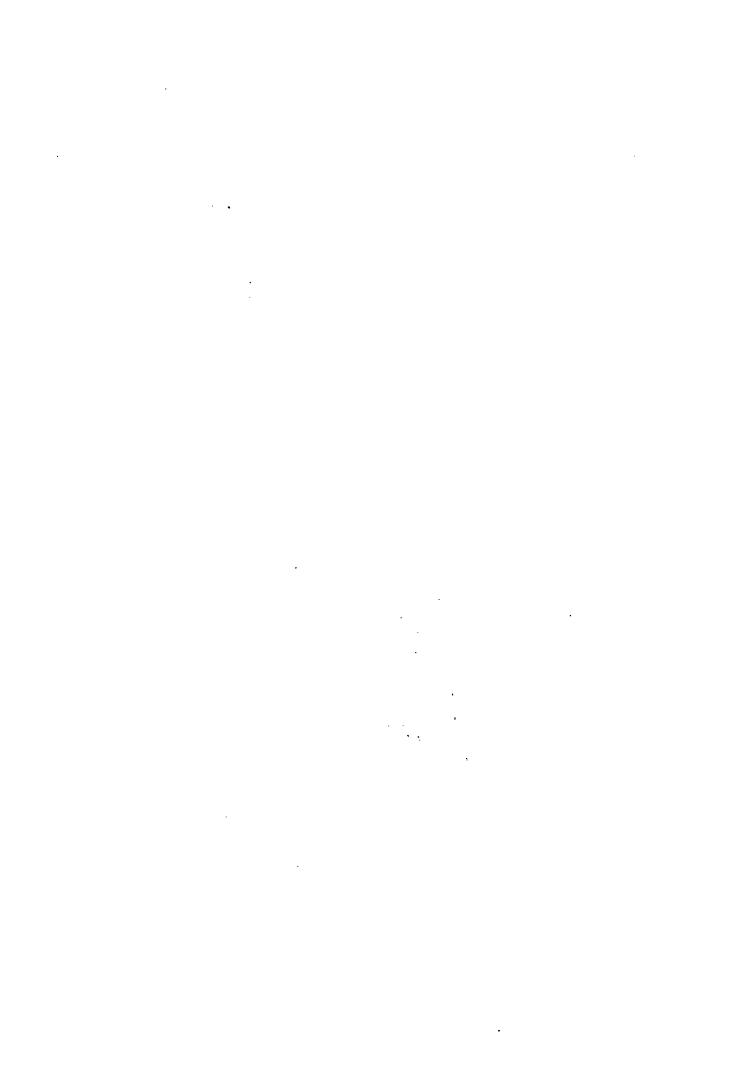

| In Germania cominciò di Ordine de Cavalieri Teutonici .  URBANO III. eletto prometice li 25. Novemento bre, tenne le Chiavi An  Meŭ 10. e Giorni 25  Mori li 19. Ottobre dell' anno 1187.  I187. GREGORIO VIII. Prefa della Città di Geletto Papa li 20. Ottobre dell' anno 1187.  Morì li 15. Dicembre dell' anno 1187.  Morì li 15. Dicembre dell' anno 1187.  CLEMENTE III. eletto pontefice li 19. Dicembre, refle la Chiefa Anni II. Medi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottobre dell' anno 1191.  CELESTINO III. e del Inghilterra s' unifeono per la Crociata di Terra.  Santa.  Ligi. CELESTINO III. e del letto Papa li 28. Marzo fenne le Chiavi per An  ini vi. Mefi 9. Giorni 10  Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa feomunica Leopoldo Marchefe d'Auftria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | an. díg<br>Cristo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URBANO III. eletto tonici  URBANO III. eletto tonici  Pomefice li 25. Novem espore, tenne le Chiavi An.i.  Mesi 10. e Giorni 25.  Morì li 19. Ottobre dell'anno 1187.  GREGORIO VIII. Presa della Cietà di Geletto Papa li 20. Otto-grusalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede folo dano Saladino.  un Mese, e 25. Giorni  Morì li 15. Dicembre de l'anno 1191.  L'Imperador Federico di riconcilia con il Papa, de di ntraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottogra dell'anno 1191.  L'Imperador Federico di riconcilia con il Papa, de di ntraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottogra dell'anno 1191.  CELESTINO III. e dell'anno 1190.  CELESTINO III. e dell'anno 1193.  CELESTINO III. e dell'anno 1193.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - into   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| URBANO III. eletto pomerice li 25. Novemento bre, tenne le Chiavi Ann. Meli 10. e Giorni 25.  Morì li 19. Ottobre dell'anno 1187.  I187. GREGORIO VIII. Presa della Cietà di Geletto Papa li 20. Otto prusalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede solo dano Saladino.  un Mese, e 25. Giorni Morì li 15. Dicembre. CLEMENTE III. eletto Pontefice li 19. Dicembre, resse la Chiesa Anni 11. Mesi 3. Giorni 7. Morì li 25. Marzo dell'anno 1191.  L'Imperador Federico il 188.  L'Imperador Federico il 188.  L'Imperador Federico il 188.  Gli Re di Francia , e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Gli Re di Francia , e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  L191. CELESTINO III. e del letto Papa li 28. Marzo dell'anno 1198.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pontefice li 25, Novem. 5 bre, tenne le Chiavi An. 1. Meß 10. e Giorni 25.  Morì li 19. Ottobre dell' 25 anno 1187.  GREGORIO VIII. Presa della Città di Ge- eletto Papa li 20. Otto-grusalemme fatta dal Sol- bre tenne la Sede solo dano. Saladino. un Mese, e 25. Giorni  Morì li 15. Dicembre CLEMENTE III. elet. to Pontefice li 19. Dicembre bre, resse la Chiesa An- ni 11. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' 3 anno 1191.  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, fi riconcilia con il Pa        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k<br>j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bre, tenne le Chiavi An. 1. 18 Meti 10. e Giorni 25.  Morì li 19. Ottobre dell' anno 1187.  GREGORIO VIII. Presa della Città di Geletto Papa li 20. Otto-grusalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede solo dano Saladino. un Mese, e 25. Giorni .  Morì li 15. Dicembre dell' to Pontesice li 19. Dicembre bre, resse la Chiesa Anni 11. Mesi 3. Giorni 7. Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico si riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crociata .  Fu canonizzato S. Ottobre dell' anno 1191.  L'Imperador Federico si riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crociata .  Fu canonizzato S. Ottobre dell' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  Ligi. CELESTINO III. e dell' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  Il Papa scomunica Leo-poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1185-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mesi 10. e Giorni 25.  Mori li 19. Ottobre dell' anno 1187.  GREGORIO VIII.  GREGORIO VIII.  Presa della Città di Geletto Papa li 20. Otto-grusalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede solo dano. Saladino.  un Mese, e 25. Giorni  Morì li 15. Dicembre.  CLEMENTE III. eletto Pontesice li 19. Dicembre, resse la Chiesa Anni 11. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico sci riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottobre di Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Gli Re di Francia, e ded' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  LI91.  CELESTINO III. e dell' anno 1198.  II Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ē        | Pontence II 25. Novem-zig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morì li 19. Ottobre dell'il anno 1187.  GREGORIO VIII. Presa della Città di Geletto Papa li 20. Otto rusalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede solo dano Saladino.  un Mese, e 25. Giorni Morì li 15. Dicembre dell'il 187.  CLEMENTE III. eletto Pontesse li 19. Dicembre pres la Chiesa Angori li 25. Marzo dell'il anno 1191.  L'Imperador Federico si riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottobre dell'inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e dell'inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  LIPapa scomunica Leoro poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| anno 1187.  GREGORIO VIII. Prefa della Cietà di Geeletto Papa li 20. Otto-grufalemme fatta dal Solbre, tenne la Sede folo dano. Saladino. un Mese, e 25. Giorni Morì li 15. Dicembre. CLEMENTE III. elettato Pontesce li 19. Dicembre, resse la Chiesa Anni 11. Mesi 3. Giorni 7. Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, deed intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Otto-groupe di Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Gli Re di Francia, e de' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  1191.  CELESTINO III. e de d' Inghilterra per ritenere prigioniero de Ricardo Re d' Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · [:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eletto Papa li 20. Otto dano Saladino.  un Mese, e 25. Giorni dano Saladino.  Morì li 15. Dicembre de CLEMENTE III. eletto Pontefice li 19. Dicembre bre, resse la Chiesa Anni 11. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico si riconcilia con il Papa, ded intraprende una Crocciata di Terra.  Fu canonizzato S. Otto dell' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Gli Re di Francia, e ded' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e de de l' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Il 191.  CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d' Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| un Meie, e 25. Giorni.  Morì li 15. Dicembre.  CLEMENTE III. eletto Pontefice li 19. Dicembre, resse la Chiesa Andria ni 111. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, seed intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottoricata.  Fu canonizzato S. Ottoricata.  Gli Re di Francia, e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per Anni vi. Mesi 9. Giorni 10.000  Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leoppoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1187.    | GREGORIO VIII. Presa della Cietà di Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| un Meie, e 25. Giorni.  Morì li 15. Dicembre.  CLEMENTE III. eletto Pontefice li 19. Dicembre, resse la Chiesa Andria ni 111. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, seed intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottoricata.  Fu canonizzato S. Ottoricata.  Gli Re di Francia, e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per Anni vi. Mesi 9. Giorni 10.000  Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leoppoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ł.       | eletto Papa li 20. Otto-garuialemme fatta dal Sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morì li 15. Dicembre CLEMENTE III. elet.  to Pontefice li 19. Dicembre pre, resse la Chiesa Anni III. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico i riconcilia con il Papa, seed intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottone Vescovo di Bamberdia.  Gli Re di Francia, e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e del Chiavi per Anni vi. Mesi 9. Giorni 10.0000  Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero con Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | bre, tenne la Sede 10107 dano Saladino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to Pontefice li 19. Dicembre, reste la Chiesa Anamo 1191.  L'Imperador Federico samo 1189.  Fu canonizzato S. Ottobre ciata.  Fu canonizzato S. Ottobre ciata.  Gli Re di Francia, e samo 1190.  Gli Re di Francia, e samo 1190.  Santa.  CELESTINO III. e samo samo 1191.  L'Imperador Federico samo 1189.  Fu canonizzato S. Ottobre ciata.  Gli Re di Francia, e samo 1190.  Santa.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria sper ritenere prigioniero samo 1198.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria sper ritenere prigioniero samo 1198.  Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Mori li 15 Dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to Pontefice li 19. Dicembre, resse la Chiesa Anni 111. Mess 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell' anno 1191.  L'Imperador Federico ssi riconcilia con il Papa, sed intraprende una Cro- ciata.  Fu canonizzato S. Ottento Vescovo di Bamber- ga. Gli Re di Francia, e d' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  1191.  CELESTINO III. e sed letto Papa li 28. Marzo renne le Chiavi per An. ni vi. Mess 9. Giorni 10.63 Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero scor Ricardo Re d' Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1487:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ni III. Mesi 3. Giorni 7.  Morì li 25. Marzo dell'  anno 1191.  L'Imperador Federico  si riconcilia con il Papa,  siged intraprende una Cro-  ciata.  Fu canonizzato S. Ottorione Vescovo di Bamber-  ga.  Gli Re di Francia, e  d' Inghilterra s' uniscono  per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e  sigui d' Inghilterra s' uniscono  per la Crociata di Terra.  Santa.  1191.  CELESTINO III. e  sigui d' Inghilterra s' uniscono  per la Crociata di Terra.  Santa.  1192.  Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria  per ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ĭ        | to Pontefice li 19. Dicem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morì li 25. Marzo dell'  L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, Ged intraprende una Cro- ciata.  Fu canonizzato S. Ot- ciata.  Gli Re di Francia, e d' Inghilterra s' unifcono per la Crociata di Terra.  Santa.  CELESTINO III. e  letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An. ni vi. Mesi 9. Giorni 10.66 Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo- poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero con Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. 1194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ϊ.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, Ged intraprende una Cro- ciata. Fu canonizzato S. Ot- tone Vescovo di Bamber- ga. Gli Re di Francia, e d'Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra. Santa.  LIGI. CELESTINO III. e letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An. ni vi. Mesi 9. Giorni 10.602 Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo- poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero con Ricardo Re d'Inghilterra. 1194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Imperador Federico fi riconcilia con il Papa, fied intraprende una Cro- ciata.  Fu canonizzato S. Ottor ciata.  Gli Re di Francia, e fid' Inghilterra s' unifcono per la Crociata di Terra. Santa.  L'191.  CELESTINO III. e fide di Francia di Terra. Santa.  III Papa feomunica Leo poldo Marchefe d'Austria per ritenere prigioniero figilia Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŀ        | 1 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fi riconcilia con il Papa, ged intraprende una Crociata.  Fu canonizzato S. Ottotone Vescovo di Bamberga.  Gli Re di Francia, e d' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  1.191.  CELESTINO III. e galletto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An.  ni vi. Mesi 9. Giorni 10.000  Morì li 7. Gennajo dell'  anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria  per ritenere prigioniero  Ricardo Re d' Inghilterra.  1194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ì        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gli Re di Francia, e  Gli Re di Francia, e  Gli Re di Francia, e  Gli Re di Terra.  Gli Re di Terra.  Gli Re di Terra.  Gli Re di Terra.  Santa.  1.191.  CELESTINO III. e 33  letto Papa li 28. Marzo,  itenne le Chiavi per An.  ini vi. Mesi 9. Giorni 10.63  Morì li 7. Gennajo dell'  anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria  per ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra.  Il Papa scomunica Leo-  Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fu canonizzato S. Ottone Vescovo di Bamberga.  Gli Re di Francia, e d' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra.  Santa.  1.191. CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, e tenne le Chiavi per Angri mi vi. Mesi o. Giorni 10.000 morì li 7. Gennajo dell'anno 1198.  Il Papa scomunica Leopoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d'Inghilterra.  Serra. viene posto in libertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>}</u> | ed intraprende una Cro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gli Re di Francia, e Gli Re di Francia, e d' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra. Santa.  1.191. CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, se tenne le Chiavi per An. ni vi. Mesi 9. Giorni 10.63 Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo- poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero se Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghilterra. Terra. viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gli Re di Francia, e  Gli Re di Francia, e  d' Inghilterra s' unifcono  per la Crociata di Terra.  Santa.  1.191.  CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, letto Papa li 29. Marzo, letto Papa li 29. Marzo, letto Papa li 29. Marzo, letto Papa | ľ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 199:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gli Re di Francia, e  Ligo.  CELESTINO III. e  Santa.  CELESTINO III. e  Sonta.  CELESTINO III. e  Sonta.  CELESTINO III. e  Sonta.  CELESTINO III. e  Sonta.  Il Papa fcomunica Leo  Poldo Marchese d'Austria  Por ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra.  Les rera viene posto in libertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i.       | <b>**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d' Inghilterra s' uniscono per la Crociata di Terra. Santa.  Ligi. CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An. ni vi. Mesi 9. Giorni 10.000 Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. Ricardo Re d' Inghilterra. Letto Papa li 28. Marzo, and letto Papa | Ė        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIGI. CELESTINO III. e. Santa.  CELESTINO III. e. Santa.  letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An.  ni vi. Mesi 9. Giorni 10. Santa.  Morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria  per ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.  terra viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Inghilterra s' uniscono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CELESTINO III. e de letto Papa li 28. Marzo de tenne le Chiavi per Anami vi. Mesi 9. Giorni 10.66 morì li 7. Gennajo dell'a anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.  Letto Papa li 28. Marzo 28  Il Papa scomunica Leo-poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.  Letto Papa li 28. Marzo 28  Il Papa scomunica Leo-poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero de Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | per la Crociata di Terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| letto Papa li 28. Marzo, tenne le Chiavi per An. ni vi. Mesi 9. Giorni 10.66 morì li 7. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo- poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero ca Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghilterra. terra. viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tenne le Chiavi per An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.191.   | letto Dana li 28 Marzo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ni vi. Mesi 9. Giorni 10. mesi 117. Gennajo dell' anno 1198.  Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria  per ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra.  Ricardo Re d'Inghilterra.  terra viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | tenne le Chiavi per An.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morì li 7. Gennajo dell'Allanno 1198  Il Papa scomunica Leo- poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghilterra. terra viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | ni vi. Mesi 9. Giorni 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il Papa scomunica Leo-  poldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero  Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghil- terra viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | Mori li 7. Gennajo dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Repoldo Marchese d'Austria per ritenere prigioniero Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghil- terra viene posto in li- bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| per ritenere prigioniero Red'Inghilterra. Ricardo Red'Inghilterra. Ricardo Red'Inghil 1194. terra viene posto in li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | The state of the s | 1193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ricardo Re d'Inghilterra. Ricardo Re d'Inghilt 1194. terra viene posto in li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ricardo Re d' Inghil-<br>terra, viene, posto in li-<br>bertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | Ricardo Re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| terra, viene posto in li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | Ricardo Re d' Inghil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | IN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### DE PORTEFICA

| An. di<br>Cristo. | INNOCENZIO III. Viene stabilito: l'Ordi-                                                                              | AN. di          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1198.             | najo, resse la Chiesa per en de Trinitarj. Anni xvin. Mesi 6. Gior-già                                                | 1198.           |
|                   | ni 13.<br>Morì li 20. Luglio dell' 🍶                                                                                  | -               |
|                   | no 1216.                                                                                                              |                 |
|                   | SECOLO DECIMOTERZO.                                                                                                   |                 |
|                   |                                                                                                                       | 1207.<br>oppure |
|                   | In quesso tempo su sta-<br>bilito l'Ordine di S. Fran-                                                                | 12091           |
|                   | Escelco.<br>L'Ordine di S. Dome-<br>nico, ossia de' Predicato-                                                        | 1208.           |
|                   | Schori si estende per la Cri-<br>Ritianità.                                                                           |                 |
| 1216.             | ONORIO III. eletto Cominciò l'Ordine dei<br>Papa li 21. Luglio, ten-gepadri Serviti.<br>ne il Pontificato Anni x. 22. | 1216.           |
|                   | Mesi 7. Giorni 30.<br>Morì li 18. Marzo dell'ess                                                                      |                 |
|                   | anno 1227: The Aragona s'issituisce                                                                                   | 1218.           |
|                   | Ordine della Mercede. Cominciò l'Ordine det-                                                                          | 1223.           |
| 1227.             | GREGORIOIX. elet-ele                                                                                                  | . *             |
| 122/.             | to Pontefice li 201 Marzo, 🛣                                                                                          |                 |
| ŀ                 | resse la Chiesa lo spazio                                                                                             |                 |
| Ì                 | ni 3.<br>Morì li 22. Agosto dell'.                                                                                    |                 |
| į.                | anno 1241.                                                                                                            |                 |
|                   | In Ispagna si forma la Università di Salaman                                                                          | 1234.           |
|                   | Si istituisce l'Universi-                                                                                             | 1237.           |
|                   | tà di Vienna in Austria.                                                                                              | ,,-             |
| 1241.             | eletto Papa li 20. Set-🌣                                                                                              |                 |
|                   | tembre, resse il Papato                                                                                               | <u> </u>        |
| Ì                 | Mori li 8. Ottobre.                                                                                                   | <b> </b>        |
|                   | IN-                                                                                                                   |                 |



| Cristo.  1243. Giugno, tenne le Chiavis. Anni xi. Mesi 5. e Giordia 20.  Morì li 13. Dicembre dell' anno 1254.  Fu stabilita l' Università della Sorbona.  1254. ALESSANDRO IV. Gii Cavalieri Teutonieletto Pontesce li 25. Di-sci convertono alla Fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Giordiatri ni 1.  Morì li 25. Maggiodell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia 1255.  Turbano i Greci in Co-Papa li 29. Agosto, reste sta contro Mansredi usurapatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co-Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni 111. Mesi 111. Mesi 11261.  Alberto il Grande la scicia il suo Vescovato di Garatisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce sta fabilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  Urbano IV. Pontesce sta pontesce sta sesta del Santissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. eletta Viene disegnato per Reto Pontesce li 5. Febbra-gidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni 111. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembressi Carlo Conte d' Angiù dell' anno 1268.  Pari del Regno di Napoli carlo conte d' Angiù dell' anno 1268.  Repart l' usurpatore Mantissi di Cartagine, asse de la Crociata d'Africa S. Ludovico prende la S. Ludovico prende la Giorni 2.  S. Ludovico prende la Giorni 2 e vi muore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | INNOCENZIO IV.                                         | An. di  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|----|
| Anni xi. Mesi 5. e Gior- ni 20.  Morì li 13. Dicembre dell' anno 1254.  Fu flabilita l' Univer- stità della Sorbona .  ALESSANDRO IV Gili Cavalieri Teutoni- eletto Pontesice li 25. Di Sci convertono alla Fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior- morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia ta contro Mansredi usfur- spatore della Sicilia .  IVRBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni III. Mesi fi 1. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre statisti dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Alberto il Grande la cicia il suo Vescovato di contro dell' anno 1264.  Il 1265.  CLEMENTE IV. eletto di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi Anna Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d' Angiù dell' anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa-cidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9.  Circul y est impadronice Vacò la S. Sede lo spa-cidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9.  S. Ludovico intrapren- giorni 2.  Giorni 2.  S. Ludovico intrapren- giorni 2.  S. Ludovico prende la città di Gartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Crifto.        | eletto Pontence li 24.                                 | Critto. | l  |
| ni 20.  Morì li 13. Dicembre dell' anno 1254.  Fu stabilita l' Università della Sorbona.  ALESSANDRO IV del Gli Cavalieri Teutoni- eletto Pontefice li 25. Di ci convertono alla Fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior- glatri.  ni 1.  Morì li 25. Maggio-dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia.  Ta contro Mansredi usur- sepatore della Sicilia.  IURBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni III. Mesis fi 1. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre dell' anno 1264.  Alberto il Grande la- scicia il suo Vescovato di sci Ratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontefice stabilisce la festa del San- tissimo Sacramento.  L'ESSANDRO IV.  Alberto il Grande la- scicia il suo Vescovato di sci Ratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontefice stabilisce la festa del San- tissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet.  Viene disegnato per Re to Pontefice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni II. Mesi 9. e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre del Carlo Conte d' Angiù dell' anno 1268.  Sbatte l' usurpatore Man- scredi , e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa- scidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico prende la scittà di Cartagine, asse- scittà di Cartagine, asse- scittà di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>124</b> 3.  | Giugno, tenne le Chiavi                                |         | I  |
| Morì li 13. Dicembres, dell'anno 1254.  Fu stabilita l'Univergità della Sorbona.  1254.  ALESSANDRO IV. Gli Cavalieri Teutoni eletto Pontefice li 25. Di ci convertono alla Fede cembre, tenne la Sede, Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-golatri.  ii 1.  Morì li 25. Maggio dell' manno 1261.  Fu predicata la Crocia l'255.  La Chiesa Anni III.  Mesi 1 29. Agosto, resse stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                        |         | l  |
| dell'anno 1254.  Fu ffabilita l'Univer- fità della Sorbona.  ALESSANDRO IV. Gli Cavalieri Teutoni- eletto Pontefice li 25. Di- ci convertono alla Fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mcsi 5. Gior- glatri.  ni 1.  Morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia- ta contro Mansredi usur- patore della Sicilia.  1261.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me- fi 1. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di con Ratisbona, e si ritira in colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la festa del San- rissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re- to Pontesice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d' Angiù dell'anno 1268.  Carlo Conte d' Angiù dell'anno 1268.  Schatte l' usurpatore Man- fredi , e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa- godel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9.  S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Città di Cartagine, asse- la contro Man- godel a Crociata d'Africa.  S. Ludovico prende la  Città di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·              |                                                        |         | l  |
| ALESSANDRO IV. 65 Gli Cavalieri Teutonicletto Pontefice li 25. Diveci convertono alla Federembre, tenne la Sede Cristiana li Prustiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-solatri.  Morì li 25. Maggio dell' 25. Anno 1261.  Fu predicata la Crocianta contro Manfredi usur-spatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co-papa li 29. Agosto, resse stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesi 11. Giorni 5. Morì il primo Ottobre, dell'anno 1264.  Alberto il Grande la 1263.  Alberto il Grande la 1263.  CLEMENTE IV. eletto Conte di Grande la 1265.  CLEMENTE IV. eletto Viene disegnato per Resto Pontefice li 5. Febbra-se di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Ludii III. Mesi 9 e Giorni 25. Lodovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d' Angiù dell'anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa-sidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intraprento S. Ludovico prende la 266.  Giorni 2.  Giorni 2.  Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        |         | ١  |
| ALESSANDRO IV. Gli Cavalieri Teutonieletto Pontefice li 25. Di Peci convertono alla Fedecembre, tenne la Sede Criftiana li Pruffiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-golatri.  ii 1.  Morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crociata contro Mansredi usurgia anno 1261.  Fu predicata la Crociata contro Mansredi usurgia anno 1261.  Fu predicata la Crociata contro Mansredi usurgia anno 1261.  Fu predicata la Crociata contro Mansredi usurgia anno 1261.  Fu predicata la Crociata contro Mansredi usurgia contro Mansi il 29. Agosto, resse statisiono il Grande la ficia il suo Vescovato di Garatisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce stabilisce la festa del Santissimo Sacramento.  1263.  CLEMENTE IV. eletta Viene disegnato per Relo Pontesce li 5. Febbra-godi Napoli Carlo Conte di Jo, tenne le Chiavi Anda Angiù fratello di S. Lunni III. Mesi 9 e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre con Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa-godel Regno di Napoli.  Zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intraprengio contro del Carta d'Africa.  S. Ludovico prende la Conte d'Argia contro del Carta d'Africa.  S. Ludovico prende la Cartagine, asservante del Cartagine, asservante contro della Scilità di Cartagine, asservante contro della Cartagine, asservante contro della Scilità di Cartagine, asservante contro della Scilità del Cartagine, asservante contro della Scilità del Cartagine, asservante contro della Scilità del Cartagine, asservante cont |                | dell'anno 1254.                                        | _       | I  |
| ALESSANDRO IV. Gli Cavalieri Teutonieletto Pontefice li 25. Dieci convertono alla Federembre, tenne la Sede Criftiana li Prustiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-golatri.  ii 1.  Morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia.  Ita contro Mansfredi usurgipatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co-Papa li 29. Agosto, resse stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesi stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesi stantinopoli.  la Chiesa Anni Ottobre, dell'anno 1264.  Alberto il Grande la scia il suo Vescovato di sogratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontefice stabilisce la sesta del Santissice la sesta del Santissica dell'anno 1268.  Parti del Santissica d |                |                                                        | 1253.   | Ì  |
| eletto Pontefice li 25. Di-Sci convertono alla fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-golatri.  ii 1.  Morì li 25. Maggio dell' 2.  anno 1261.  Fu predicata la Crocia-  ta contro Mansredi usur- gopatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse stantinopoli. la Chiesa Anni 111. Mesi 11261.  Morì il primo Ottobre 11261.  Alberto il Grande la-  scicia il suo Vescovato di conte di goratishona, e si ritira in  Colonia.  Urbano IV. Pontesice  stabilisce la festa del San-  tissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra- 20 di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu-  ni 111. Mesi 9 e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa- 20 del Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren-  scio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren-  scio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico prende la 21270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | ità della Sorbona.                                     |         | ľ  |
| eletto Pontefice li 25. Di-Sci convertono alla fede cembre, tenne la Sede Cristiana li Prussiani ido. Anni vi. Mesi 5. Gior-golatri.  ii 1.  Morì li 25. Maggio dell' 2.  anno 1261.  Fu predicata la Crocia-  ta contro Mansredi usur- gopatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse stantinopoli. la Chiesa Anni 111. Mesi 11261.  Morì il primo Ottobre 11261.  Alberto il Grande la-  scicia il suo Vescovato di conte di goratishona, e si ritira in  Colonia.  Urbano IV. Pontesice  stabilisce la festa del San-  tissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra- 20 di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu-  ni 111. Mesi 9 e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa- 20 del Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren-  scio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren-  scio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico prende la 21270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1254.          | ALESSANDRO IV. Gli Cavalieri Teutoni-                  | 1254.   | l  |
| Anni VI. Meli 5. Chor-egiatii.  Morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia.  La contro Manfredi ufurgia pattore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse, stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesioni i Grande la- fi 1. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre, dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di figaratishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra-egidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesio e Giorni 25. Advico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Vacò la S. Sede lo spa-egidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesio 9.  S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  S. Ludovico prende la  Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | leletto Pontefice li 25. Di 28ci convertono alla Fedel |         | l  |
| Anni VI. Meli 5. Chor-egiatii.  Morì li 25. Maggio dell' anno 1261.  Fu predicata la Crocia.  La contro Manfredi ufurgia pattore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse, stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Mesioni i Grande la- fi 1. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre, dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di figaratishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra-egidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesio e Giorni 25. Advico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Vacò la S. Sede lo spa-egidel Regno di Napoli zio di Anni II. Mesio 9.  S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  S. Ludovico prende la  Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | cembre, tenne la Sede 💥 Cristiana li Prussiani ido.    |         | l  |
| Tu predicata la Crocia.  Fu predicata la Crocia.  ta contro Manfredi ufur-  para li 29. Agosto, resse stantinopoli.  la Chiesa Anni III. Me-  si ii suo Vescovato di  contro Ratisbona, e si ritira in  Colonia.  Urbano IV. Pontesice  stabilisce la festa del Santissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. eletto Viene disegnato per Re  to Pontesice li 5. Febbra-  di Napoli Carlo Conte di  jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu  ni III. Mesi 9 e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d' Angiù  dell' anno 1268.  Vacò la S. Sede lo spa-  gidel Regno di Napoli  zio di Anni II. Mess 9. S. Ludovico intrapren-  Giorni 2.  de la Crociata d'Africa.  S. Ludovico prende la  Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Anni vi. Mesi 5. Gior-Malatri.                         |         | ı  |
| Fu predicata la Crocia.  ta contro Manfredi usur- patore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me- si i su vescovato di corri al fi suo Vescovato di corri al si suo Vescovato di corri al suo Vescovato corri al suo Vescovato di corri al suo Vescovato  | ľ              | ai 1.                                                  |         | l  |
| Fu predicata la Crocia.  ta contro Manfredi usur- patore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, reste stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me- si i su vescovato di corri al fi suo Vescovato di corri al si suo Vescovato di corri al suo Vescovato corri al suo Vescovato di corri al suo Vescovato  | ţ.             | Morì li 25. Maggio dell'                               |         | l  |
| La contro Manfredi usurgipatore della Sicilia.  URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co-Papa li 29. Agosto, resse stantinopoli. la Chiesa Anni III. Messe.  In Giorni 5.  Morì il primo Ottobre statishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce statishona se si ritira in Colonia.  Viene disegnato per Re to Pontesce statishona se si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i.             |                                                        |         | ł  |
| URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me- si I. Giorni 5. Morì il primo Ottobre, dell' anno 1264.  Alberto il Grande la- si si si suo Vescovato di scratishona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice statissimo Sacramento.  Urbano IV. Pontesice statissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. Edovico.  Morì li 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spande del Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Ludovico prende la Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              | Fu predicata la Crocia.                                | 1255.   | ì  |
| URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co- Papa li 29. Agosto, resse, stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me- si I. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre. dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di gratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la sesta del San- tissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra- di li Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. Ludovico.  Morì li 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Date l' usurpatore Man- stredi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa- del Regno di Napoli zio di Anni II. Mesi 9.  S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Carlo Conte d'Africa  S. Ludovico intrapren- de la Crociata d'Africa  S. Ludovico prende la  Città di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | } <sup>.</sup> | ta contro Manfredi usur-                               |         | ľ  |
| Papa li 29. Agosto, resse, stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me-es. si I. Giorni 5. Morì il primo Ottobre. dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- sicia il suo Vescovato di se Ratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce stabilisce la sesta del San- tissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesce li 5. Febbra-gidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Papa di Regno di Napoli. zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Ludovico prende la Città di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ∰2patore della Sicilia.                                |         | l  |
| Papa li 29. Agosto, resse, stantinopoli. la Chiesa Anni III. Me-es. si I. Giorni 5. Morì il primo Ottobre. dell'anno 1264.  Alberto il Grande la- sicia il suo Vescovato di se Ratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesce stabilisce la sesta del San- tissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesce li 5. Febbra-gidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d'Angiù dell'anno 1268.  Papa di Regno di Napoli. zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Ludovico prende la Città di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126L           | URBANO IV. eletto Entrano i Greci in Co-               | 1261.   | ŀ  |
| la Chiesa Anni III. Medis, si II. Giorni 5.  Morì il primo Ottobre, dell' anno 1264.  Alberto il Grande la 1263.  L' Golonia.  Urbano IV. Pontesice l'Abbilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet.  Viene disegnato per Re 1265.  to Pontesice li 5. Febbra-Eddi Napoli Carlo Conte di 190, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Messo e Giorni 25. Adovico.  Morì li 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Abatte l' usurpatore Mantissi di 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù seriedi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa-Eddel Regno di Napoli zio di Anni II. Messo dell' S. Ludovico intraprende la 1268.  Giorni 2.  Alberto il Grande la 1263.  1264.  1265.  1266.  1266.  1268.  Giorni 2.  Alberto il Grande la 1263.  1268.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1269.  1270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | Papa li 29. Agosto, resse Lantinopoli.                 |         | ı  |
| Alberto il Grande la le le la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>t</b> :     | la Chiesa Anni III. Me- 60.                            |         | ŀ  |
| Morì il primo Ottobre dell' anno 1264.  Alberto il Grande laficia il suo Vescovato di GRatisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra del Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Mess g. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù state l' usurpatore Mandell' anno 1268.  Date l' usurpatore Mandell' anno 1268.  Sa Ludovico intraprende la Ciorni 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                        |         |    |
| Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di Caratisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la festa del Santissimo Sacramento.  1265. CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra-Codi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni 111. Mess 9. Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Patri l' usurpatore Man- fredi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli zio di Anni II. Mess 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Carlo Conte d'Angiù stredi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli. Zio di Anni II. Mess 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Carlo Conte d'Angiù stredi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli. Zio di Anni II. Mess 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        | :       | ľ  |
| Alberto il Grande la- ficia il suo Vescovato di CRatisbona, e si ritira in Colonia.  Urbano IV. Pontesice stabilisce la sesta del San- tissimo Sacramento.  1265: CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra-Codi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu- ni 111. Mesi 9: e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Pacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli. zio di Anni II. Mesi 9.  S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Città di Cartagine, asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Į.             |                                                        |         | ı  |
| CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontesice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Mess 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d' Angiù dell' anno 1268.  Table 1 usurpatore Mangio di Anni II. Mess 9. S. Ludovico intraprende la S. Ludovico prende la Città di Cartagine, asse Città di Cartagine, asse con la S. Ludovico prende la Città di Cartagine, asse con la Conte de Città di Cartagine, asse con la conte di Cartagine, asse | <b>l</b> :     |                                                        | 1263.   | į  |
| CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontefice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  The partition of the same of the |                |                                                        |         | l  |
| Colonia.  Urbano IV. Pontefice  Itabilisce la festa del Santissimo Sacramento.  Legis se di Sacramento.  Legis | ļ.             |                                                        |         | ŀ  |
| Urbano IV. Pontefice flabilisce la sesta del Santissimo Sacramento.  1265.  CLEMENTE IV. elet.  Viene disegnato per Re to Pontefice li 5. Febbra-Codi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An.  Angiù fratello di S. Lu- ni III. Mesi 9. e Giorni 25. Edovico.  Morì li 29. Novembre de Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Satte l' usurpatore Man- fredi , e s' impadronisce  Vacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli. zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Clemente la 1265.  1265.  1266.  1268.  Clemente la 1266.  1266.  1268.  Clemente la 1269.  Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Clemente la 1265.  Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Clemente la 1265.  Clemente  |                | Colonia.                                               |         | -  |
| tistimo Sacramento.  1265. CLEMENTE IV. elet. Viene disegnato per Re to Pontefice li 5. Febbra-Sidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Wacò la S. Sede lo spa-Sidel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intraprendico S. Ludovico prende la S. Ludovico prende la 1270.  Giorni 2.  Giorni 2.  Città di Cartagine, asse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>[</b> .     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 1264.   | İ  |
| tissimo Sacramento.  CLEMENTE IV. elet.  Viene disegnato per Re to Pontefice li 5. Febbra-Sidi Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Luni III. Mesi 9. e Giorni 25. dovico.  Morì li 29. Novembre di Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Date l' usurpatore Manfredi, e s' impadronisce Vacò la S. Sede lo spa-Sidel Regno di Napoli.  Zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intraprendi de la Crociata d'Africa.  Giorni 2.  Giorni 2.  Città di Cartagine, asse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [              |                                                        | -       | ŀ  |
| to Pontefice li 5. Febbra- di Napoli Carlo Conte di jo, tenne le Chiavi An. 2 Angiù fratello di S. Luni III. Mesi 9. e Giorni 25 dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù dell' anno 1268.  Lio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intraprendi a di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico prende la S. Ludovico prende la Città di Cartagine, asse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>f</b>       | tissimo Sacramento.                                    | -       |    |
| ni III. Mesi 9 e Giorni 25. Ludovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù 1266.  dell' anno 1268.  L'acò la S. Sede lo spa-Sodel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 3.  Giorni 4.  Giorni 5. Ludovico prende la 1270.  Giorni 6.  Giorni 6.  Giorni 7.  Giorni 8.  Giorni 9.  Giorni 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1265.          | CLEMENTE IV. elet- Viene disegnato per Re              | 1265:   | l  |
| ni III. Mesi 9 e Giorni 25. Ludovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù 1266.  dell' anno 1268.  L'acò la S. Sede lo spa-Sodel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 3.  Giorni 4.  Giorni 5. Ludovico prende la 1270.  Giorni 6.  Giorni 6.  Giorni 7.  Giorni 8.  Giorni 9.  Giorni 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1            | to Pontefice li s. Febbra-Sedi Napoli Carlo Conte di   | 1       | 15 |
| ni III. Mesi 9 e Giorni 25 dovico.  Morì li 29. Novembre Carlo Conte d'Angiù 1266.  dell' anno 1268.  Wacò la S. Sede lo spa-Codel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 3.  Giorni 4.  Giorni 5.  Ludovico prende la 1270.  Gittà di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŀ              | lio, tenne le Chiavi An. Angiù fratello di S. Lu-      |         | ١. |
| Mori ii 29. Novembresia Carlo Conte d'Angiù 1200.  dell' anno 1268. Statte l' usurpatore Manfredi, e s' impadronisce  Vacò la S. Sede lo spa-siè del Regno di Napoli.  zio di Anni II. Messo 9. S. Ludovico intrapreni 1268.  Giorni 2. S. Ludovico prende la 1270.  Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŀ              | ni 111. Mesi o e Giorni 25. M. dovico.                 |         | ľ  |
| dell' anno 1268.  Batte l' usurpatore Man- fredi, e s' impadronisce  Vacò la S. Sede lo spa-Sidel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Messo 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 3.  Giorni 4.  Giorni 6.  Giorni 6.  Giorni 7.  Giorni 8.  Giorni 12.  Giorni 1 | <u> </u>       | Mori li 20. Novembre Carlo Conte d' Angiè              | 1266.   |    |
| Fredi, e s' impadronisce  Vacò la S. Sede lo spa-Sidel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 2.  Giorni 3.  Giorni 4.  Giorni 5.  Giorni 6.  Giorni 6.  Giorni 7.  Giorni 7.  Giorni 8.  Giorni 8.  Giorni 9.  Giorni 12.  Giorni 1 | L              | dell' anno 1268. Bhatte l' usurpatore Man-             |         |    |
| Vacò la S. Sede lo spa-Bdel Regno di Napoli.  zio di Anni II. Mesi 9. S. Ludovico intrapren- Giorni 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              |                                                        |         |    |
| Giorni 2.   | 1              |                                                        | 1       |    |
| Giorni 2.  Giorni 2.  Gio S. Ludovico prende la 1270.  Gittà di Gartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        | 1268.   |    |
| S. Ludovico prende la 1270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ī.             |                                                        |         |    |
| Città di Cartagine, asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | S. Ludovico prende la                                  | 1270    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | Città di Cartagine essa                                | /       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        | 1       |    |
| dalla peste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                        | 1       |    |
| GRE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |                                                        |         |    |

| Cristo.  | GREGORIO X. elet-<br>to Pontefice il primo Set-                 | *                                                                         | an. di<br>Cristo |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1271.    | tembre, resse il Pontifi-<br>cato Anni 1v. Mesi 4<br>Giorni 11. |                                                                           |                  |
|          | Morì gli 11. Gennajo<br>dell' anno 1276.                        |                                                                           | i                |
|          |                                                                 | In questo tempo co-<br>minciò l'Ordine de Ce-                             | 1273.            |
|          |                                                                 | Selestini.  Rodolfo d' Ausburgo                                           |                  |
|          |                                                                 | Capo della Casa d' Au-<br>Estria salisce al Trono Im-<br>periale.         |                  |
|          |                                                                 | In Lione si raduna un                                                     | 1274.            |
| <u> </u> |                                                                 | riunione de'Greci. S. Bonaventura è fatto                                 | 1 1              |
|          |                                                                 | San Tommaso muore                                                         |                  |
|          |                                                                 | nel portarsi al Concilio. Passò all'altra vita Ja- copo Re d'Inghilterra, | 1275.            |
|          | •                                                               | dopo aver fabbricate due                                                  | 1                |
| 1276.    |                                                                 | Ala SS. Vergine.                                                          |                  |
|          | eletto Pontefice li 20<br>Gennajo, tenne le Chia                |                                                                           |                  |
|          | vi Mesi 5. Giorni 3.<br>Morì li 22. Giugno dell<br>anno 1276.   |                                                                           |                  |
| 1276.    | ADRÍANO V. eletto<br>Papa li 4. Luglio, resse                   |                                                                           |                  |
|          | foli Giorni 10.<br>Morì li 22.Luglio 1276                       | <b>₹</b>                                                                  | İ                |
| 1276.    | VIGEDOMINO, eletto l                                            | .來                                                                        |                  |
| 1276.    | tato.  GIOVANNI XXI                                             |                                                                           |                  |
|          | eletto Papa li 13. Settem<br>bre, tenne la Sede le              |                                                                           | 1 1              |
|          | fpazio di Mesi 8. Giorni 4<br>Morì li 16. Maggio dell           | H.                                                                        |                  |
|          | anno 1277.                                                      | NIC-                                                                      | 1 8              |

| JAN. di | NICCOLO' III. elet-                          | AN. di] |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| Cristo  | lto Pontefice li 25. No 🕏 Rodoldo d' Ausburg | Cristo. |
| 1277    | vembre, tenne la Sede prende Vienna in Au-   | 1277.   |
| 1       | per Anni H. Mesi S. Gior Bitria.             | •       |
| 1       | ni 29.                                       | •       |
| 1       | Morì li 22. Agosto dell'                     | 1       |
|         | anno 1280.                                   | 1       |
| 1281    | MARTINO IV. elet 🋠                           |         |
| 1       | to Pontefice li 22. Feb                      |         |
| 1       | brajo. Pontificò lo spa-                     | 1       |
| 1       | zio d' Anni Iv. Mesi 1.                      | . ]     |
| }       | Giorni 8.                                    | 1       |
| ł       | Mori li 29. Marzo del de                     | 7       |
| 1       | 1285.                                        |         |
| 1       | In Sicilia nella giorna-                     | 1282.   |
| 1       | Bata di Pasqua surono ta-                    | 1       |
| 1       | Agliati a pezzi tutti i Fran-                |         |
| 1       | cesi nel tempo che suo-                      |         |
|         | mana il Vespro, il quale                     | 1       |
| 1       | Pper codello fatto fu det-                   | ŀ       |
| 1       | to il Vespro Siciliano.                      | 0-      |
| 1       | Concilio di Wirtzburgo                       | 1283.   |
| 1285.   | ONORIO IV. eletto                            | 1       |
| 120).   | Pontefice li 2. Aprile , ca                  | 1       |
| İ       | resse la Chiesa le spazio                    | I       |
|         | d'Anni 11. Giorni 1.                         | - 4     |
| •       | Mori li 3. Aprile del                        | 1       |
|         | 1287.                                        | 1       |
| 1288.   |                                              | 1       |
|         | to Papa li 22. Febbrajo,                     | 1       |
|         | tenne le Chiavi Anni IV.                     | 1       |
|         | Mesi z. Giorni 14.                           | . 1     |
| į .     | Morì li 4. Aprile dell                       | - 1     |
|         | anno 1292.                                   | 1       |
|         | Vacò la S. Sede lo spa-                      | ]       |
| •       | zio d' Anni 11. Mesi 3. e                    | 1       |
|         | Giorni 4.                                    | 1       |
| 1294.   | CELESTINO V. elet                            | 1       |
|         | to Pontefice li 7. Luglio                    | 1       |
|         | resse la Chiesa Mesi 7.2                     |         |
|         | Giorni 7.                                    | 1       |
|         | Rinunzio li 13. Dicem-sia                    | i       |
|         | bre del medesimo anno.                       | 1       |
|         | Morì li 19. Maggio dell'                     | 1       |
| ı       | anno 1296.                                   | i       |
|         | BO-                                          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                               | ,       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | IMOQUARTO.                                                    |         |
| 1303. BENEDETTO XI.                                                                                                                                                         | Bonifacio VIII. Pon-<br>tefice scomunica Filippo<br>til Bello | 1301.   |
| bre, resse la Chiesa Me-<br>si 8. Giorni 17.<br>Morì li 7. Luglio 1304.<br>Vacò la S. Sede lo spa-<br>zio di un Anno, e 15. Gior-<br>ni.<br>I Papi Risiedono in             |                                                               |         |
| Avignone.                                                                                                                                                                   | Benedetto XI. Ponteficione affolve dalla scomuni              | 1304.   |
| CLEMENTE V. eletto Papa li 21. Luglio , resse il Pontificato Andni viii. Mesi 9.  Morì li 20. Aprile dei 1314.  Vacò la S. Sede lo spazio d' Anni II. Mesi 3. es Giorni 19. |                                                               | 1205.0  |
| Tomo III.                                                                                                                                                                   | Vengono abbruciati in<br>Parigi gli Templari.<br>GIO-         | 1307. e |



### CRONOLOGIA

| 1 An. di   | In Vienna si convocò                                                          | lan. di |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cristo.    | · • · • · • · • · • · • · • · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Crifto. |
| Service.   | cagione di molte Eresie.                                                      | 1311.   |
|            | Fu stabilita l'Universi-                                                      |         |
|            | Atà d'Orleans.                                                                | ,,,,,,  |
|            | Furono stabilite le Tesi                                                      |         |
| 4          | siè della Sorbona.                                                            | 1315.   |
|            | The same and the same same same same same same same sam                       | 1       |
| 13.16.     | GIOVANNI XXII.                                                                | 1 1     |
|            | eletto Pontefice li 7. Ago.                                                   | 1       |
| :          | sto, tenne le Chiavi An                                                       | 1       |
| •          | ni xvin. Mesi 3. Giorni 29. 🅿                                                 | 1 1     |
| 1          | Morì li 5. Dicembre del                                                       | 1       |
| <b>!</b> , | 1334.                                                                         | •       |
|            | *                                                                             |         |
| j          | 1328. Pietro Corbario An-                                                     | 1       |
|            | tipapa, morì nel Settem                                                       | 1       |
| `          | bre dell' anno 1333.                                                          |         |
| ] :        | In Portogallo si comin-                                                       | 1320.   |
| 1          | Recia l'Ordine de'Cavalieri                                                   |         |
| J .        | Adi Cristo.                                                                   | 1       |
| }          | Il Papa scomunica Lu-                                                         | 1324.   |
| 1          | gedovico di Baviera.                                                          | -3-4    |
| ] .        | Ludovico di Baviera                                                           | 1328.   |
| 1          | L'ecomincia lo Scisma.                                                        | 1320.   |
| 1          | BENEDETTO XII.                                                                |         |
| 1334.      |                                                                               |         |
|            | eletto Papa li 20. Dicem-                                                     |         |
|            | bre, tenne il Pontificato                                                     |         |
| ]          | Anni vii. Meli 4. Giorni 6                                                    |         |
| 1          | Mori li 25. Aprile dell'                                                      |         |
| i i        | anno 1342.                                                                    |         |
| 1          | Il Santo Sepolcro viene                                                       | 1336.   |
|            | 🗱 confegnato alla custodia                                                    | 1       |
|            | de' Religiosi Francescani.                                                    |         |
|            | Ludovico di Baviera si                                                        | 1338.   |
|            | 🗱 appella al Concilio Gene-                                                   | i       |
|            | rale.                                                                         | 1       |
| 1342.      | CLEMENTE VI.                                                                  | 1       |
| ,          | eletto Papa li 9. Maggio 🗫                                                    | i       |
|            | tenne le Chiavi lo spazio                                                     | 1       |
|            | di Anni x. Mesi 6. Gior                                                       | i       |
|            | ni 23.                                                                        | 1       |
|            | Morì il primo Dicem-                                                          | j       |
|            | bre dell'anno 1352.                                                           | 1       |
|            | Clemente VI. Pontefi.                                                         | 1346.   |
|            |                                                                               | 134V.   |
|            |                                                                               | 1       |
|            | di Baviera Imperadore. I<br>IN-                                               | •       |
|            | ĭN-                                                                           |         |

| M. di      | <b>9</b> 11 1                           | Pontefice accorda ai                     | AN. di   |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Cristo.    | The a                                   | i Francia di comu-<br>i sotto amendue le | Critto.  |
| ļ          | e dipezie                               |                                          | 1347     |
| -          |                                         | minciò in Inghilter-                     | 1350.    |
| ŀ          | ra l'O                                  | rdine chiamato del-                      | - 55     |
|            | ela Jai                                 | rettiera.                                |          |
|            | A In                                    | Francia viene sta-                       | 1351.    |
| :          |                                         | l'Ordine della Stel-                     |          |
| 1252       | INNOCENZIO VI. A In                     | quell'anno Wicles                        | -25-     |
| 1352.      | eletto Pontefice il primo domn          | guent anno whitelo                       | 1352.    |
|            | Dicembre, tenne il Pon                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |          |
|            | tificato Anni 9. Mesi 9.                |                                          | <i>'</i> |
|            | e Giorni 10.                            |                                          | ,        |
|            | Mori li 11. Settembre                   |                                          | į        |
|            | dell' anno 1362.  URBANO V. eletto      |                                          |          |
| 1362.      | Papa li 27. Settembre,                  | Ī                                        | ·        |
|            | la sua elezione non gli su              | 1                                        | · .      |
| :          | dichiarata, che li 27. Ot               |                                          | · i      |
| :          | tobre, regnò Anni viii.                 | 1                                        | : l-     |
| :          | Mesi z. Giorni 23.                      |                                          | 1.       |
| '          | Morì li 19. Dicembre                    |                                          | ļ        |
|            | dell'anno 1370.                         | ta Brigida va a Ro-                      |          |
|            | ₩ ma.                                   | ta Digida va a reo-                      | 1303.    |
|            |                                         | lo IV. Imperadore                        | 1368.    |
|            | 🛣 li por                                | ta a Roma.                               |          |
| 1370.      | GREGORIO XI.                            |                                          | :        |
| :          | eletto Pontefice li 30. Di-             |                                          | 1        |
|            | cembre, tenne il Ponti-                 | ,                                        |          |
|            | ficato Anni 7. Mesi 2.35.<br>Giorni 27. |                                          | . [      |
|            | li 17. Gennajo dell' anno a             |                                          | .        |
|            | 1377. ritorna a Roma.                   |                                          |          |
|            | Morì li 28. Marzo dell'                 |                                          | ì        |
|            | anno 1378.                              |                                          |          |
| ı          | GIG                                     | vanni Hus comin-                         | 1371.    |
|            |                                         | dommatizzare.                            | 1272     |
| :          |                                         | Turelapini.                              | 1373.    |
|            | UI UI                                   | adislao di Monaco                        | 1375.    |
|            | ₹ di S.                                 | Benigno di Dyon                          |          |
| ;<br>;     | divien                                  | e Re di Polonia                          |          |
| <b>;</b> . | Colla                                   | dispensa del Papa.                       | t        |
|            | **                                      | 2 I Pon-                                 |          |



| An. di-  | I Ponteeici risiedo 🗱 I Pontefici che ri-                                                               | AN. di   | ,        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Cristo.  | no in Roma, e sopratissiedono in Avignone,                                                              | Cristo . |          |
| ľ        | quelli di Avignone, vedi 🏖 seguiti da una parte della                                                   | . 1      | ŗ        |
| 1        | la colonna dirimpetto degli 💥 C biesa.                                                                  |          |          |
| 1        | avvenimenti.                                                                                            |          |          |
| 1378.    | URBANO VI, eletto CLEMENTE VII. eletto                                                                  | 1278.    |          |
| -0,      | in Roma li 18. Aprile, in Fondi in Italia dagli                                                         | 3,       |          |
|          | in Roma li 18. Aprile, in Fondi in Italia dagli<br>tenne il Pontificato An-Gastessi Cardinali, che ave- |          | ÷        |
| ł        | ni xi. Mesi 5. Giorni 28. Avano eletto il Papa UR-                                                      |          |          |
| ł        | Dicest, che la sua Ele-BANO VI. li 20. Set-                                                             |          |          |
| 1        | zione fosse sforzata, e glissatembre dell' anno 1378.                                                   |          |          |
|          | stessi Cardinali eleggono Cle-A sedette Anni xv. Mesi 11.                                               |          | -        |
| 1        | mente VII. Le Giorni 28.                                                                                |          |          |
| ł        | Morì Urbano VI. li 15. Morì li 26. Settembre                                                            |          |          |
| •        | Ottobre dell'anno 1389. Adell'anno 1394.                                                                |          |          |
| 1389.    |                                                                                                         | '        | ľ        |
| 1809.    | eletto Pontefice li 2. No-sia                                                                           | :        |          |
| 1        | vembre, resse la Chiesa                                                                                 | 1        | ĺ        |
| 1        | Anni xiv. Mesi 11.                                                                                      | -        | Ĺ        |
| ł        | Morì il primo Ottobresse                                                                                | l        | ĺ        |
| 1        | del 1404.                                                                                               | 1        | ĺ        |
| •        | BENEDETTO XIII. elet-                                                                                   | -204     |          |
| •        | geto in Avignone li 28. Set-                                                                            |          | ı        |
| l        | tembre.                                                                                                 |          | ١.       |
| Ì        | i v                                                                                                     | 0        | l        |
| ľ        | Viene sospesa l'ubbi-                                                                                   | 1390.    | l        |
| ŀ        | dienza a Benedetto.                                                                                     | 1        | ŀ        |
| Ì        | SECOLO, DECEMONIUMEN                                                                                    |          | ŀ        |
| }        | SECOLO DECIMOQUINTO.                                                                                    | ľ .      | ı        |
| ĺ        | Li 28. Maggio si ripiglia                                                                               | 1403.    | ľ        |
| Į.       | 201 ubbidienza a Benedetto.                                                                             | 1403.    | ł        |
| 1404.    | INNOCENZIO VII.                                                                                         | Ì        | ı        |
| 1404.    | eletto Papa li 17. Otto-                                                                                |          | I.       |
| f        | bre, tenne le Chiavi logia                                                                              |          | į        |
| i        |                                                                                                         |          | ŀ        |
| <b>†</b> | fpazio di Anni 11. e Gior. 🏖                                                                            |          | l        |
| 1        | Morì li 6. Novembre                                                                                     |          | ĺ        |
| 1        | dell'enne rese 60                                                                                       | [ .      | l        |
| - 406    | dell'anno 1406.                                                                                         | :        | l        |
| 1406.    | GREGORIO XII.                                                                                           |          | ŀ        |
| •        | leletto Pontefice li 30.55                                                                              |          | <u>.</u> |
| }        | Novembre, resse il Pon-                                                                                 |          | -        |
| 1        | tificato anni 11. Meli 6.                                                                               |          |          |
|          | Giorni 5.                                                                                               |          | l        |
| 1        | Li 5. Giugno dell' anno                                                                                 |          |          |
| t l      | 1409. viene deposto nel                                                                                 |          |          |
|          | Concilio di Pisa.                                                                                       | •        | Ē        |
|          | Mori                                                                                                    |          |          |

| 1 4        | i Mori Gregorio li 4.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                 |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| Crifo      | Luglio dell' anno 1417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AN. di<br>Crista. |    |
| 10         | reconciliato con la Chie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cilita.           | 1  |
| 1          | la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • •           | I  |
| •          | Fu convocato in Pifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1409.             | l  |
| ľ          | un Concilio per la pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ı  |
|            | ALESCANDO VIGA PROMISSION DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE LA CAMBRIA DE L |                   | ŀ  |
| 1409.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1409.             | I  |
| ļ.         | eletto Pontefice nel Con the sto dal Concilio di Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | l  |
| 1          | cilio di Pisa li 26. Giu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ŀ  |
|            | gno, resse la Chiesa Me-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | l  |
| 1          | 16 10. e Giorni 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 | ŀ  |
| ł          | Morì li 30. Maggio del 😭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ŀ  |
| ľ          | 1410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | l  |
| 1410.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 | l  |
| 1          | eletto Papa li 17. Mag 😭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ŀ  |
| j.         | gio, tenne la Sede An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | l  |
| <b>[</b> , | ni v. e Giorni 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ŀ  |
| ľ          | Fu deposto nel Concilio Fu convocato in Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1414.             |    |
| 1          | di Costanza li 31. Marzo Altanza un Concilio Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |
|            | dell'anno 1415, per la pa- unerale per la pace della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |
|            | ce della Chiefa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | ĺ. |
|            | Morì l'anno 1419. re-深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ;                 |    |
|            | conciliato con la Chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                 | į  |
|            | Vacò la S. Sede lo spa-502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |
|            | zio d' Anni II. Mesi 5. e 🔆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |    |
|            | Giorni 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |
|            | Sigifmondo Imperado-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1416.             |    |
|            | re viaggia nella Francia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
|            | nella Spagna, e nell'In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |    |
|            | gaghilterra per ristabilire la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |    |
|            | pace della Chiesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | •  |
| 1417.      | MARTINO V. eletto Nel Concilio di Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1417.             | •  |
| -4-/*      | MARTINO V. eletto Nel Concilio di Co-<br>Pontefice nel Concilio di Collegianza viene deposto Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -T-/-             | •  |
| :          | Costanza li 11. Novem-Antipapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |    |
|            | bre, sedette Anni xin. kli 18. Marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |    |
|            | Mesi 3. e Giorni 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                 |    |
|            | Morì li 20. Febbrajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ,  |
|            | del 1431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ,  |
|            | Amadeo Duca di Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1420.             | ŕ  |
|            | voja stabilisce l' Ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~~~~              |    |
|            | Militare dell' Annunzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |    |
| ·          | Sola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |    |
|            | Morì Benedetto li 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1423.             | ,  |
|            | Marzo 1423. nello Scis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1425.             |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | :  |
| 1:         | EU-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |



| AN. di     | Clemente VIII. eletto                                                                      | An. di j |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cristo.    | Antipapa, ma non viene                                                                     | Cristo . |
|            | riconosciuto.                                                                              | 1424.    |
|            | Fu stabilita l'Universi-                                                                   | 1427.    |
|            | 🎇 tà di Lovanio.                                                                           |          |
|            | Clemente VIH. Anti-                                                                        | 1429.    |
| 3          | Papa rinunzia volontaria-                                                                  |          |
|            | mente.                                                                                     |          |
| :          | Filippo il Buono Duca                                                                      | 1430.    |
| :          | Bodi Borgogna stabilisce l'                                                                |          |
|            | Cordine del Tosone d'Oro.                                                                  |          |
| 1 43 1.    | EUGENIO IV. elet Fu convocato un Ge-<br>to Pontefice li 3. Marzo Enerale Concilio in Basi- | 1431.    |
| 1,0        | to Pontefice li 3. Marzo, merale Concilio in Basi-                                         |          |
|            | tenne le Chiavi Anni xv. Alea.                                                             |          |
| l.         | Mesi 11. e Giorni 20.                                                                      |          |
| ļ.         | Morì li 23. Febbrajo                                                                       |          |
|            | dell'anno 1447.                                                                            |          |
|            |                                                                                            |          |
| Ï          | 1439. Amadeo VIII. Duca                                                                    | <b>l</b> |
|            | di Savoja eletto li 17.                                                                    | 1        |
| ļ.,        | Novembre dal Concilio                                                                      |          |
|            | di Bafilea , prende il no 📆                                                                |          |
|            | me di Felice V. e rinun-A                                                                  | ĺ        |
| 1          | zia velontariamente per 🛬                                                                  |          |
| <b>.</b>   | la pace della Chiesa lista.                                                                |          |
| 1          | 7. Aprile dell'anno 1448.                                                                  | :        |
| Ì          | sedette Anni IX. Mesi 5.                                                                   | ľ        |
|            | e Gierni 7.                                                                                | }        |
|            | Mors: nell'anno. 1451.                                                                     |          |
|            | L' Imperadore di Co-                                                                       | 1437.    |
| Ĭ.         | tantinopoli fa proporre                                                                    |          |
| <b>.</b>   | Rad Eugenio IV. Pontefi-                                                                   | 1        |
| i.         | ace la riunione della Chie-                                                                | Į        |
| 1          | a Greca.                                                                                   | {        |
| <b>]</b> : | Fu radunato in Firen                                                                       | 1439.    |
| l:         | ze un Concilia.                                                                            | 1        |
| <b>]</b> . | Li 9. Agosto terminò                                                                       | 1442:    |
| 1          | Ril Concilio di Basilea.                                                                   | Í        |
| <b> </b> ; | Fu data la Battaglia di                                                                    |          |
| ľ.         | Warna, in cui furono                                                                       |          |
| F          | Adisfatti tutti i. Cristiani                                                               | k.       |
| 1.         | dai Turchi.                                                                                | 1        |
| 1447       | NICCOLO' V. eletto                                                                         | 1:       |
|            | Pontefice li 6. Marzo                                                                      | 1        |
| ]:         | sedette Anni viii. e Gior-                                                                 | l'       |
| <b>!</b> / | lni 19:                                                                                    | •        |
| •.         | Morì:                                                                                      | •        |

| Cristo. |                                                                                                         | Fu presa da' Turchi la                                                                                               | An. di |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1455.   | CALISTO III. elett<br>Papa li 8. Aprile, tenn                                                           | Città di Costantinopoli .                                                                                            | 1453.  |
|         | la Sede per Anni 111. Me<br>si 3. Giorni 29.<br>Morì li 6. Agosto del<br>anno 1458.                     | <b>*</b>                                                                                                             | ,      |
|         |                                                                                                         | Il Pontefice Calisto III.  cordina di suonare a mez.  zo giorno l'Angelus Domi-  ni, e vi aggiugne delle             | 1456.  |
| 1458.   | PIO II. eletto Ponto<br>fice li 19. Agosto, resi<br>la Chiesa Anni v. Mesi 1<br>Giorni 2.               | le 🌠                                                                                                                 |        |
|         | Morì li 16. Agosto d                                                                                    | Il Pontefice Pio II. sta-<br>bilisce l'Università di Ba-<br>sissea, ed Alberto d'Au-<br>listria stabilisce quella di | 1460.  |
| 1464.   | Pontefice li 31. Agosto<br>tenne il Pontificato Ani<br>VI. Mesi 10. e Giorni 2                          | Friburgo in Brilaw.                                                                                                  |        |
|         | Morì li 28. Luglio d                                                                                    | Paísò a miglior vita il<br>Clamoso Giorgio Castriot-<br>to, detto Scanderbeg, in<br>Letà di 63. anni, il quale       | 1466.  |
|         |                                                                                                         | Ludovico X I. Re di Francia stabilisce l' Ordi-<br>Bne militare, detto di San Michele.                               | 1469.  |
| 1471.   | SISTO IV. eletto Pa<br>pa li 9. Agosto, sedeti<br>Anni xIII. Giorni 4.<br>Morì li 12. Agosto d<br>1484. |                                                                                                                      | 7.5    |
| 1       | 124~4.                                                                                                  | in-                                                                                                                  | •      |

| An. di Cristo. | In quest'anno su son-<br>data la Religione de'Mi-                                               | An. di<br>Cristo . |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | nimi.<br>Li Turchi levano l'as-                                                                 |                    |
|                | Pledio alla Città di Rodi,                                                                      |                    |
|                | Mastro d' Aubusson Gran-                                                                        |                    |
| 1484.          | eletto Pontefice li 24. A-M                                                                     |                    |
|                | gosto, tenne le Chiavi An- R<br>ni vii. Mesi 11. Giorni 2.                                      |                    |
|                | Mori li 23. Luglio del 15.                                                                      |                    |
| 1492.          | ALESSANDRO VI. In quest'anno su intro-<br>eletto Papa li 11. Agosto, L'dotta nella Spagna la S. | 1492.              |
|                | resse la Chiesa Anni xi la Inquisizione.                                                        | 1                  |
|                | Mori li 18. Agosto del 1503.                                                                    |                    |



# STORIA DELLE VITE DE PONTEFICI.



### VITA DI ALESSANDROM. SCISMA XXIV. NELLA CHIESA.

VITTORE IV. Romano, PASCALE III. da Crema, CALISTO III. Ungaro ANTIPAPI.

SINODO UNIVERSALE LATERANENSE DI CCLXXX. VESCOVI.

LESSANDRO III. Senese, figliuolo di Ranuccio, su dopo la morte di Adriano da ventidue Cardinali, che li diedero le voci, creato Pontesice, ancor ch'altri tre Cardinali creassero Ottaviano Cittadino Romano, e Cardinale di San Clemente, il quale chiamarono Vittore. Il perchè nacque scissma

(a). All' ora dubitando Alessandro, che quelle rivolte non andassero so-Tom. III.

(a) Essendo mancato Adriano IV. in tempo, che il Sacerdozio era in dissapore

verchio avanti con la rovina della Chiesa, mandò i suoi Legati all'Imperadore Federico, che teneva all'ora assediata Cremona; e lo pregò, che avesse voluto con la sua autorità quelle sedizioni sopire. Al che rispose Federigo, che ne dovessero amendue i Pontesici andare in Pavia, dove anch'

con l'Imperio, e lo era, I. perche Papa Adriano nel suo breve a Barbarossa avea chiamato l'impero beneficium, e col nome di beneficio a que' tempi intendeasi un seudo, e dava somento a tale interpetrazione una pittura esistente in Roma nel Laterano, in cui vedeasi Lotario Imperadore a piedi del Papa, tenendo esso Papa le mani di Lotario sta le sue con questi due versetti sotto la pittura:

Rex venit ante sores, jurans prius Urbis bonores

Post bomo sit Papa, sumit, quo dante coronam.

certamente bomo Papa volca dire seudatario del Papa, onde l'omaggio solito da seudatari contribuissa a volca dire seudatario del Papa, contre Faderica, perche i Messi dell'Imperadore asservano il sodo.

Post bomo sit Pape, sumit, quo dante coronam.
certamente bomo Pape volca dire seudatario del Papa, onde l'omaggio solito da seudatari contribuisti al Sovrano chiamavasi bominium: II. Nasceva anco quere-la del Papa contro Federigo, perchè i Messi dell'Imperadore esigevano il fodro negli stati della Chiesa, e per ordine imperiale in vigore dell'aspra legge delle regalie aggravavano i Principi e le Città d'Italia non rispettando ne Abbati, ne Vescovi; perchè alloggiavano per sorza nelle case de' Vescovi, e ne' Monasterj a spese di questi ec. Mandò Adriano un breve di doglianza all'Imperadore, il quale per ignota persona, che appena presentata la lettera in sorma di breve svani, si pressontato

Era l'Imperadore in collera con Roma, perche eletto in Arcivescovo di Ravenna Guido Cardinale per opera di Federigo ne scrisse egli al Papa, assinche permetesse, che il mentovato Guido Suddiacono Cardinale passasse a coprir quella Sede, ed Adriano, sebben gentilmente, gli avea ad ogni modo negata la grazia. Lecofe per tanto erano per iscoppiare in un'aperta rottura, allorche pedi Papa Adriano IV. quattro Cardinali cioè Ottaviano del titolo di S. Cecilia, Acrigo de SS.
Nerco ed Achilleo, Guglielmo Diacono, e Guido di Crema parimento Diacono
all'Imperadore, ch' era attualmente in Lombardia. Questi proposero a Barbarossa: I. che l' Imperadore non avesse suoi commissari a mandare a Roma ed amministrar giustizia, o a raccogliere le regalie, perche le regalie e gli macstrati di
Roma sono del Pontessee: II. che non si avesse ad espere fodra, che vuol dir
foraggio e contribuzione dal patrimonio della Chiesa romana, se non a' tempi delde coronazioni imperiali: III. che i Vescovi italiani prestassero come seudatari,
giuramento di sedeltà all'Imperadore, ma senua hominio ed omaggio: IV., che i
Messi dell' imperio non alloggiassero per sorza nelle Case de' Vescovi, e degli
Abbati: V., che sossema di titute le terre della Contessa Matiste, occupate o da
Federigo, o da Guesso di Baviera, ed inoltre di tutte le terre da Acquapendente
sino a Roma, ed in fine del Ducato di Spoleto e dei Regni di Sardegna e di Corfica. Propose l'Imperadore tosso a' Legati: 1. che senza il consensimento suo non
potessero i Papi collegassi co' Greci, e co' Siciliani, e nemmen co' Romani Signori: II., che senza il suo consenso gli Cardinali, e Legato di Roma non potessero
viaggiare per la Germania con tanto aggravio delle Chiese: III, che sosso possi della contensimento suo non
potesse per la Germania con tanto aggravio delle Chiese: III, che sono potesse
ricevuti ambasciadori del Senato Romano, che lui sottometevano il proprio dominio, in consequenza di che egli intitolavasi Re de' Romani; onde che conveniva al Papa prima soggiog

anch' egli andato sarebbe, per intender, e riconoscere queste disserenze. Quando Alessandro questa risposta intese, se n'ando tosto in Anagni, ed Ottaviano occupò Segna. Sdegnato Federigo, che il Papa non avelle obbedito, mandò due Vescovi ad Alessandro con ordine che Cardinale, e non Pontefice chiamandolo il citassero al Concilio. Alessandro ributtò, e cacciò via questi Vescovi, i quali tosto se n' andarono a ritrovare Ottaviano in Segna, e lo menarono con esso loro in Pavia, perchè avesse l' Imperadore avuto chi ad Alessandro opporre. Federigo raunato un Concilio, consermò Pontefice Otraviano, e adoratolo con le ceremonie solite lo menò sopra un bianco cavallo per la Città di Pavia. Mosso Alessandro da questa ingiuria, che gli si saceva, e sattili prima benchè indarno, ammonire; is.

Adriano. Caddero tutti i Voti a riserva di tre sulla persona di Rolando da Siena Cardinale del titolo di S. Calisso, e Cancelliere della S. R. Chiesa, della samiglia Papperoni il più dotto Cardinale da cent' anni addietto, alunno de Canonici regolari Lateranesi, che prese il nome di Alessandro III. Dispiacque tale elezione al Barbarossa, il quale volca Papa Ottaviano Cardinale di S. Cecilia Romano, con cui avea tenuta qualque pratica sul terminare della vita di Adriano, ed in grazia di che Guido da Crema, e Giovanni Cardinali aveano dissentito alla elezione di Alessandro, ed aveano consentito nella elezione di Alessandro, ed aveano consentito nella elezione di Costui il quale vedutosi esdi Alessandro, ed aveano consentito nella elezion di Costui, il quale vedutosi eschiuso dalla pluralità, affidato alla protezione imperiale, strappò di mano di Ro-lando il pontificio manto, ed era per vestirsene, allorche un Senatore glielo levò pure di mano. Ve n'era un'altro preparato da un suo Cappellano, che tosto glie-lo recò, e volendo ei porselo troppo frettolosamente indosso posesi ai collo quella lo recò, e volendo ei porselo troppo frettolosamente indosso posesi al collo quella parte che dovea essere da piedi, e sece ridere la brigata, ma vestitosene sinalmente si se pubblicare col nome di Vettore IV. (qui sbaglia certamente il Sandini, poiche in nessun catalogo trovasi Vertor IV. vero Papa.) Poi avendo sull'armi alcuni suoi parziali bloccò i Cardinali con Alessandro nell'angolo del Vaticano, ove trovavansi, e ve li tenne per molti di. Se non che i Frangipani accossi alla testa del popolo sinalmente liberarono il Papa co' suoi aderenti. V. Baron. ad anneund. Cardin. de Aragon. in Vit. Alexand. III. C.c.

Si Ritirò co' suoi elettori almeno per la maggior parte Alessandro alla terra di Ninse, e quivi dal Vescovo d'Ottia nella giornata XX. di Settembre si sece consegrare Pontesce. Non così l'Antipapa, il quale rimasto in Roma cercò sustragi dagli stessi elettori di Alessandro III. e n' ebbe tre co' quali passò nel Monistero di Parsa, occupato il Laterano ed il Vaticano da Frangipani a nome del vero Pontesice, e nel Mese di Ottobre si se in Farsa consegrare da Jomaro Vescovo Tusculano, ch' era pure stato del partito di Rolando, ed era vituperosamente do-

Tusculano, ch' era pure stato del partito di Rolando, ed era vituperosamente do-

po la scisma passato a quello di Ottaviano.

Consegrato che su Alessandro passò a Terracina maneggiando l'assar suo con Ottone Conte Palatino, e con Guido Conte di Briandate Commessari come disti imperiali, i quali davano buone parole al Papa, ma in sostanza così comandato da Barbarossa sostenza il partito di Vettore. Lusingato Alessandro dalle buone parole di costoro determino d'inviare i suoi Nunzi in Lombardia si per iscoprire le vere intenzioni di Federigo, sì ancora per esporre al medesimo le sue ragioni; che a buona equità non poteano essere rigettate. L'Imperadore nemico aterrimo di Rolando sino dacche era Cancelliere di S. Chiesa, siccome d'Uomo ai di sui consigli molto deserito avea Adriano IV. appena udi, che gli si volevano presentare le popriscie lettere che irritato anco per la resistenza di Crema, ch'essi asserbitato tare le pontificie lettere, che irritato anco per la ressistenza di Crema, ch'egli assediava in persona, trattò di far appiare coloro, che le aveano portate. Se non che si frapposero gli Duchi Arrigo e Guelso, che distornarono il sulmine, venendo per altro con ciò a scoprirsi qual sosse l'ambanda de Barbarossa. Ebbe per altro la consolazione Alessandro di ricevere prima che terminasse l'anno del Re delle due Sicilie una cospicua ambascieria, che gli promise sorze e dinaro a sostenerio. V. P. Tom. III. Rer. Italicar. Cardinal. d'Aragno. in Vit. Hujus Pontif,

comunicò Ottaviano, e Federigo, e scrisse a tutti i Principi del Cristianesse mo, mostrando quanto si susse con ragione mosso a ciò sare (b). Ritornandone poscia in Roma nel secondo anno del suo Papato, vi ritrovò mosti contrari, per avere già l'esercito di Federigo occupato tutto so Stato di Santa Chiesa suori, ch'Orvieto, ed Anagni (c). Per la qual cosa Alessandro, persuadendoglielo ancora Filippo Re di Francia, imbarcatosi in Ter-

ra\_

<sup>(</sup>b) Solo nell'anno MCIX. ch' è l'anno II. di Papa Alessanto venne in mente a Federigo la convocazion di un Concilio. Dunque non sa la risposta a Nunzi del Pontesce, quale viene quì riserita dal Platina, ma andò la cosa tal quale su da noi più sopra narrata. E ne su questa sa cagione di quanto seguì. Papa Alessanto dappoi che vide l'Imperadore dichiarato a savore dell' Antipapa mandò una sua enciclica per tutta la Cristianità, in cui narrava, come da due soliera stato eletto Ottaviano, e da vent' uno Rolando, cui consentivo avea il clero ed il popolo Romano: spiegava i maneggi de' Conti Guido ed Ottone per indurre i Cardinasi a rinunciare alla elezione satta già della persona sua e per rizarli al partito dell' Antipapa, e come era a loro riescito di corromperne VII. i quali eransi uniti a' primi due, th' elessero Ottaviano; ma che non ostante XIV. n' erano per se rimasti costantissimi per la disesa del giusto, ed in conseguenza della sua elezione contro qualunque, che ardisse di opporvisi ec. Sparse anche l'Antipapa un' altra enciclica, in cui per altro negare non puone il consenso de più per Alessandro; ma rivocò a se solo il plauso universale di Roma; ed in vero il popolo scottandolo al Palagio avea gridato: Viva Papa Vettore: S. Pietro lo vuole. Queste due encicliche o tircolari eccitarono una somma consusione ed un grave mormorio nel popolo cristiano, per togliere le quali cose l' Imperadore citò il Concilio generale in Pavia; ch'ei promistuamente chiamò anco Dieta generale, e parlamento, assine, diceva egli, nella circolare sua di csaminarvi principalmente questa gran causa. Scrisse poi l' Imperadore anco ad Alessandro, chiamandolo con nome di Rolando Cardinale Cancelliere, e scrisse a di Vettore parimenti chiamandolo Ottaviano Cardinale, e pei due Vescovi di Praga e di Verda spedi loro la sua chiamata. Era Alessandro patsato da Terracina in Anagni. Quivi dunque a nome di Cesare gli presentararono tali lettere questi due Vescovi, a' quali rispose il Papa: ch' era citato si Concilio contro i canoni, poiche e

<sup>(</sup>c) Non à può supplire a quanto manca il Platina senza una lunga narrazione delle cose frammezzo accadute. Dirò dunque, che giunto l'Antipapa in Pavia, ed esposte le ragioni da' due menzionati Vescovi, perchè Alessandro risutava di comparirvi senza alcuna vera formalità di Concilio su da Vescovi e da Baroni riconosciuto per legittimo Papa Ottaviano, e lui prestati anco dall'Imperadore tutti quegli onori, della stassa, e della briglia, che al solo legittimo Papa convengonsi. Il veso Papa ad ogni anodo nulla da ciò sgomentato nel Giovedi Santo inter missarum solemnia in Anagni somunicò pubblicamente Cesare, e rinovò le censure contro Ottaviano stabilite contro gli Antipapi da Canoni, e suoi aderenti. Con una enciclica, in cui narravasi il satto dell'elezione, l'irregolarità del congresso di Pavia, e quanto dappoi satto avea il vero Papa in disesa delle sue, e delle ragioni della Chiesa spedì tosto vari Cardinali come Apostoli a' Legati in Francia, in Ispagna, in Inghilterra, in Ungheria, in Costantinopoli, in Gerusalemme, ed ultimamente in Sicilia, dalle Chiese de' quali Regni su universalmente riconosciuto per successore.

racina sopra un legno, che a questo effetto li mandò Guglielmo Re di Sicilia, se ne passò nell'a Francia (d). E qui facendo in Chiaramonte un Concilio,v' iscomunico tosto, e l'Imperadore, ed Ottaviano. Mentre queste cose in Europa passavano, essendo morto Baldovino III. in Gerusalemme, prese tosto Almerico suo fratello quel Regno, perchè senza capo ritrovandosi in luoghi così cinti dai Barbari d'ogn' intorno non ne incorresse in qualche calamità (e). E rassettate le cose del Regno alquanto pass

sore legittimo di S. Pietro. Giorvanni Cardinale de' Conti d' Anagni Legato in Italia trovandosi a Milano nel di XXVI. di Febbrajo unito ad Oberto Arcivescovo pubblicò solennemente la scomunica contro Ottaviano e Federigo: poi nel di XII. di Marzo dichiarò parimenti scomunicati gli Vescovi di Mantova, di Lodi, e gli Consoli di Cremona, Pavia, Novara, Vercelli, Lodi, del Ceprio e della Martesana, nientemeno, che il Conte di Briandate, ed il Marchese di Monserrato: e si-nalmente nella giornaca dei XXVIII. di Marzo sece lo stesso contro Ludovico, ch' era nella fortezza di Baradello.

Intanto ricupero Alessandro tutta la Campagna, e ritorno in Roma al comin-ciare dell'anno MCLXI. nel qual anno su tenuto in Tolosa un Concilio, in cui si decreto, non dover essere riconosciuto per vero Papa se non Alessandro onde Ladovico VII. Re di Francia, ed Arrigo II. Re d'Inghilterra le sue gratulatorie lui scrissero. Ma Alessandro consegrata la Chiesa di S. Maria Nuova solennemente, scorgendo non essere sicuro in Roma per le insidie de Fazionari del salto. Papa il ritirò in Orvieto, e quivi parimenti infultato dalle foldatesche Cesaree, che renevano una buona parte del Patrimonio di S. Pietro col suffragio del sagro Collegio deliberò di passare in Francia. Si trasserì per tanto in Terracina, dove aspetto delle, che il Re Guglielmo promesse aveagli per tal viaggio. tor. luog. citat.

(d) Giunte le quattro ben' armate galee Siciliane, e destinato per Vicario de stolico in Roma da Alessandro III. il Cardinale Giulio Vescovo di Palestrina nel amomento, ch'era S. Santità per imbascarsi, si scatenò un sì rabbioso vento, che disperse i Legni, e quasi li fiaccò tutti presso di Terracina. Convenne dunque aspettare alcun poco per racconciare le sidrucite Galee, il che fatto partì finalmente il Papa co' Cardinali del suo partito alla volta di Genova dove giunse il giorno XXI. di Gennajo dell'anno MCLXI. raccolto con somma venerazione, e perset-

tamente fervito.

L'Antipapa Vestore, che non avea mai dopo il Concilio di Pavia abbandonato Celare, inteso che Alessandro dimorava in Genova, ch' erasi reso malevadore della pace de Genovesi Rabilita, col Re di Murzia, e che le Chiese delle Spagne, della Francia, e d'Oriente con molte altre Occidentali lo riconoscevano per legittimo Papa, nel giorno XVIII. di Giugno convocò in Lodi un Conciliabolo cui intervennero Pellegrino Patriarca di Aquileja, Guido eletto di Ravenna, Rinaldo parimenti eletto di Golonia: V'intervennero parimenti gli Arcivescovi di Treviri, e di Vienna nel delfinato, e molti altri Vescovi ed Abbati. Furono in tale assemblea lette le lettere de'Re di Danimarca, di Boemia, d'Ungheria, è di molti Vescovi, e Baroni, che protestavano la loro obbedienza de Vettore, siccome a vere Baroni, le protestavano la loro obbedienza de Vettore. vero Pontefice, e finalmente si chiuse il congresso con la scomunica contro Oberto Arcivescovo di Milano, de' Vescovi di Piacenza e di Brescia, e de' Consoli Bresciani, e Milanesi. V. Murat. loc. cit.

(r) Non prima del Marzo dell' anno MCLXII. (essendo tutte le cose antecedente marzo dell' anno MCLXII.

dentemente dette, l'anno avanti avvenute) s'imbarcò Papa Alessandro nel porto di Genova per la Francia, dove giunto si sermò qualche di a Magalona, quindi passò a Mompelliere, e quivi ricevette gli Ambasciadori del Re Ludovico, che gli resero i dovuti onori. Da Mompelliere poi s'avviò a Chiaramonte nel Mese di Giu-

gno soltanto, dove verun Concilio non tenne.

Ma Barbarossa cui non tanto premeva Ottaviano, quanco premeva l'eschiusione di Alessandro venne col suo Antipapa in Borgogna, d'onde scrisse al Re di Francia.

sò sopra l'Egitto, dove facendo giornata con Dragone Capitano dell'esent cito nemico, spargendo gran sangue de Barbari lo vinse, ed assediò Alessandria, che Tiracino fratello del Soldano, e Re dei Saracini avea occupata a tradimento. Ora gli Alessandrini , che non potevano più allungo l'assedio soffrire, e d'altro canto non avrebbono voluto diventare ai Cristiani soggetti, si diedero con questa condizione in potere d' Almerico, che cacciato il tiranno Tiracino, in poter del Soldano loro Signore li desse. Avuto adunque Almerico un gran danaro dal Soldano, questa Città li rese. Inteso poi, che costui con fraude andava, e li mandava il danaro in lungo passandogli sopra l'assediò dentro la Città del Cairo. In questo Feder go in Italia saccheggiò Tortona, spianò Milano, donde credo, ch' all' ora Ridolfo Arcivescovo di Colonia i corpi de' Magi nella sua Chiesa trasserisse, e travagliò incredibilmente Cremona. Il perchè uniti insieme i Veronesi, Vicentini, Padovani, Veneziani, temendo ciascun di se stesso si risolvettero di non dare più altramente a Federigo ajuto, mentre a quel modo rovinava la Lombardia. Acceso adunque di sdegno Federigo, passò con sellone animo sopra Verona, per battagliarla; ma udito del soccorso dell'altre Città, ch' ai Veronesi veniva, si ritirò in Pavia, e con Oratori e con lettere il Re di Francia esortò, che per tor via dalla Chiesa lo scisma dovesse menare seco Alessandro nel Concilio, dove prometteva dovere anch'esso co'l suo Vittore andare, cioè in Divione, suogo dove I siume Savo la Francia dalla Germania divide. Questo luogo su destinato al conci-

cia, che sarebbe stato bene esaminare in un Concilio le ragioni di amendue que-Ri contendenti alla Cattedra papale: ch'egli fatto averebbe raunare un congresso di Vescovi a S. Giovanni di Laune, o a Besanzone a tal fine. Non dispiacque a Ludovico VII. il progetto, e portatoli a Souvignì, dove Alessandro similmente trovossi gli e lo propose. Ma il Pontefice Alessandro III. tenne pie sermo e con ragioni, e con esempli provò, che la sua elezione non poteasi rivocare in dubbio, e molto meno porre a confronto di quella di Ottaviano: che ratificata dalla più numerofa e più fana parte delle Chiese d'Oriente, e d'Occidente rimaneva inconcussa. Aggiunse, che le maniere subdole di Barbarossa abbastanza faceano conoscere, ch'esti averebe le maniere subdole di Barbarossa abbastanza faceano conoscere, ch'esti averebe che le maniere subdole di Barbarossa abbastanza faceano conoscere, ch'egli averebbe sagrificato lo stesso ottaviano, purche avesse avuto un Papa, che avesse benedette le sue usurpazioni sì fatte in Italia, che in Germania. Molto accette surono a Ludovico le ragioni del Papa, sicche postosi sull'avvertenza di scoprire l'animo di Cesare, gli venne fatto di penetrarlo; onde risolutamente rigettò il progetto dell' Imperadore, il quale risuto mosse a Barbarossa tal bile, che avrebbe mossa guerra al Re di Francia, se il Re d'Inghilterra non si sosse dichiarato per Alessandro insseme e pel Re Ludovico, che ben conobbe di non poter dar la legge a quessi due collegati monarchi. Quindi su in necessità l'Imperadore di doversi restituire in Italia, e seco pure Ostaviano condurre, molto in quelle parti mal visso. V. Card. d'Aragon. citat.

Alessandro III. da Souvignì si trasseri in Tours, dove celebrò la solennità del

Mo. V. Card. d' Aragon. citat.

Alessandro III. da Souvignì si trasseri in Tours, dowe celebrò la solennità del S. Natale, e quivi intimò un Concilio pel Mese di Maggio dell'anno vegnente MCLXIII. ed intanto passò egli in Parigi per conferire col Re. Subito che Ludovico ebbe avviso approssimarsi S. Santità alla Metropoli della Francia per due Leghe dalla Città gli escì incontro con tutta la Corte, e qui smontato cosse a baciargli il piede: poscia rivolta la comitiva verso Parigi surono sì il Papa, che il Re alla porta accolti dal Vescovo, e dal Clero, che si condussero al destinato Palagio. Solennizzò in Parigi il S. Padre la Pasqua, dopo cui parri per Tours alla celebrazione del Concilio, che aprì il Papa medesimo nella giornata dei XIX. di Maggio. V. il citat. Card. d' Aragon. nella Vit. di Alessand. III.

concilio, nel quale rassettate, ch'ebbe il meglio, che puote, Federigo le cose d'Italia co'I suo Ottaviano andò accompagnato dal Re di Scozia, e da quel di Boezia, e da una grani copia di gente armata. Ma perchè Alessandro diceva, non volere a quel Concilio andare, ch'esso bandito non ayesse, ed il qual aveva egli già incominciato in Turone; tutto collerico Federigo, e minaccievole, se ne ritornò in Germania mandandone Ottaviano in Italia con pensiero di dovere rosto seguirlo (f). Ma essendo que. sto Antipapa in Lucca morto, su tosto in suo luogo Guido da Crema creato (g). I Romani creando Confoli quelli, ch' erano amici, e fautori d'Alessandro lo chiamarono tosto in Italia. E venuto per barca prima in

(f) Quantunque le dal Platina sin qui riserite cose sieno quasi tutte vere, ad ogni modo perche sono confuse si nella serie de tempi, che de motivi ho io creduto necessario distinguerle con queste note, dando a ciascuna il suo luogo per la ferie de tempi, e ponendo con ciò in chiaro i motivi, che in tale occasione han-no fatto agire i Sovrani, ed i Vescovi. In questa seconda sua Sinodo pertanto fatta veramente dal Papa nelle forme, onde da molti viene chiamata prima, avves gnache quella di Chiaramonte sia stata piuttosto un congresso di persone concorse a prestare la loro obbedienza a S. Santità, che un Concilio per regola delle cose, in questa, dico, intervennero xvII. Cardinali cxXIV. Vescovi oltre una moltitudine di Laici, ed altri Ecclesiassici. Vi surono rinovate in tal Sinodo le scomuniche contro il falso Papa, ed i suoi aderenti: dippoi si passò alla formazione de Canoni: nel primo su vietata la divisione delle prebende, che cominciava ad incontro para la canoni: diventi di vivere in control. trodursi ne Capitoli, stanchi gli Canonici, divenuti ricchi, di vivere in comune: nel secondo furono victate alle persone ecclesiastiche le usure, cioè i tensi annui con la retenzione de beni: nel terzo su inibito parimente agli ecclesiastici il trasserire ne laici il dritto delle decime, e delle obblazioni: nel quarto si vieta a chiunque il commerzio cogli Albigesi, eretici che cominciavano a nascere in quelle parti, e s'aumentarono poi, comé vedremo: nel quinto s'interdice a chiunque di preporre alle chiese un Sacerdote con annuo stipendio, e con presisso tempo, cioè per un'anno, per due, per tre ec., abuso invalso in que' tempi, ne' quali si conducevano per le terre i parrochi, come si conduceno i medici: nel sesso se esaggera la simonia, e l'avarizia del Clero: nel settimo si riprendono que' Vescoefaggera la simonia, e l'avarizia del Clero: nel settimo si riprendono que' Vesco-vi, che con annuale stipendio stabilivano degli Ecclesiastici per giudici delle cause Ecclesiastiche a peso de' litiganti: nell' ottavo, avvegnache avessero preso voga le università, e gli Ecclesiastici anche claustrali per addottrinarsi in ogni sorta di scienza vi concorressero, vieta a monaci dimorare a tal cagione suori del chiostro, ed a tutti gli Ecclesiastici quegli studi, che ponno distrarli dalla occupazione dell'altare, e nominatamente la medicina, la sisica, e le leggi civili: (quesso canone meritarebbe d'essere rinovato per la troppa a di nostri applicazione del Cleto alle matematiche) nel nono rimove tutte le ordinazioni de' Vescovi scissmatici: e nel decimo disende la Ecclesiastica immunità. Chiusa la sinodo si presentarono i Vescovi al S. Padre, e lo supplicarono, se volesse più lungamente trattenersi in Francia, a sciegliersi quella città, che più lui sosse più lungamente della andar vagando con detrimento della sua falute, con abbassamento della pontificia tenersi in Francia, a sciegsieris quella Città, che più sui sosse più sui sosse andar vagando con detrimento della sua salute, con abbassamento della pontificia maestà, e con troppo dispendio delle Chiese. Accettò il Papa la supplica, e si sciesse sul sul supplica delle Chiese and allora senza Vescovo, e dove si trattenne dal mese di Ottobre dell'anno MCLXIII. in cui su celebrato il Concisio di Tours, sino all'anno MCLXV. nel quale dopo celebrata la Pasqua, come vedremo, parti. V. Murator. loc. cit. &c.

(g) Morì Vettore impenitente, Uomo al dire di Pietro Blesense, che il conobe, e il trattò, pieno di sasso, e d'avarizia insieme, nel di XX. di Aprile dell'anno LXIV. sopra il MC. Contuttociò, non mancarono alcuni de suoi fautori di spargere de' fassi miracoli satti alla sua tomba, e ben'erano questi necessarja giusti-



Sicilia, poi in Roma, vi su con gran sesta, e piacere di tutti tolto (b). Con la venuta d'Alessandro in Italia si posero i popoli della Lombardia in gran speranza di libertà. Onde nel MCLXV. ne presero l'armì contra Federigo, che troppo crudelmente regnava, e presero ad un tratto alcune fortezze. Federigo se ne ritornò con grossissimo esercito in Lombardia, e senza far danno alcuno contra la speranza d'ogni uomo, passato il Pò se ne venne su quel di Bologna. E diviso l'esercito una particolla macidò in V-uc-

giustificare in qualche modo la elezione del successore: poiche due soli d'el partito suo erano rimasti Cardinali, cioè Giovanni di S. Martino, e Guido da C'rema, i quali raunata qualche parte del Clero e qualche Vescovo, nel qual novero trovavasi per azzardo il Vescovo di Liegi, gli due mentovati Cardinali a questo Vescovo offerirono il Papato. Egli costantemente lo risutò, onde rimase eletto Guido di Crema, il quale scrisse tosto all'Imperadore, che confermò tal'elezione si ngendosi poi de miracoli per renderla in qualche maniera accetta al Popolo. Fu (Tuidosche non era nempera Vescovo ordinato dal Vescovo di Liegi mentovato. che non era nemmen Vescovo ordinato dal Vescovo di Liegi mentovato, ed a sun

fe il nome di Pasquale III.

(b) Era in Roma o sul terminare dell'anno LXIV. od al cominciare del LXVoltre il MC. passato all'altra vita Giulio Cardinale e Vescovo di Palestrina, che Papa Alessandro aveva ivi lasciato suo Vicario apostolico, e lo stesso Pontesice avea surrogato a Giulio nel Uomo di grande nascita, ( era della schiatta de Conti Anagnini ) e d'alto affare si destramente trattò le cose della Chiesa col senato, e col popolo, che divenne arbitro si dell'uno, che dell'altro. Laonde allorche vide nientemeno i Signori, che la plebe dispossi a favor d' Alessandro, l'esonto a restituirsi a Roma il più presto, che mai avesse potuto con replicatissime istanze. Infatti si persuase il Papa, e lasciata la Citrà di Sens dopo Pasqua prima d'abbandonare la Francia volle visitare il Re, onde venne in Parigi, dove pochi di trattenutosi, su al terminare di Giugno in Mompelliere, nella quale Circà attese, che sosse callestite le navi per trasportatio in Italia. Avvisato, che tunto attese, che sossero allestite le navi per trasportario in Italia. Avvisato, che tutto era presto, calò alla marina terminata la sesta della assunzion della Vergine, e s' imbarcò egli in un picciolo vascello di Narbona con pochi Cardinali, gli altri molti che seco avea con Oberto Arcivescovo di Milano, che su poi satto Cardinale, in una più grossa Nave saliri, ch' era de' Cavalieri Ospitalieri. La stotta de' Pisani, ch' erano del partito dell' Imperadore, e quindi dell' Antipapa Pasane, tesseva quelle acque, che da sunge scoperta su cagione che il Naviglio, in cui era il Papa tornò a Magalona, non così l'altro, che o si disse, e passò secondo alcuni, o che visitato non trovandovisi S. Santità, su lasciato ir libero, certo e' che selicemente pervenne al porto. Dopo varie consulte su deliberato, che s' imbarcasse Papa Alessandro in un'altro legno più picciolo, ed imprendesse la via di Sicilia, lo che sec egli intrepidamente, e dopo varie tempeste finalmente approdò al porto di Messina. Quivi su dal Re Gugliemo con una amplissima ambalcieria complimentato, regalato su largamente, e con cinque delle sue sorti galee scortato sino a Salerno, dove riposò qualche di, e da Salerno sino all'imboccatura del Tevere, sermatasi per tutta quella notte la grande comitiva in Ostia, che su la notte dei xx11. di Novembre. Nella seguente giornata il Senato Romano si prostrò in Ostia a piedi suoi, e gran parte del Clero, e del popolo concorse a prostrò in Ostia a piedi suoi, e gran parte del Clero, e del popolo concorse a prestargli l'obbedienza dovuta. Quindi in mezzo a tante acclamazioni movendo il Papa verso Roma su preso in mezzo da grandissima moltitudine ornata di ramoscelli di olivo, che sino alla porta Lateranese si condusse, nel qual suogo cedendo tanta gente il suogo al Clero vestito de fagri indumenti passò il S. Padre fra mezzo i Giudei concorsi con la sagra Bibbia, i Giudici togati con le corti loro, e le soldatesche con le bandiere spiegate sull'armi ed alla Basilica Lateranese pervenne con sì universale allegrezza, che i niv vecchi non rimembravansi sipervenne con sì universale allegrezza, che i più vecchi non rimembravansi si-mile cosa d'avere mai più veduta. V. Murator. Annal. d'Ital. a quest' anno.

ca per sicurtà dell'Antipapa, ch'ivi era, co'l resto dell' esercito ne passò sopra Ancona. E tenutala un tempo assediata, l'ebbe in suo potere finalmente. In questo le Città consederate della Lombardia secero capo in Milano, e lo sortificarono, e pet esser contra Federigo più potenti, tolsero nella lega il popolo di Lodi già nemico de' Milanesi. Ma era nato a Federigo un maggior verme nel cuore. Perciocchè essendo Guglielmo Re di Sicilia morto, Emanuele Imperadore dei Greci mandò i suoi Oratori al Papa, promettendogli un grosso esercito contra Federigo, e di dover unire la Chiesa Greca con la Romana, s'egli sosser avesse, che l'imperio Romano già nell' Occidentale, ed Orientale diviso, riunito di nuovo si sosse non è assai chiaro quello, ch'a questi Oratori risposto sosse, perciocchè il Papa all' ora nella guerra, ch'era fra i Toscolani, Albani, e Romani intericato si ritrovava (i). Veggendosi i Toscolani, ed Albani aggravare so-

(i) E' verissimo, che nell'anno MCLXVI. che l' Imperadore di Costantinopoli avendo intesa la morte di Guglielmo I. Re di Sicilia, la tenera età del successore Guglielmo II. rimasto sotto la tutela della madre la scissima, ed il dissusto di Alessandro con Federigo mandò a Roma Giordano figliuolo di Roberto già principe di Capua con titolo di Sebasso dell'imperio d' Oriente, corredato di preziosi Regali pel Papa, e per la Corte, con la plenipotenza sopra un progetto essenzialissimo consistente in due proposizioni. Era la prima di unire la Chiesa Greca con la Latina: la seconda di riunire l'imperio d'Oriente a quel dell'Occidente con promessa di lasciare alla S. Sede non Roma soltanto, e lo stato Ecclesiastico, ma quasi tutta l' Italia. Il S. Padre accosse con sommo aggradimento la prima proposizione, e spedì il Vescovo d'Ostia in Levante col Cardinale Conti sopra mentovato, assine, che dalla conchiusione del primo negoziato, quali speranze si potessero avere sul secondo questi due Legati additassero. V. Card. d' Aragon. ubi sap.

Non è poi vero, che in quell' anno vi fosse guerra sira Romani e Tuscolani, ne che la cosa seguisse, come qui il Platina la racconta. Ma nell'anno seguente segui ella così. Essendo nell'anno MCLXVII. Federigo in Lombardia mosse l'oste con pensiero di soggiogar. Roma. Mando per questo Rinaldo Arcivescovo eletto di Colonia, ed Arcivancelliere d'Italia innanzi con una banda eletta di Tedeschi ad occupare a nome dell' Antipapa Pasquale i contorni Romani, ed a sar penetrare a forza d'oro nella stessa capitale del cristiano mondo la discordia. Il primo passo su di rinnovare ne' Romani l'antico odio contro di Tuscolo, il che avvenne a Rinaldo facilmente, escite le Romane bande non solo a dare il gnasto a tutto il Tuscolano, ma a porre eziandio l'assedio a quella Città. Rainone, che n'era Signore non avendo con che disendersi ricorse all' Imperadore, che assediava Ancona, la quale riconosceva il greco dominio. Barbarossa dentro lo stesso agro latino. Segui nel giorno XXX. di Maggio la battaglia, e furono rotte le bande romane; e poste in suga. La Regina di Sicilia ciò inteso contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe, la qual cosa mosse contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe contemplando in pericolo il Papa, gli spedì delle truppe contemplando il pericolo il Papa, gli spedì delle truppe contemplando il pericolo il Papa, gli spe



verchio dai Romani ne' dazi, che li pagavano, alzando le corna fi risentirono. Di che sdegnati i Romani, ancorche'i Papa vi reclamasse, n'andaro. no sopra i Toscolani a gran schiere. Il Conte Rainone cacciato già da Rug. giero dal Ducato di Puglia avea in questo tempo la Repubblica de' Tosco. lani in governo. Ed essendo nelle cose militari esperto, avuti seco i Germani, ch' in Nepi e in Sutri erano, diede così fatta rotta a' Romani, ch' dall' ora in poi non ebbero forze di disendersi nella Città non che d'uscire a travagliarne il nemico suori. All'ora Federigo tolta quinci occasione di vendicar l'ingiuric, ch'esso diceva aver da Alessandro ricevute, se ne venne d'Ancona in Roma. Ed accampato ne prati di Nerone, tento di entrar per forza in Borgo: ma ne fu da familiari del Papa costantissimamente tenuto addietro. Il di seguente avrebbe attaccato alla Chiesa di S. Pietro suoco, se a questa suria quelli, ch' avevano della Chiesa cura, provisto non vi avessero. Il Papa, che nel palazzo di Laterano non fi teneva molto ficuro, e li pareva d'avere di ora in ora i Germani sopra, se ne suggi, e ritirò nelle case dei Frangipani presso al palladio, Udito Guglielmo Re di Sicilia, e figliuolo del gran Guglielmo il pericolo grande, nel qual il Papa si ritro. vava, li mandò tosto due buone galere con una guantità di danari, perchè salvar si potesse. Prometteva Federigo al popolo di Roma la pace con questa condizione, che de' due Pontefici deposto l'uno, eleggesse l'altro, che fosse più degno giudicato. Alessandro, che ben conosceva, che tutta questa pratica in suo danno era, parti di notte di Roma, e suggendo si salvo, venendone prima in Gajeta, poi in Benevento. Federigo su dalla peste, che cresceva, cacciato di Roma, perchè parimente egli uomini, e gli animali perivano. E giunto nella Lombardia, gli si secero incontra le Città della lega con un' elercito. E suggendo sempre studiosamente la battaglia, che gli era con molta istanza offerta, se ne passò in Alemagna. Partito che su d'Italia, le Città consederate a comuni spese edificarono in grazia del Papa appresso al Taro non lungi da Rovereto la Città d' Alessandria, che così dal nome del Pontefice chiamarono; e quivi secero da tutte loro venire ad abitare una colonia di quindeci mila uomini, ai quali compartirono il territorio, e i luoghi della Città, per farvi edifici (K).

T erre vicine, e fra le altre di Gamondio, Marengo, Roveredo, Solera ed Ovilia

tiratosi dacchè intese la proposizione, nelle sorti case de Frangipani. Di qua scriss' egli in Sicilia al giovine Re Guglielmo II. ed alla madre Reggente, e quindi per ogni occorrenza sua due ben corredate Galee ne trasse, e molto dinajo. Usò del dinajo per tener sermi gli Frangipani, e la famiglia di Pierlione, ordinando alle Galee di sermarsi alla soce del Tevere, (in tal sarco vi è qualche varietà sta Scrittori, ma questa certo è la più verismigliante narrazione) e vedendo poi pei maneggi dell' Imperadore reso il suo partito titubante risosse di lasciar Roma, e travestito con alcuni Cardinali per Terracina (dove giunto rivesti) gli abiti pontissi; ) raggiunse le Galee, che per maggior sicurezza avea a' due Cardinali date in governo, e passò con esse a Gaeta, d'onde si portò poi in Benevento ricevuto da quel popolo con i segni della maggior riverenza, e del cuore più sieto.

V. Romuald. Salernitan. in chronic.

(k) Nell' anno MCLXVIII. anno, in cui suggì d' Italia travestito da famiglio Barbarosa, su da' Milanesi, Cremonesi, Piacentini per sar dispetto a Federico ed o nore a Papa Alessandro piantata Alessandria obbligando gli abitatori di alcune T erre vicine, e fra le altre di Gamondio, Marengo, Roveredo, Solera ed Ovilia tiratoli dacche intese la proposizione, nelle forti case de Frangipani. Di qua scriss'

vennero ad iscusar il Re loro, il qual si diceva che avesse cospirato nella morte del Beato Tommaso Arcivescovo di Conturbia. Non dando il Papa cost facilmente fede alle parole degli Oratori, mandò due Cardinali con ampia podestà in Inghisterra, perchè diligentemente del fatto s' informafsero. Il Re, per onorar questi Legati, lasciò l'impresa, nella qual quel la invernata occupato fi ritrovava, ed andò ad incontrarli in Normandia. Ora essendosi questo negozio discusso, a questo sinalmente si venne, che perchè non ben costava del fatto il Re Errico del giuramento si purgò, e promesse dover far penitenza per la morte di quel Santo uomo, ancor che innocente ne fosse; solamente perchè parve, che con la gara, e con l'odio, che in vita li mostrò, avesse quasi occasione alla morte di lui donata. Promise di più anche di mandar 200. soldati pagati per un' anno a sue spese a guerreggiare in Soria contra gli infedeli, e di dover esso tre anni con ogni sforzo possibile con barbari guerreggiare, e disendere nel suo regno la libertà ecclesiastica, e di non opporsi alle appellazioni satte alla corte Romana. Per queste cose, che egli col giuramento consermò, muritò di averne dal Papa per se, e suoi successori il titolo di quel regno. Onde se ne osservò poi, che tutti i Re d'Inghilterra dal Pontesice Romano le ragioni di quel regno riconoscono (m). Ora il Papa avendo gran tempo

esigeva Alessandro: che nulladimeno si sarebbe ciò esaminato dappoi che si sosse per opera sua, come sperava, sciolta la lega ec. Conobbe il Papa, che null'altro sinceramente bramava l'Imperadore, che lo scioglimento di questa per lui importuna alleanza; però rispose, che dopo consultata la cosa gli darebbe risposta. Nel giorno seguente raunò S. Santirà il concistoro, cui volle, che il Deputato della lega intervenisse, e su risoluto di risiutare le proposizioni di Cesare. Laonde il Papa satto venir a se il Vescovo di Bamberga, gli disse, che si stupiva, che un' Ecclesiastico si sosse incaricato di un affare, che non poteva non recar nocumento alla Chiesa; che nessuno più di lui era inchinato alla pace e pronto a mostrare il suo paterno amore verso Federigo, ma che Federigo mostrar doveva con certi argomenti la sua figliale obbedienza alla Chiesa, e al suo Capo, e lo licenzio. In questo accadde, che Rainone per paura de' Romani avendo commutato per opera del presetto di Roma Tuscolo con Monte Fiascone e col borgo di S. Flaviano, poco i Tuscolani conventi d'essare sotto il governo del presetto che Federa

opera del prefetto di Roma Tuscolo con Monte Fiascone e col borgo di S. Flaviano, poco i Tuscolani contenti d'essere fotto il governo del presetto, che Federigo avea lasciato in Roma, e niente Rainone della nuova Signoria, che nol volea riconoscere, vennero si i deputati della Città di Tuscolo, che Rainone a Veruli, e sottomisero quella Città al dominio della Romana Chiesa con tutte le formalità necessare. V. Murator. Annal. d'Ital. all'ann. MCLXX.

Fu parimenti in quest' anno, che Manuello bramoso tuttavia di porsi la corona in Capo d'Occidente, avendo sperimentato, che i suoi immediati negoziati col Papa erano vani, per issorzarlo dalla parte, per cui trovavasi sorte, maritò una sua figlia ad uno de' Frangipani di Roma chiamato Ottone, e li sposò il Papa nella sua residenza di Veruli. Dopo questo matrimonio passò il Papa in Tuscolo per essere più a Roma vicino.

(m) Tale e tanta era la fama, che S. Tommaso Arcivescovo di Conturberi soffe stato massacrato per ordine del Re Arrigo nel di XXIX. di Dicembre dell'anno MCLXX. che compassi gli Ambasciadori Inglesi nel giozno XXV. di Marzo dell'anno seguente in Tuscolo dove allora trovavasi il Papa, non poterono sulle prime avere udienza, nè l'averebbono mai impetrata, se molti Cardinali intromessis non avessero gittato nell'animo del S. Padre qualche ambiguità. Seguì per tanto ciocchè qui aggiutina Bartolommeo. Intanto, che i Cardinali andarono, e vennero d'Inghilterra, gli Romani invitarono il Papa ad entrare in Roma, purchè permetesse, che sosse Tuscolo simantellato. Lo permise loro Alessandro, ed escribe permetesse, che sosse Tuscolo simantellato. Lo permise loro Alessandro, ed escribe permetesse, che sosse Tuscolo simantellato. Lo permise loro Alessandro, ed escribe permetesse.

tava in Italia (a) f. in icogo di Norandino Re de Saracini, che morti, cresto il Saladino Cavaliero di gran valore. Il quale preso, e morto in bettaglia il Re di Egitto, aggiunfe tosto al suo regno e l'Egatto, e la Soria. Passado poi sopra i Crissiani, non vieto simile successo. Perchè se ben vinse nella prima battaglia presso Ascalone, su nondimeno nella seconda presso Tiberiade da Baldovino vinto. Rifatto poscia l'esercito, passò sopra l'Imperadore Emanuele, ch'era entrato nella Cilicia. E singendo di suggire, lo trasse in un imboscata, ch'avea posta fra certe valli, e quì so vinse, e se prigione, e lo lascio poi con questa condizione, che tosto quanto avea nell'Asia acquistato li rilasciasse. Era già Papa Alesandro, per conchiudere la pace d'Italia, passato in Venezia, dove anche Federigo venne, e su la porta di San Marco si baciò il piede. Andatine poi all'altar maggiore, qui lunga ora sopra il negozio della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono, la quale se il della pace pariarono.

In Stando in Germania Federige avez a Grafielm: II. Re di Sicilia fino dall' añno MCLXXIV. eferta in megie una fua figuro à invistegli esprefiamente Crifiano Accivelcovo di Magonza, perche con tale offerta fizbilile fira loro anco la pace. Ma la corte di Palermo conoicendo, che per tai mezzo fludiava I Imperadore di feiogliere la leza di Italia per battere poi ad una ad una tutte le italiane potenze, rifiuto i obiazione, di che diegnato Bariari la pensò di calare in Lombardia con forze fierminate. Però iul terminare di Settembre dell' anno citato per la Savoja calò unito al Re di Boemia in Italia, e iece alto ad Alefandria. che affecio nelle forme per issogare l'odio fuo contro Alefandro III. di cui portava il nome, ma tutto infelicemente. Perche avvilito per una parte Barbarofía, e trovandoli per l'altra a fronte di un formidabile efercito, che gli oppose la lega cominciò a penfare alla pace. Quindi nel Lunedi della Paqua dell'anno MCLXXV. effendo i due eferciti ful punto di battagliare, Ezelino primo, ch' era Frate Gaudente, e fu avolo, o piuttofto Zio di Ezelino il crudele, ed Anglemo da Dozra, Padre del celebre Buofo Rettori della Lega portando la pare a queste condizioni, che farebbono rimesse le cose ad Uomini dabbene falvi i dritti dell'imperio, e falva la libertà della Chiefa, e delle libere Città d'Italia. Furono gli Compromissari per la parte imperiale Filippo eletto Ancivescovo di Colomia, Guglielmo da Pozalca, ed un Pavete da S. Nazario, e per la parte della lega Gerardo da Pesta, Alberto da Gambara, Gesone da Verona. Subito che su intavolato il trattato di pace il Re di Boemia con le sur bande tornò in Germania, e quasi tutte le tedesche milizie lasciarono l'imperatore, ch' s'era con la moglie, e co' figliuoli ritirato in Pavia, sicchè anco storzatamente convennegli conchiuder la pace. Per renderla universale fece Barbarofía pere a Roma, che ne averebbe volentieri avuta parola con Rernardo Vescovo di Porto, con Ulaldo Vescovo d'Ostia, e con Guglielmo Pavese Cardinale del titolo di S. Pietro in Vinc

il di seguente, come s'era desiderata, conchiusa (0). Dopo questo l' Imperadore chiesto combiato dal Papa si partì, e se ne venne prima in Ravenna, poi in Bertinoro; la qual terra, per la comodità del luogo avea deliberato di ritenersi; quando a' prieghi del Papa finalmente alla Chiesa

(a) Il Papa prima di muoversi d'Anagni volle che Federigo assicurasse con giuramento la riverenza alla sua sagra persona, e quanto con segreti articoli per ri-movere la scisma aveano concertato fra loro. Però spedì il Vescovo d' Ostia ed movere la scisma aveano concertato fra loro. Però spedì il Vescovo d' Offia ed il Cardinale di S. Giòrgio, i quali per la Toscana giunsero in Lombardia, e tro-varono: sul Modonese Federigo, che su pronto a dare ogni argomento di leale animo sacendo che i Baroni ed i Principi che avea seco, dessero il giuramento medesimo di riverenza e sicurezza al Romano Pontesice Alessandro III. Avvisato d' ogni cosa il S. Padre mossesi tosto pieno d' allegrezza verso Benevento, dove solennizzò il S. Natale e l' Episania. Di qua passò al Vasto, e quivi trovò fatte apparechiare dal Re Guglielmo VII. Galee, e vi trovò pure Romoaldo Arcivescovo di Salerno, e Ruggieri Conte d' Andria, i quali aveano ordine di servire il Papa e di acudire inseme agli interessi del Siciliano Re. Burrascoso il mare non permise a S. Santità d' imbarcarsi, se non il primo di di Quaresima, che su il X. di Marzo dell' anno MCLXXVII. Trattanto alle VII. Galee di Guglielmo, se ne aggiunsero altre IV. Venete, con le quali tutte servito da' due predetti Ministri Siciliani e da cinque Cardinali approdò nella prima Domenica di Quaresima a Zara, d' onde salpò il di seguente, e giunte secondo alcuni nel giorno XX. e secondo altri XXIV. di Marzo al lido di Venezia ponendo piede a terra nel monistero detto di S. Niccolò del Lido. Certo non prima dei XXV. del suddetto Mese il Doge Ziani co' Patriarchi di Grado, e di Aquileja, e co' loro Vescovi Sustraganei seguito dalla Signoria, e da immenso popolo su a visitarlo, e quindi trarlo prima alla Basilica di S. Marco, poi all' Episcopale palagio, dove alloggiò servito e trattato da Papa.

e trattato da Papa.

Frattanto trovandosi Barbarossa a Cesena avvisato da Cardinali, che in numero di cinque aveagli Alessandro sino da Roma spediti, essere giunta S. Santità in Venezia spiccò da se a quella volta l'Arcivescovo di Magdeburgo, il Vescovo eletto di Vormazia, ed il suo protonotario imperiale per complimentare primire il S. Padre sopra il suo buon' arrivo in Venezia, poscia a pregarlo, che per trarre da ogni pericolo il suo gran Cancelliere d'Italia Cristiano Arcivescovo di Magneria di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di co gonza odiolo a Bolognesi, ed assine di compiere ogni cosa con quiete si degnasse. S. Santità di destinare pel congresso anzi Venezia, che Bologna, dove veramente era stata citata l'assemblea. Con somma prudenza rispose il Sommo Pontesice, ch'ei nulla fatto avrebbe senza il concerto co'suoi Collegati, e però spedì Circolari acciocche questi mandassero i propi deputati in Ferrara, dov'ei sarebbe insal-libilmente stato per la prima Domenica di passione. Insatti la sera del Sabbato il Padre Santo con le solite undici Galee su a vista della Città, e v'entro ancora Padre Santo con le solite undici Galee su a vista della Cietà, e v'entrò ancora, la sera stessa, aprendo nella Domenica il congresso, che su numerosissimo per la presenza de' due Arcivescovi di Milano, e di Ravenna co' loro sustraganei, e per l'intervento de' Consoli delle Città libere della Lombardia, oltre a moltissimi Abbati, ed a moltissimi Nobili. V'intervennero pure i Commessa imperiali, i quali presa la parola molto disputarono, perche Venezia, contentandosi il Senato, stimato in ogni tempo l'Oracolo d'Iralia, stabilito sosse pel luogo della convenzione comune, al quale sentimento piegando il S. Padre, e la maggior parte de' Vescovi con qualche Console, su finalmente quel domicilio della libertà stabilito a somma sua giorià per nido di pace. Quà dunque si trasserì Alessandro nel giorno X. di Maggio, quà i Vescovi di Torino, di Bergomo, di Como, d'Asti, oltre gli due menzionati Arcivescovi, ed oltre a molta altra prelatura, quà gli Consoli gli due menzionati Arcivescovi, ed oltre a molta altra prelatura, quà gli Consoli delle Città della Lega, e quà finalmente l'Imperadore in persona con la sua magnifica corte. Prima però che l'Imperadore giugnesse dopo molti congressi erasi stabilita una tregua fra le potenze contendenti di sei anni per la Lombardia, e di quindici per la Sicilia. Di che rimaste poco contente le parti, portando alcune le querele loro a Barbarossa risolse egli di passare a Venezia. Venne el

la rese (p). Parti anche da Venezia Alessandro con tredici galere del Re-Guglielmo, (9) e quattro di Venezia, al cui Principe per l'onore, esfervigio, ch'avea dalla Signoria ricevuto, fece molti doni, e d'alcune dignità, ed insegne ornò. Navigò il Papa in Siponto, e smontato a terra passò a Troja prima, poi a Benevento per lo passo di San Germano si condusse in Anagni. E poco appresso in Toscolano ande, e comincie a trattare con i Romani di dovere torre affatto da Roma il magistrato de' Consoli, E perchè per essersi già con cinquanta anni questo magistrato invecchiato; Parea molto difficile a poter torsi del tutto, perciò pattegiarono, e promi-

pertanto a Chioggia, e maneggiando le cose il Doge, Uomo savissimo e de-stro, su giurata la pace, e concertato l'abboccamento. Quindi nel di XXIV. di Luglio pervenne Federigo a S. Nicolò del Lido, d'onde il levò il Doge in persona per portarlo a S. Marco. Intanto trovossi in S. Marco di buon mattino il Papa con la sua Corte, il quale anche prima che S. Serenità discendesse a S. Niccolò, avea colà mandati i Vescovi d'Ostia, di Porto, e di Palestrina, affinche complimentassero a suo nome sua Maestà, e l'assolvessero, e di Palestrina. Tutte o su eseguito con puliti modi. Venne pertanto l'Imperadore scortato dalla Signoria e della proper alla Rassilica mentovata, sulla porta maggiore della quale aspettavalo. Se dal Doge alla Bassica mentovata, sulla porta maggiore della quale aspettavalo S. Santità in abito pontificale. Quivi al cospetto del Vicario di Cristo Federigo gittato da se l'imperiale ammanto con vera compunzione si prostese tutto boccone a terra e gli bacio il piede. Pianse il S. Padre a tal vista, e chinate le braccia, l' ajutò a sollevassi imprimendogli con gran tenerezza il bacio di pace, e benedicendolo ad alta voce. Allora suonarono tutte le campane, le giulive voci alzaronsi lietamente, e s' intuonò a più cori il Te Deum Laudamus &c. Barbarossa presa tosto sa destra del S. Pastore supremo come appoggiandolo al grande altare il portò, dove novellamente su benedetto, e dove recitata l'orazione si separarono; tornando il Papa al suo alloggiamento e l'Imperadore rimanendo nel contiguo Palagio Reale alloggiato

se pregato a desistere, e a ritirarsi. Molte visite dappoi seguirono scambievoli, molti conviti, e grandi allegrezze sino al primo d'Agosto, in cui su solennemente ratificata la pace. E poiche la Signoria di Venezia, e l'Imperadore instavano per un Concilio, lo convocò per la vigilia dell' Assunta il S. Padre nella Basilica di S. Marco, ed in esso concesse molti privilegi alla Repubblica Veneta, che con tanta sua spesa, con tanta magnificenza, e con tanta desterità e sapienza non contribuì solo, ma maneggiò innoltre, e conchiuse la pace. Bellissimo è il catalogo del P. Olmo Cassinense di tutti coloro, che trovaronsi presenti alla sessione, quantunque non possa lui accordare alcune cose, che hanno sembianza di favola, d'intorno alle quali, V. Murator. luog. citat.

(p) Fu, è vero, ordinata la restituzione alla Chiesa dall' Imperadore de' beni di S. Pietro, ma ritenne per se i domini della Contessa Matilde, e Bertinoro, che fu poi cagione di guerra, come più sotto accennerò, sbagliando quì il Platina totalmente.

(q) Partì prima da Venezia Barbarossa, baciati i piedi al Papa, e datto il bacio di pace a ciascun Cardinale, ch'ivi trovavasi, passando a Ravenna, e di qua a Cesena ben tosto. Poscia S. Santità verso la merà d'Ottobre, essendo partite le Galee Siciliane, s'imbarcò su quattro Galere Venete e giunse nel di XXIX. dello stesso mese in Siponto, e qui prendendo la via di terra per Troja, Benevento, S. Germano pervenne selicemente ad Anagni alla metà in circa di Dicembre dell'anno citato MCLXXVII. essenti per la via Ugo Bolognese Cardinario dell'anno citato MCLXXVII. nale, Guglielmo da Pavia Vescovo di Porto, ed appena giunto in Anagni Man-fredi Vescovo di Palestrina. V. Murator. luog. citat. sero i Romani, che non potessero questi Consoli eletti dal popolo il loro magistrato esercitare prima ch' al Pontesice giurassero, di dover esser alla Chiesa Romana sedelissimi, e di non dover mai trattare cosa, che sosse procere in qualche modo alla dignità Pontiscia. Conchiuso a questo modo, ne venne la terza volta il Papa in Roma, e gli uscirono per onorarlo, e sargli sesta tutti i principali della Città incontra. E celebrò tosto in Laterano un Concisio, (r) si per moderare, e frenare i costumi troppo licenziosi della corte, come ancora per vietare sotto pena di scomunica, che non avesse alcun'ardimento di portare in terra d'insedeli nè serro, nèarmi,

2

(r) Avendo Arrigo Velcovo d' Ostia con due altri Cardinali mandati in Roma dal Papa conchiuso il negoziato, S. Santità nella giornata dei XII. di Marzo dell' anno MCLXXVIII. venne in Roma ricevuto dal popolo in trionso, dove celebrò la Pasqua. Venuto poi il caldo passò a villeggiare in Tuscolano, ed il di XXIX. di Agosto vidde a' piedi suoi l' Antipapa Calisto, il quale cacciato per ordine imperiale da Viterbo, si risuggiò in Mont' Albano, dove tocco da Dio corse a' piè del Papa, che benignamente il trattò, l'assosse dalle scomuniche, lo tenne seco a pranzo, e gli die come vivere in Benevento. Dal qual fatto apparisse qual' era l' indole di Alessadro sempre cortese anco verso colòro, ch' erangli stati gli più sieri nimici, purchè riconciliati sossero con la Chiesa. Ne io credo avere usato gli scismatici di fare un nuovo Antipapa, come trovasi in alcuni cronici, dopo da demissione di Calisso, o dell' Abbate di Struma, se non sorse allora, che avendo Alessadro mandato due Cardinali a prendere possesso di Bertinoro Barbarosa lo contrastò loro, e ne passò cgli al dominio, che al Papa non cesse mai sbagliando quì il Platina onninamente, sperando sorse coste tornassero questi due gran Capi in guerra fra loro; se non che piuttosto, che frangere la pace giudicò men male il Sommo Pontesce di permettere all' Imperadore quella occupazione di Bertinoro, che il Papa non pretendeva come costa della Chiesa di Roma, ma come seudo soltanto di quella di Ravenna, che sciogliere e rompere un' opera, che avea costato tanto; onde esciti gli scismatici di speranza lasciarono cadere l' appena acclamato scismatico Capo, che dicesi effere stato un certo Landone, che si se chiamare Innocenzio III. sbandito poi dal Papa ma tutto è incerto pel sienzio de più esarti Scrittori.

radore quella occupazione di Bertinoro, che il Papa non pretendeva come cofa della Chiefa di Roma, ma come seudo soltanto di quella di Ravenna, che
sciogliere e rompere un' opera, che avoa costato tanto; onde esciti gli scissmatici
ci di speranza lasciarono cadere l' appena acclamato scissmatico Capo, che dicesi
essere stato un certo Landone, che si se chiamare Innocenzio III. sbandito poi
dal Papa, ma tutto è incerto pel silenzio de' più esatti Scrittori.

Aprì poi il Santo Padre in Laterano al cominciare di Marzo dell' anno
MCLXXIX. il numeroso Concilio, cui presentaronsi più di trecento tra Vescovi
ed Arcivescovi, ed una moltitudine quasi infinita di Ecclesiastici e secolari. V'
intervenne ancora Burgundio Pisano il più dotto Uomo d' Europa in quell' ctà,
e peritissimo delle latine Lettere, e delle greche. Vi si stabili primieramente
che in avvenire si tenesse per illegittima quella elezione del Papa, ad eleggere il
quale due terzi non sossero concorsi de' sussinara guella elezione del Papa, ad eleggere il
quale due terzi non sossero concorsi de' sussinara si della scissma,
che dell' eresa, formula di cui circunorica servonsi oggi pure gli tribunali Eccle
siastici: vi surono condannati gli Valdesi, con tutti i nomi che venivano loro
volgarmente dati, eresia che sempre più dilatavasi, massimamente nel Dessinato
nella Provenza, e nella savoja: la disciplina cadde pure sotto sa considerazione de
Padri del Concilio, e surono primieramente dichiarate irrite le ordinazioni fatte
da' scissnatici Papi, e nella scissa: stabilite surono se condizioni de promovendi
al Vescovado, e agsi altri ordini fagri: condannate tutte le ordinazioni simoniache, e l'esigere dinaro per l'amministrazione de Sagramenti: le rinunzie arbitrarie abolite de' benefici: gli indulti impetrati contro la episcopale podesta si de
puntura agli usuari panisfesti: ed interdetto ai Crissiani il servigio prestato agli
Ebrei, o piutosto la servieù, come interpetrano alcuni. Vi su finalmente udita l'
accusa contro il volume di Pietro Lombardo, la



nè legna. Quasi in questo tempo morì l'Imperadore Emanuele, e lasciò l Imperio ad Alessio il figliuolo, dandogli Andronico per tutore, il qual per' alquanti anni governò con molta prudenza e lealtà l'Imperio, e co'l fuo consentimento diede anche Filippo Re di Francia Agnese sua figliuola al garzonctto Alessio per moglie. Baldovino Quarto di questo nome anch' egli, per provedere anzi a tempo alle cose del regno di Gerusalemme, diede per moglie Sibilla sua sorella a Guglielmo Marchese di Monserrato cognominato Longaspada, e cavaliere nelle cose militari eccellente, giudicando, che se fosse occorso il bisogno, avrebbe Guglielmo con gli altri Principi Cri. stiani potuto egregiamente soccorrerlo. Alessandro in questo dopo tanti, e così assidui travagli, quando pareva, che dovesse da queste tante perturbazio. ni tiranniche quietars, morì in Roma ai ventisette d' Agosto (f) avendo governata vent' un' anno, e diciannove giorni la Chiesa, e tolti dal mondo quattro Antipapi scissmatici, per le cui sedizioni, e rivolte su per pericolare la navicella di Pietro.

Cred questo Pontefice in più ordinazioni trenta sei Cardinali, e può es sere che ne creasse più: ma si ha notizia solo di questi, de' quali otto surono Vescovi, diciassette Preti, ed undici Diaconi, che surono.

Teodino.... Vescovo Card. Portuense, tit. di S. Russina.

Erico.... di Prete Card. de SS. Nereo, ed Achileo, fatto Vescovo Card. Albano.

N.... Vescopo Card. Prenestino,

Bernardo.... Vescovo Card. Prenestino, dopo l'antedetto,

Pietro.... Vescovo Card. Toscolano.

Paolo Scolare Romano, Vescovo Card-Prenestino, dopo gli antedetti, che fu poscia Papa Clemente III.

Ugone.... Vescovo Card. Toscolano.

Corrado di Vittelesbach Conte Palatino del Reno fratello de' Duchi di Baviera , e parente dell' Imperador Federico Barbarossa , Vescovo Card. S4bino.

Gal

di Guglielmo Arcivescovo di Sens, e de' suoi Suffraganei, ed in fine su dato termine al Concilio. Questo è il Concilio XI. ecumenico, ed il H. Lateratermine al Concilio. Questo è il Concilio XI. ecumenico, ed il HI. Lateranense, di cui rimangonci XXVII. Canoni racchiudenti la sopradetta materia. E' osservabile, che per la prima volta in questo Concilio si sa menzione del patrimonio de Preti, e si condannano al sostentamento de' medesimi que' Vescovi, che ordinano alcuno o senza patrimonio, o con patrimonio non sufficiente, come l'Eminentissimo nostro Vescovo e Cardinale Santo Veronese notò nell' ultima su dottissima pastorale, personaggio nobilissimo, che con la dottrina, e col ossitume illustra la porpora, che lo veste. V. Bin. in Histor. CC. ad H. Ann., Battaglin. Istor. de' Concil. Cc.

(f) Non morì in Roma Alessandro, ma in Città Castellana, colà ico a rinfrescarsi dai bollori della state, sul terminare d'Agosto dell'anno MCLXXXI, depo avere dichiarato Re il Sovrano di Portogallo, scritte circolari settere agli Principi Cristiani per animarli alla guerra d'Oriente, pieno di meriti e di virtà.

cipi Cristiani per animarli alla guerra d'Oriente, pieno di meriti e di virtù. Regnò XXI. anno come dice il Platina, ma di più di XXI. anno regnò ancora XI. mesi, e non XIX. solo, ma XXIII. giorni, come tutti accordano gli sinero-ni scrittori, e gli moderni eziandio. V. Murator. a quest'ann. Annat. d'Ital.

Galdino di Sala Milanese, Prete Card. di S. Sabina.

Boso... di Diacono Curd. de SS. Cosma e Damiano, fatto Prete Card. di S. Pudenziana del tit. del Pastore.

Ruggiero.... Prete Card. di S. Ensebio:

Ciricio de' Papi Romano, di Diacono Card. di S. Adriano, fatto Prete Carddi S. Cecilia.

Ereberto di Boshan Inglese, Prete Card.

Lamberto Crivelli Milanese, Prete Card. che su poi Papa Urbano III.

Pietro . . . Prete Card. di S. Sabina .

Giovanni Conte d'Anagni, di Diacono Card. di S. Maria in Portico, fatto Prete Card. di S. Marco.

Pietro . . . Prete Card. di S. Lorenzo in Damaso.

Antonio.... Prete Card. di S. Marco.

Manfredo . . . Prete Card. di S. Cecilia-

Pietro ...: Prete Card. di S. Crisogono.

Biblano Tommasi, Prete Card tit di S. Stefano in Celio monte?

Laborante... di Diacono Card. in S. Maria in Portico, fatto Prete Card. tit. di S. Maria in Traffevere.

Arduino . . . Prete Card. tit. di S. Croce in Gerusalemme .

Matteo .... Prete Card. tit. di S. Marcello.

N. . . . Préte Card. tit. di S. . . . .

Rainiero.... Diacono Card. di S. Giorgio al Velo d' oro.

Pietro.... Bolognese Diacono Card. di S. Maria in Acquiro.

Rainiero . . . Diacono Card. di S. Giergio in Velabro ; detto altramente Raino.

Matteo .... Diacono Card. di S. Maria Nuova .

Bernardo.... Di acono Card. di S. Niccolò in carcere Tulliano.

Ugone de' Bicafoli . . . Diacono Card. di S. Eustachio .

Vitello.... Monaco Diacono Card. de SS. Sergio, e Bocco.

Ugone, od Uguccione figlinolo di Pietro Leone Romano, Diacono Card. di S. Angelo.

Oderisio . . . Diacono Card.

M. Graziano Pisano, Diacono Card. de SS. Cosma, e Damiano.

Giovanni .... Diacono Card. di S. Angelo.

#### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO.

Los seima d'Alessandro Terzo, e di Vittore quarto, e dei successori loro con le cause, onde nascesse, assai accurata, e dissusante è scritto da Radenico Canonico Frisingense nel secondo libro, o pure quarto delle Storie, ch'egli aggiunse a quelle d'Ottone Vescovo Frisingense dal 34. capo sino al 70. E Giovanni Prete di Cremona, e l'Abbate Uspergense, ed un Cappellano di Papa Alessandro Terzo, che vissero in que sto tempo. È su questo scisma cagione, ch'escluso assato il clero, ed il popolo dall'elezione del Pontesice, ai Cardinali soli questo atto si rimettesse. E ne su all'ora primieramente, per evitare gli scismi suturi satta da questo Alessandro Terzo, nel concilio di Laterano la Legge dei due terzi dei Cardinali, che coi voti loro a quest' elezione



concorrono. La qual legge su satta nel 1179. E secondo questa sormula su Lucio Terzo primieramente creato, come da un breve del medesimo Pontesice, che ho io, chiaramente si vede. Ma non mi pare d'uscire dal mio ordine, se porrò quì un breve catalogo dei Pontesioi Romani scritto in versi latini da un certo Niccolò Maniacuzio canonico regolare di Laterano, ch' in
questo tempo visse a Papa Alessandro Terzo, e che sa molto a proposico per
gli nomi veri, ed ordine dei Pontesici, ed a confermare molte altre cose, ch'
io ho di sopra tocche, e l' ho cavato da un' antico archivio della Chiesa di
Laterano, ed è questo nella lingua nostra.

Se brami di saper fino a di nostri I passati Pontefici, dirolle. Fu prima Pietro al gran Papato assunto ? E con lui Lino, Cleto, e poi Clemente; Ne fi sà, fe fu quarto, o pur Secondo, Poi Anacleto, indi Evaristo, e poi Alesfandro, ed a lui succede Sisto. Indi il Greco Telesforo v'ha loco, Segue poi Iginio, ed Aniceto, e Pio; Sotero, ed Eleutero, poi Vittore, E Zefirino, e'l martire Calisto. Vengono dopo questi Urbano e Marco, Ponziano, ed Antero e Fabiano, 'E con Cornelio viene Lucia Primo: Stefano è Papa poi, Sisto, e Dionigio: Un Romano, Felice, ed Eutichiano, E dopo loro un Cajo, e Marcellino, Marcello, Eusebio, Melciade, e Silvestro-E Marco, e Giulio, e Liberio, e Felice, E Damaso, che fu del elero un specchio. Va Liberio in esilio, e gli succede Felice, ch' al martirio è tratto, e morto, Onde è Liberio rivocato, e a lui Il buon Damaso poi succede, come Girolamo alla sua Cronica scrive. Vien poi Siricio, e poi segue Anastagio, A cui succede poi Papa Innocenzio. Zosimo, Bonifacio, e Celestino, Sifto, e Leon, cost eloquente, e dotto ... Segue Hario, Simplicia, e Felice, Pelagio, ed Anastagio, e dopo questi Simmaco, Ormisda, e'l'onon Giovanni Papa, Agapito, Silverio, e poi Vigilio, E dopo lui Pelagio, indi Giovanni, Benedetto, Pelagio, e'l buon Gregorio, Che fu lucerna della Chiesa santa Indi Sabiniano in Blera nato.

Stefano Nono, e Benedetto Decimo.

Con questi va Nicola, ed Alessandro.

E Gregorio, Vittore, e 'l buono Urbano,

E Pascale, Gelasio, indi Calisto.

Ouorio poi, che ornò il luogo di Pietro.

E dopo lui Innocenzio, e Celestino,

E Lucio, che perchè degno di lui.

Non era il mondo, ci su tosto tosto.

Eugenio Terzo, e poi il Quarto Anastagio.

Ed Adriano, ed Alessandro, il quale.

Degno è, chi in ogni età viva il suo nome.





VITA DI LUCIO III.

UCIO III. nato di nobile famiglia in Lucca prese con comune consentimento di tutti il Pontificato nel tempo, (a) ch' Andronico tutore del fanciullo Alesso, cacciati via i Latini, che questo fanciullo favorivano, e fatto assogare in mare il medesimo Alesso, mentre che andava con una barchetta a spasso s' insignori dell' Imperio dei Greci. E per poter con una non minore scre-

<sup>(</sup>a) Appena spirato Alessadro e datagli sepoltura, che unironsi ben tosto gli Elettori, i quali di pieno consenso proclamarono Papa Ubaldo di Lucca Vescovo d'Ossia e di Veletri, Uomo, che lodevolmente erasi adoperato in tutti i più malagevoli affari della Romana Chiesa ultimamente occossi. Fu egli nella prima Domenica di Settembre coronato in Veletri avendo preso il nome di Lucio. Le prime cose che sece questo S. P. degne di memoria surono ad onore, ed a vantaggio indirizzate della sua Patria, perocchè conciliò egli i Lucchesi co'Pisani stabilen-

concorrono. La qual legge su satta nel 1179. E secondo questa sormula su Lucio Terzo primieramente creato, come da un breve del medesimo Pontesice, che ho io, chiaramente si vede. Ma non mi pare d'uscire dal mio ordine, se porrò quì un breve catalogo dei Pontesici Romani scritto in versi latini da un certo Niccolò Maniacuzio canonico regolare di Laterano, ch' in
questo tempo visse a Papa Alessandro Terzo, e che sa molto a proposto per
gli nomi veri, ed ordine dei Pontesici, ed a consermare molte altre cose, ch'
io ho di sopra tocche, e l'ho cavato da un' antico archivio della Chiesa di
Laterano, ed è questo nella lingua nostra.

Se brami di saper fino a di nostri I passati Pontefici, dirollo. Fu prima Pietro al gran Papato assunto p E con lui Lino, Cleto, e poi Clemente; Ne fi sà, se su quarto, o pur Secondo, Poi Anacleto, indi Evaristo, e poi: Alessandro, ed a lui succede Sisto. Indi il Greco Telesforo v'ha loco, Segue poi Iginio, ed Aniceto, e Pio, Sotero, ed Eleutero, poi Vittore, E Zefirino, e'l martire Calisto. Vengono dopo questi Urbano e Marco, Ponziano, ed Antero e Fabiano, E con Cornelio viene Lucio Primo: Stefano è Papa poi, Sisto, e Dionigio. Un Romano, Felice, ed Eutichiano, E dopo loro un Cajo, e Marcellino, Marcello, Eusebio, Melciade, e Silvestro. E Marco, e Giulio, e Liberio, e Felice, E Damaso, che fu del clero un specchio. Va Liberio in esitio, e gli fuccede Felice, ch' al martirio è tratto, e morto, Onde è Liberio rivocato, e a lai Il buon Damaso poi succede, come Girolamo alla sua Cronica scrive. Vien poi Siricio, e poi segue Anastagio. A cui succede poi Papa Innocenzio. Zosimo; Bonifacio, e Celestino, Sifto, e Leon, cosi eloquente, e docto... Segue Hario, Simplicia, e Felice, Pelagio, ed Anastagio, e dopo questi Simmaco, Ormisda, e 'l'onon Giovanni Papa, Agapito, Silverio, e poi Vigilio, E dopo las Pelagio, indi Giovanni, Benedesto, Pelagio, e'l buon Gregorio, Che fu lucerna della Chiesa santa Indi Sabiniano in Blera nato.

E un dopo l'altro poi due Bonifaci, E Deodato, e Bonifacio Quinto. Onorio, Severino, e quel Giovanni, Ch' è fra beati: Teodoro, e Martino. Che, come leggo, ebbe contrarii Greci. A questi aggiugne Eugenio, e Vitaliano, Deodato con Donno, e'l Siciliano, Agatone, e Leon Papa Secondo, Benedetto, Giovan, Conone, e Sergio, Giovanni sesto, e del medesmo nome Un' altro, che se Roma alma, e gioconda, Sisimo di Giovan nato in Soria. Vien Costantino poi, vien poi Gregorio. A cui il terzo Gregorio, e Zaccaria, Stefano, e Paolo, Costantino segue: Un' altro Stefano ancor, ed Adriano; Un Leon Terzo, e poi Stefano Quarto; Pascale, Eugenio, e Valentino Papa. Gregorio Quarto, e Sergio, e Leon Quarto, Benedetto, Nicola, ed Adriano, Giovanni Ottavo di si gran dottrina. Martino, ch'ebbe si pochi anni il manto. Poi Adriano, e di Adrian figliuolo, Stefano Quinto, e dopo lui Formoso. Indi ebbe Bonifacio il manto grieve. Stefano sesto poi, indi Romano, Cui Teodoro, e dopo lui successe Giovanni Nono, Benedetto, e Leo. E Cristoforo, e Sergio, ed Anastagio. Lando, Giovanni Decimo, e Leone, E Stefano, e Giovanni, un altro Leo, Dopo il qual segue Stefano, e Marino, Azapito, Giovanni, e Benedetto Chiamato Quinto, ed un Leon con lui. Giovanni appresso, Benedetto, e Donno E Bonifacio, e un'altro Benedetto E dopo lor Giovanni Quartodecimo. E del medesmo nome altri due tali. Gregorio Quinto, e poi pure un Giovanni, Silvestro, e due Giovanni un dopo l'altro. A questi Sergio Quarto, e Benedetto, E Giovanni Vigesimo van dietro. E un altro Benedetto, e a quel Giovanni E di Decimo nono il nome diero. Silvestro segue con Gregorio poi, E con Clemente Damaso, e Leone; A cui succede poi Vittor Secondo.

molti messi, il buon Lucio in Verona morì, tenuto ch'ebbe quattr' annio due mesi, e diciotto giorni il Pontisicato, e su con gran pompa nella Chiesa Cattedrale di quella Città davanti all'altare sepolto, e perchè non si dimentico mai della patria sua, l'ornò, mentre visse, di molte dignità. E fra l'altre cose ottenne dall'Imperador Federico, con cui pacificamente visse, che non potessero i Toscolani altra moneta, che la Lucchese spendere, come i Longobardi spendevano quella di Pavia sola con l'essigie del Imperadore. Perciocchè avea già prima il Papa riconciliati con l'Imperadore i Longobardi. Scrive Tolomeo da Lucca, ch' in questo tempo siorirono Pietro Commestore, che scrisse la storia del testamento vecchio, e del nuovo, e l'Abbate Gioachino in Calabria, che su dotto, e stimato molto nell'arte del predire, che sotto certe ambagi, e sigure a sercitava, e mostrava altrui.

### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO.

Uesto Lucio nacque in Lucca di una nobile famiglia chiamata Accingola. Ed essendo nel terzo anno del suo Papato cacciato di Roma per una sedizione dal Senatore, e non dai Consoli, come scrive il Platina, se me venne in Verona patria mia, ch' era all' ora assai storida, per farvi un parlamento dei Principi Cristiani. Ma vi morì, e vi su nella Chiesa Cattedrale con questo titolo sepolto.

> Luci Luca dedit tibi ortum, Pontificatum Oftia, Papatum Roma, Verona mori. Immo

Et Verona dedit tibi lucis gaudia, Roma Exilium, curas Ostia, Luca mori.

I quali versi non dicono altro in effetto, se non ch' egli nacque in Lusca, su Vescovo di Ostia, Pontesice Romano, e mort in Verona. A costui
successe Urbano Terzo, che su dai Cardinali in Verona eletto, e mort in
Ferrara. Onde su in suo luogo eletto Gregorio Ottavo, che visse poco, e
su in Pisa dopo lui eletto Clemente Terzo. Si cava dalle bolle dei medesimi Pontesici, ch' ho io cavato dalla libraria di Vaticano,

Creò questo Pontesice in tre ordinazioni dieciotto Cardinali, due de quali furono Vescovi, nove Preti, e sette Diaconi, e surono li seguenti.

Teobaldo.... Vescovo Card. Oftiense, e Velitrense, N.... di Magunzia, Vescovo Card. Sabinonse.

Uber-

ve consegrò la Chiesa di S. Pietro Maggiore, e nella giornata de' dodici del medesimo mese seguito da dieci Cardinali, e da molti Arcivescovi, Vescovi, e Prelati passò in Modona, e finalmente dentro lo stesso mese pervenne in Verona, dove trovossi prima del terminare di Luglio anco l'Imperadore Federigo. V. Paris. de Ceret. Tom. VIII. Rer. Italicar.

Oberto Marcignacolo Lucchese Prete Card. di S. Lorenzo in Damaso.

Rodolfo Nigello Pisano, Prete Card. di S. Prassede.

Albino . . . Prete Card, tit. di Ss. Croce il Gerufalemme .

Maestro Meliore Francisco, Prete Card. tit. de St. Gio: e Paolo.

Giovanni Monaco Abbate Bolente Prete Card, di S. Marco a' Monti.

Rainiero Papiense de Diacono Card. di S. Giorgio in Felo d'Oro fatto Prete Card. di S. Sabina.

Ouglielmo Conte Blaleuse Arcivescovo Remense, Prete Card. di S. Sabina. Adelardo... Feronese Prete Card. di S. Marcello.

Bobo.... Romano Diacono Card. di S. Angelo, e poscia Prete Card. di S. Anastasia.

Boso ... Franceste, Diatono Card. di S Michele Arcangelo.

Oerardo Marcignacolo Lucchefe, Diacono Card. di S. Adriano.

Ottaviano... Romano, Diacono Card. de Ss. Sergio, Bacco, Marcello, ed Apulejo.

Jofredo ... Diacono Cará. di S. Maria in Via Lava.

Rolando Paparo Senefe Diacono Card. di S. Maria in Portico.

Pietro . . . Diacopo Card. di S. Niccolò in carcere Tulliano.

Rodolfo .... Diacono Card. di S. Giorgio al velo d' Oro.





# VITA DI URBANO 111.

R B A N O Terzo Milanese della Famiglia Crivella, avuto il Pontisicato, si ssorzò di ridurre a concordia i Principi Cristiani ch' erano in Soria, perchè per la lor discordia non ne sossero oppressi da' Barbari (a). Ma essendo morto il Re Baldovino IV. il leproso, il Conte di Tripoli, tutore di Baldovino V. non puote nè del fanciullo, nè del Regno il governo prendere.

<sup>(</sup>a) Uberto, e non Lamberto, come altri lo hanno chiamato per errore, il quale in quest' anno stesso era stato preposto alla Archiepiscopale di Milano, su unanimamente per lo splendore delle sue virtù, per la intrepidezza del suo animo, e per la destrezza del suo accorgimento eletto sommo Pontesce, e rinunziato al popolo col nome di Urbano III. il quale sentendo le cose di Roma per anco in tumulto si rimase in Verona. Venuto egli a colloquio con l'Imperadore si querelò con molta sorza di tre cose: primieramente, che Federigo ritenesse in suo dominio

dere, perchè Sibilla, ch' era la madre del fanciullo, e Guido Lufignano il marito glielo vietavano. Il fanciullo poco ai zio sopravisse. Perchè mori in capo d'otto mesi, e ne tenne la madre tanto questa morte occulta, e secreta, quanto le parve, che bastasse di persuader al Patriarca, ed a gli altri Baroni d'ottener, che sosse Guido suo marito creato Re. Di che Ramondo Conte di Tripoli si ritrovò sorte sdegnato, e per più facilmente vendicarsi di quest' oltraggio, che diceva esserli stato satto, si confederò co 'l Saladino. Per la qual cosa ne veniva Tripoli, e'l Principato di Tiberiade, e di Galilea escluso di poter soccorrer i Cristiani. Perciocche al Conte Ramondo in quel tem po obbedivano per ragione di sua moglie queste Città: defiderava molto il Saladino occasione di poter rompere la tregua, che avea co' Cristiani, e li venne satto. Perciocchè il Principe di Monreale, che possedeva una contrada di là dal Giordano, e ne mandava del continuo a'nostri in Gerusalemme vettovaglie, scioccamente questa tregua co'l Saladino ruppe. Di che lieto il Saladino, a cui pareva d' aver già il suo intento, fatto un grosso esercito di gente da piè, e da cavallo passò sopra Tolomaide, ch'era da' Cavalieri Templari guardata, e disesa. E facendo co'l nemico battaglia restò inseriore, benchè de nostri moltine morissero, con il Maestro del Tempio. Risece il Saladino l'esercito, e quafi accresciuto d'animo per questa rotta ne instava, e travagliava più, che prima i Templarj. Ramondo, che non molto al Saladino aveva fede; lasciando in Tiberiade sua moglie, in Tripoli si ritornò, e riconciliatosi con Guido Lusignano, ancor' egli la lega, che aveva co' Barbari ruppe. Il perche veggendosi il Saladino l'occasione del guereggiare avanti, lasciata Tolomaide, sopra Tiberiade ando. Il Re Guido, perchè tutti, ed i Templari specialmente, li sacevano grand' istanza, ch' egli con l'esercito sopra il nemico andasse, sopra il Saladino passò, il qual in un luogo ameno, ed irriguo accampato si ritrovava. Inostri, che in un luogo arido e disavvantaggiato ivi presso accamparono, furono il di seguente sorzati a combattere, e furono perchè spasimavano dalla sete, con loro gran strage vinti. In questa rotta surono quasi tutti i principali satti prigioni insieme co'l Re Guido stesso, e co'l maestro del Tempio, e surono la maggior parte fatti morire. Co'l corso di questa vittoria passò il Saladino sopra Accone, e la ebbe a patti, che li Cristiani, che v'erano dentro, salvi con una veste indosso, s'uscissero suori, e n'andassero via. Con la medesima prosperità prese Baruti, Biblio, e tutti que' luoghi maritimi sino ad Ascalone, che sentendosi sorte, e munizionata rispose al nemico, non voler arren-

minio il patrimonio di Matilde replicatamente da essa donato alla Chiesa: quere-la antica. In secondo luogo, che i spogli de'Vescovi a se l'Imperadore appropias-se senza alcuna misura. In ultimo luogo, che da monasteri levasse egli le Abbatesse e gli Abbati sotto pretesto di licenze e di scandali, ne altre persone sostituit-se loro, sicche gli Ecclesiastici bene cadessero in suo uso. Aggiunse il S. P. anche qualche cosa d'intorno alle decime possedute da' laici con manisesta usurpazione, e qualch'altra cosa addusse contro l'Arcivescovo di Treviri novellamente per so lo savore della curia imperiale eletto. V. Murator. Annal. d' Ital. ad ann. MCLXXXVI.

dersi finchè non vedeva preso Gerusalemme. Nacque senz' alcun dubbio molto ai nostri la molta umanità, e sede del Saladino. Perciocchè così si faceva egli uguale a tutti, che non su alcuno giammai, che si sdegnasse d' essergli soggetto. Passatone adunque sopra Ascalone, e combatuttala dieci giorni, l'ebbe finalmente con questa condizione, ch' egli lasciasse il Re Guido, ed il maestro del Tempio liberi. Molto si affrettava il Saladino d' avere questo luogo, perciocchè aveva già avuto avviso come Corrado Marchese di Monserrato era a Tiro giunto con un'armata dell'Imperadore de' Greci Isacco, la cui sorella aveva poco anzi tolta questo Marchese per moglie, e si sospettava ancor, che sosse qui in breve venuto Guglielmo Re di Sicilia con quaranta galere. Ora inteso i Turchi con quanta sua gloria avesse il Saladino vinti i Cristiani, mossi da emulazione di gloria passarono sopra Laodicea. Ed avutala, vennero sù quel di Antiochia, dove ebbero dai Cristiani così gran rotta, come l'avevano già i nostri avuta dal Saladino. Combatteva in questo il Saladino sieramente la Città di Gerusalemme, la qual'i nostri, che dentro v'erano, disperati del soccorso diedero finalmente con questa condizione al nemico, che se ne potessero tutti uscire salvi, e con quelle sacoltà, che avesse ciascuno potuto portarsi in spalla. E su la perdita di questa Città in capo d'ottantaott' anni, da ch' era stata da Gottifredo presa. Una parte dei nostri, che n'uscirono, se n'andò a Tiro, un' altra in Antiochia, in Alessandria un' altra, donde poi molti con l'armata di Sicilia se ne passarono in Italia. Il Saladino entrato in Gerusalemme gettò via prima le campane dai Campanili, e poi untre l' altre Chiese profano, suori che 'l Tempio di Salomone, nel qual prima, ch' entraffe si lavò, come vogliono, d'acqua rosa. Restarono in Gerusalemme con volontà del Saladino Cristiani, Asiatisi, Soriani, Armeni, Giacobiti, Giorgiani, e Greci. E Saladino lasciatovi una sortissima guardia, con gran fretta sopra Tiro n'andò, ch'era dagli altri nostri stata data in guardia a Guglielmo. Il qual confidandosi nell' ajuto dell' armata di Sicilia, tenne il Saladino addietto. Ma intesosi poi, che questo feroce barbaro era andeto alla volta di Antiochia per battagliarla, Papa Urbano, ch' era tutto posto nel soccorso dei nostri oltre mare, ed andava in Venezia per ottenerne un'armata, tanto dispiacere senti della calamità, e perdita de' nostri, che per viaggio in Ferrara morì ai 19. d'Ottobre, (b) avendo

<sup>(</sup>b) Dices, che Papa Urbano non amasse il marrimonio di Costanza con Arrigo siglinolo dell'Imperadore, la quale veniva ad unire gli Regni delle due Sicilie agui stati della Casa di Federigo, unendoci ad esso Arrigo, e che questa su la ragione, per cui risutò il Papa la corona ad esso Arrigo. Il che non sece verso Arrigo III. Re d'Inghillerra, cui spedi Ortaviano Cardinale perche gli cosonasse quel de figliuchi che più piaceagli. Non ostante però questa avversone, se pare è verta, secuì tal marrimonio con molta solennità nel mese di Gennavo dell'anno MCLXXXVI, in Milano, deve sucono amendue coronati, ella da un Vescovo Tedesco, e questi dal Parriarca di Aquileia con la corona ferrea, come Re d'Italia, e perchè roccava all' Arcivescovo di Milano imporre a Re d Italia la corona di serro, ed Urbano fatto Papa ritenere sempre volle I Arcivescovato di Milano, perciò su Gosteste Patriarca Aquileise con tutti i Vescovi a tale surrione assistenti sospeso dagli usfici divini pel violato dritto, essenti prima il S. P. dichia-

un' anno, dieci mesi, e venticinque giorni la dignità del Pontificato go-

Creò questo Pontesice in due ordinazioni assai Cardinali: ma s' ha notizia solo di venti de' quali quattro surono Vescovi, otto Preti, ed otto Diaconi, che surono.

Albino.... di Prete Card. tit. di S. Croce di Gerusalemme, fetto Vescove Card. Albano.

Albaino .... Vescovo Card. Toscolano.

Gio: Conte d' Anagni, di Prete Card. di S. Marco, fatto Vescovo Card. Prenestino.

A.... Cittadino, e Vescovo di Verona, e Vesc. Card.... Pietro.... Prete Card. tit. di Santa Cecilia.

Pic-

chiarato di non consentire a tale coronazione, e quindi tutti quanti surono i Vescovi, che vi prestarono la loro assistenza essendosi in ciò contro il Papa dichiarati. Arrigo coronato Re d'Italia si dichiarò ei pure subito contro Urbano, onde alla testa d'una armata si portò verso Roma d' intelligenza col senato Romano, soggiogò la campagna, ed incontratosi in un dimestico del Pontesice, che portavagli a Verona alcuna somma d'oro, e d'argento, gli se tor tutto, etagliare gli se ancora il naso in disprezzo del suo Padrone. Però assai commosso il S. P. da tutte queste cose satte dagli Imperiali in vilipendio non della persona, ma della dignità papale e della Chiesa, avwegnache personaggio sosse, che imparato non avea mai, nè ad adulare; nè a temere pieno di vero zelo di citare l'Imperadore in Verona, dove S. Santità risedeva, nelle consuete e debite sorme. Passat poi gli prescritti giorni dalle citazioni stava Urbano per sulminar la scomunica contro l'Imperadore, quando il fior di Verona prostrato a' piedi del Papa, lo supplicò a sossenato e servito, la quale non meritava per questo di soggiacere a que' mali, che recar doveane certamente l'armi cesaree in vendetta della scomunica, ed in oltraggio di S. Santità, alla di cui dissa doveano i Verones e per riverenza e per amore acrignessi validamente. Questa su la vera cagione, per la quale lasciò Urbano Verona, è prose la via di Ferrara con animo di mandar ivi ad effetto ciocche avea sostanto sospesso di lasa riserbandosene in Ferrara la disamina. Se non che entrato in questa Città ebbe egli sa trista nuova, che Saladino rotto avea l'esercito de' Cristiani, e prese in consepuenza varie Terre della Palestina, sicchè non potea non prevedersi imminente la caduta ancora della S. Città, la quale pur troppo avvenne nel di secondo di Ottobre del corrente anno MCLKXXVII. Onde giunto il Papa alla giornata XIX. dell'anno e del mese poc'anzi mentovati spirò, qualche di prima essendi si propolo ferrarese dimostro verso il S. P. una grande riverenza, avendogli fatte per sette di

Resse dunque Urbano III. S. Chiesa un'anno, dieci mesi, e venticinque giorni, nè prima di mancare puote ricevere la nuova disgustosa della caduta di Gerusalemme, la quale sarà sempre difficilissimo da credere, che in XVII. giorni potesse arrivare a Venezia, non che a Ferrara, massimamente nella varietà de' venti autunnali. Sicchè approvar debbesi, quanto qui dislui racconta il nostro Autore. V.

Murator. a quest' ann.

Pietro... Prete Card. eit. di S. Clemente.

Boso... Prete Card. tit. di Sant' Anastasia.

Alesso... Prete Card. di Ss. Gabinio, e Susanna.

Pietro... Prete Card. di S. Pietro in Vincola.

Giordano... Prete Card. di Santa Pudenziana.

N... Prete Card. tit...

N... Prete Card. tit..

Bobo... Diacono Card. di S. Giorgio al Velo d'Oro.

Gregorio... Diacono Card. di S. Maria in Portico.

N... Diacono Card. di S...

Giovanni Felice Romano, Diacono Card. di S. Enstactio.

Giovanni Malabranca Romano, Diacono Card. di S. Teodoro.

N... Diacono Card. di S...

Bernardo... Diacono Card. di S. Maria Nuova.

Gregorio... Diacono Card. di S. Maria in Aquiro.





## VITA DI GREGORIO VIII

REGORIO VIII. da Benevento, su con grand'applauso di tutti creato Pontesice, (a) e tosto mando lettere, e
Legati ai Principi del Cristianesimo animandogli a dover
con ogni ssorzo, e per terra, e per mare passar in Soria
a ricuperare la persa Gerusalemme (b). E per facilitare il
negozio, passò in persona a Pisa, per pacisicar questo popolo con i
Geno-

V. Pagi Senior. ad·h. ann.

(b) Prima di scrivere tali lettere intimò Gregorio un digiuno universale per Tom. III.

E cin-

<sup>(</sup>a) Non per anco seppellito *Urbano* raunatisi tutti que' Cardinali che trovavansi in Ferrara convennero con unanime consensione nella persona di Alberto figliuolo di Sartorio Mora Beneventano, creatura di Lucio III. e Cardinale del titolo di S. Lorenzo, già Cancelliere di S. Chiesa, Uomo dotto, e di un estremo avvedimento, ma vecchio assai, e su rinunciato al popolo col nome di Gregorio VIII. V. Pagi Senior. ad·h. ann.

Genovesi, ed animarli poscia ammendue, ch'erano molto potenti in mare, a questa santa, e benedetta impresa. Ma mentre, ch'assai si travagliava in così santa, e buona opera, nel cinquantesimosettimo giorno del suo Papato in Pisa stessa morà ai sedicio di Dicembre (c).

cinque anni, ordinando che tutti i Crissiani digiunasiero il Venerdi di ogni settimana secondo il rito quaretimale: il Mercoledi poi ed il Sabbato tutti si assenessi fero dall'uso delle Carni, dalle quali sossero i Cardinali obbligati ad assenessi oltre a' mentovati giorni anco il Lunedi con le loro samiglie. Ed inibi tale assinenza sotto pena di peccato grave eguale in tutto e per tutto alla violazione della Quaresima, poi serisse le Circolari, che rammemora il Platina, e porta per esteso Ruggieri Hovedeno, ed il celebre Cardinale Baronio, fra le quali ha creduto il samoso Leibnizio, che annoverarsi debba anche quella seritta ad Arrigo Re, elesto Romanorum Imperatori, ma la risiuta il Muratori appunto per questo titolo di eledo, ch'ei giudica non essere stato in uso a que' tempi. V. Murator. Annal. d'Ital. ad ann. MCLXXXVII.

d'Ital. ad ann. MCEXXXVII.

(c) Veramente la pace restituita fra Pisani e Genovesi viene dal Continuatore degli Liguri Annali, che sembra estere stato sincrono Scrittore a Gregorio VIII. attribuita al Re Arrigo. Ma com' essa successe in virtu d' una lettera impetrata da' Pisani, e scritta da Arrigo a' Genovesi, assinche essi ch' crano gli ossesi per verità piegassero alla concordia promettendo il popolo pisano di non più romperla seco loro, se Papa Gregorio su autore di tale consiglio, che avessero li Pisani ricorso ad Arrigo, puossi facilmente accordare Bernardo di Guidone, che sa di tal pace promotore il Papa, ed a Gregorio ne da il merito col sentimento del continuatore citato.

Continuatore citato.

Fu seppellito il S. P. nella Cattedrale di Pisa il giorno dei XVII. di Dicembre del citato anno MCLXXXVII. essendo quasi improvvisamente, e certo intempessivamente mancato.

vamente mancato. Dirò più sotto quanto tempo il pontificato vacò.





VITA DI CLEMENTE



LEMENTE III. Romano figliuolo di Giovanni e cognominato Scolare, subito, che prese il Pontificato, anch' egli tutto si volse all' impresa di Terra Santa (a). Perciocche seguendo il Saladino il suo progresso aveva già prese 25. Città del Principato d'Antiochia, e subornato il Patriarca, che v'era dentro, avea ancora Antiochia presa. Per questa

<sup>(</sup>a) Alcuni hanno creduto, fra quali il Baronio, il Panvinio, ed il Sigonio, che nella morte di Gregorio vacasse la Cattedra di S. Pietro per venti giorni, ma secondo le prove recate dal vecchio Pagi convincentissime dee conchiudersi, che dalla deposizione di Gregorio alla elezione di Clemente non passarono nemmeno due interi di, poiche essa seguì nella giornata XIX. di Dicembre, stando scritto nelle cronache Pisane, che il giorno XIV. avanti le calende dello sesso mese, (dovea dir del seguente) Pavolo Vescovo Prenessino nella sessa Chiesa maggiore su eletto Sommo E 2 Ponte-

cagione molti Principi Cristiani, ch' erano dal Papa sollecitati, preserol' armi . Ed i principali furono l' Imperadore Federico, Filippo Re di Francia, Riccardo Re d' Inghilterra, ed Odo Duca di Borgogna, chefurono da molti Vescovi, ed Arcivescovi seguiti. I Veneziani ancora ed i-Pisani cavarono in mare grossissime armate. Della Veneziana su Capitano-l' Arcivescovo di Ravenna, della Pisana il Vescovo stesso di Pisa. Il Re-Guglielmo tenendo il Mare sicuro da Corsari, soccorreva con ogni sorte di vettovaglie dalla Sicilia, e dalla Puglia i nostri. I Frisoni ancora e' Dani, e'i Fiaminghi con un armata di 50. galere a quest'impresa si mosfero, e costeggiando l'Africa, secero a quei Barbari gravi danni, pre-fero, e saccheggiarono Silva lor terra. Bela Re di Polonia, perchè più ficuramente, e comodamente avessero i nostri il lor viaggio seguito per essere in Asia, si pacificò con gli Ungari, con i quali era in guerra. Erano già tutti i nostri venuti a Tiro, s' erano uniti in-fieme mossi sopra Tolomaide, ed avevano già incominciato a batterla, quando fopraggiunte qui con grosso esercito il Saladino, e furono per ciò i nostri forzati a combatter co I nemico, ch' avevano dinanzi, e con quel, ch' era loro alle spalle. La battaglia durò siera lunga ora, e già la vittoria pendeva dai nostri, quando per un cavallo d'un Cristiano, che suggiva, e che perciò pensarono i nostri ch' il nemico vincitore sosse a posero pian piano in suga. Gossiredo Lusignano, ch' aveva in guardia gli alloggiamenti, uscito con molto ardimento sitori, tenne il nemico addietro, e ne diede animo ai nostri, che rinfrancandosi volgessero alla battaglia il viso. Furon nondimeno quel di serite. tagliati da due mila Cristiani a pezzi. Morirono poi anche di ferite, che v' ebbero il maestro del Tempio, ed Andrea Conte di Brenna. Durando poi di lungo l'assedio, in tanto bisogno distutte le cose i nostri stessi, che assediavano, ne vennero, che dal nemico stesso chiedevano, e proccuravano le vettovaglie. Il Saladino, a cui parve d'avere l'occasione a suo voto, lassiando il campo pieno di tutte le cose necessarie alla vita, partì. Ed essendo tosto senza ordine alcuno corsi i nostri a farne preda, ritornò d'un subito il Saladino lor sopra, ed all' impensata oppresse, e tagliò a pezzi molti. Nè i Cristiani per questo laſcia-

Pontefice, levato dall' Ospizio di S. Pavolo alla ripa d' Arno, e con la grazia di Dio su chiamato Clemente III. Era egli:Romano, e perciò si azzardò di entrare in Roma, e di alloggiare nella sua casa paterna, d'onde nell'anno primiero della sua esaltazione trovasi data nel mese di Marzo una bolla a Gaglielmo Re di Scozia, e trovasi data dal Laterano, dove entro tosto, che cominciò il suo trattato col Senato Romano. Fu concordato pertanto, e conchiuso nell'altimo giorno di Maggio, che il Papa goderebbe di tutte le regalie, e dell'alto dominio conservando per altro il Senato, abolendo il patriciato, ed il presetto secondo l'antica usanza restituendo, ed alla vendetta de'Romani liberando Frascati e Tivoli, cioè promettendo di non turelarle con le pontificie arme più. Il che d'ambe le parti segnato secc Clemente la sua entrata pubblica in Roma, gli omaggi ricevendo di tutti gli ordini con incredibile universale allegrezza. V. Sicard. in Chron. O antiquit. Italicar. dissert. 42. Tutto ciò avvenne nell'anno LXXXVIII, sopra il MC.

sciarono l'assedio, ancorchè di più nel campo morissero molti di dissenteria, della qual' infermità morì Sibilla, che quivi era con quattro segliuoli, ch' aveva di Guido avuti (b). Mentre, che in Asia tutto questo passava, morì in Palermo Guglielmo Re di Sicilia: e perchè non la sciò legittimo erade, ricadeva alla Chiesa quel Regno. Ma i Baroni dell' Isola crearono Re tosto Tancredi nato di Ruggiero Normano, e d' una sua concubina; il qual' era così da nulla, che Guglielmo vivendo soleva, dire, ch'esso non sosse per nessun conto sigliuolo di Ruggiero. Ora volendo Papa Clemente sopra le ragioni di quel Regno prevalersi, vi mandò tosto un' esercito. E mentre, che Tancredi vi s' oppone, su di sangue, e di rapine quel Regno pieno (c). S' era già partito co'l suo esercito Federico per passare in Asia, ed era per l'Ungheria, e per la Tracia venuto in Costantinopoli. L'Imperadore Isacco, che della potentà di costui dubitò, l' esortò a dover tosto passare lo stretto. Ed egli, perchè anche il Papa, e con lettere, ccon messi glie ne saceva istanza,

(b) Come sogliono i grandi eventi eccitar gli Uomini o della medesima società, o della religione stessa ad un pensier solo; così sparsasi per l'Europa la sune-sta nnova della caduta di Gerusalemme, tutti i Cristiani attribuendo tale perdita, la conquista di cui avea tanto dispendio, tanto sangue, e tanto popolo costato all' Europa tutta, a propri peccati, ed i Sovrani alle loro simultà, si videro a cospirar tutti in una concordia pacifica, ed a bramar ciascumo il riacquisto, e risarcimento di si gran perdita. Cosse si savorevole momento S. Santità, e spedì nunci, e legati alle Corti, anche prima d'entrare in Roma per sollecitare ad una poderosa spedizione i Principi e le Repubbliche. Due Cardinali Legati comparvero alla Dieta, che verso il terminare della Quaresima tenne in Mogonza l'Imperadore Federigo, ed in sì grande consesso uno d'essi con tale e tanta eloquenza perorò lo piaghe della crissianità esponendo quasi agli occhi de' Baroni e dell' Imperadore, che l' Augusto medesimo risosse d'imprendere tale viaggio alla testa d'una sormidabile Armata. Infatti prese egli tosso la Croce solito segno de' Crociati, e ad esempio suo la prese pure il Duca di Svevia e seco altri gran Signori moltissimi, le mosse per l'Ungheria essendosi intimate pel vegnente anno MCLXXXIX.

Altri Legati comparvero alle Corti d' Inghilterra e di Francia, i quali non folo Filippo ed Arrigo conciharono insieme pacificamente, fra quali bollivano ancora acerbissime guerre, ma gli industero a prendere inoltre la Croce, e a dar parola di soccorrere validamente la cristianità del Levante. Più pronti di tutti surono i Veneziani, ed i Siciliani, avendo Guglielmo II. in quest' anno stesso mandata a Tiro un' armata di dugento vele, la quale per altro rese poco servizio, se crediamo all' Abbate Uspergense, la dove quella de' Veneziani su talmente considerata, che alle sole milizie Venete viene la maggior parte delle cristiane vittorie di tutto il Levante attribuita. V. Sicard. in Chronic. Tom. VII. Rer.

(c) Mori nel di XVI. di Novembre dell' anno MCLXXXIX. Guglielmo II. chiamato il Buono per le sue rare virtù e sopra tutto per la sua inalterabile clemenza in età di soli XXXVI. anni, e titubanti i Siciliani sul capo di chi por dovessero la Corona di Sicilia su convocato il parlamento de' Baroni. Veramente secondo le promesse ed i patti succedere doveva al Trono Cosanza moglie di Arrigo essendo essa vera e legittima Nipote di Guglielmo, e Gualtieri Arcivescovo di Palermo ne sosteneva altamente le ragioni. Per lo contrario il gran Cancelliere della Corona Matteo da Salerno conosciuta l' indole de' Siciliani stata sempre abbor-

palsò tosto con l'esercito in Asia, dove prese la Città Filomena, est era guardața dai Turchi, e corsa la contrada d' Iconio s' infignorii dell' Armenia minore. Ma mentre, ch' egli entra per bagnarsi in un rapido siume, vi perì. Perciò il suo esercito, che su quel d'Antiochia si condusse, parte d'insermità, parte suggendo in breve si dissipò. He Re Filippo, e'l Re Riccardo se ne vennero di compagnia per barca con le lor genti in Messina. Ma di qui partendo non ebbero la medesi-ma fortuna. Perciocche Filippo ebbe il tempo prospero, e giunto a salvamento nel porto di Tolomaide, accrebbe l'esercito dei Cristiani, e diede loro animo a dover contra i Barbari operare bene l'armi. Riccardo andò per mezzo perso in Cipro, ed essendogli dai Greci vietato il porto, smonto a sorza in terra, ed espugno, e prese i principali, e più importanti luoghi dell' Isola. E lasciatigli con buone guardie, se ne passò finalmente in Tolomaide. La qual Città era all' ora combattuta fieramente dai nostri, ma una buona guardia del Saladino, che v'era dentro, uscendo spesso suori dava ai Cristiani, che sare. In questo Clemente lasciando le cose di Tancredi, mentre che le cose nostre dell' Asia qualche miglior successo avessero, si volse tutto a riordinare, e moderare le cose ecclesiastiche. Onde corresse severamente i costumi cattivì d'alcuni Chierici, che con troppa licenza vivevano. Edificò ik claustro di S. Lorenzo suori delle mura, e sece una buona spesa nel pas lagio di Laterano, ed adornò anche d'opera di mosaico la Chiesa. Misegli poco appresso morì ai venticinque di Marzo, e su nel terzo anno 💂 e quinto mese del suo Papato, con gran pompa nella Chiesa di Laterano sepolto (d).

Creò questo Pontesice in alquante ordinazioni ventidue Cardinali, tre surono Vescovi, otto Preti, ed undici Diaconi, e sono.

Pie-

(d) Non su certamente Clemente III. seppellito prima del giorno XXVIII. di Marzo dell'anno MCLXCI. poichè si sà di certo, che dopo due di su eletto Papa Celessino III. e Celessino trovasi eletto il penultimo giorno di Marzo. V. Cassar.

Annal. Genuens. Tom. VI. Rer. Italicar.

abborrente verso i Forassieri, e massimamente verso la Casa di Svevia, proponeva Tancredi per Re, il quale era un retaggio de' Principi Normanni, essendo nato di Ruggieri Duca di Puglia, che su primogenito del Re Ruggieri, e di una nobil Donzella sorse non moglie di lui solenne, comecche non siensi tai nozze pubblicamente celebrate giammai, ma moglie privata, e come in allora chiamavasi tal sorta di mogli, concubina. Fu tosso avvisato Tancredi, che guerreggiava secondo alcuni in Levante, e secondo altri che era sermo in Costantinopoli, assinche restituitosi alla sua Contea di Lecce con la presenza sua sortificasse il suo partito. Volò egli pertanto in Puglia, ed avendo promesso al Papa, che averebbe servate le regole de' suoi Antenati verso la S. Sede nel prendere le investiture necessarie, trasse Clemente ad assisterio con negoziati segreti, non mai però pubblici; ond' è salso ciocche qui il Platina scrive della spedizione papale massimamente contro Tancredi, di cui anziera il S. P. sautore. V. Hoveden in Chremic.

Pietro Calleccia Romano, Vescovo Card. Portuense, e di S. Ru-

Ortaviano . . . di Diacono Card. de SS. Sergio , e Bacco fatto Vesco. vo Card. Ostiense , e Velirense.

Giovanni . . . . Ve scovo Card. Prenestino.

Giovanni Pefcovo di Toscolano, e di Viterbo, Prete Card. tit. di S. Clemente.

Romano . . . . Prote Card. tit. di S. Anaftasia.

Guido de Papi Prete Card. di S. Maria in Trasevere.

Guido di Porò Francese, monaco ed Abbase Cisterciense, Prete Card. di S. Maria in Trassevere, tit. di Calisto.

Wilelmo Arcivescovo di Rems Francese, Prete Card. tit. di S. Sabina.

R. . . . . . Abbate Cassinense , Prete Card. di SS. Pietro e Mar--cellino .

Ruffino Vescovo di Rimini , Prete Card. di S. Prassede .

Giordano di Cevano, Monaco ed Abbate Cifterciense, Prete Card. di S. Pudenziana, tit. del Pastore.

Egidio Figliuolo di Pietro Lione, Diacono Card. di S. Niccolò in carcere Tulliano.

Gregorio Monte Garello, Diacono Card di San Giorgio al Velo d'

Lotario de Conti di Segna Anagnino, Diacono Card. de Ss. Sergio, e Bacco, che fu poi Papa Innocenzio III.

Gregorio Galgano di S. Apostolo, Diacono Card. di S. Maria in Portico.

Bernardo . . . Canonico Regulare di S. Fridiano Lucchese, Diacono Card. di S. Maria Nuova

Gregorio . . . Diacono Card. di S. Maria in Aquiro.

Giovanni Baratti Romano, Diacono Card.

Niccolò . . . . Diacono Card. di S. . . .

Gregorio . . . Diacono Card. di S. Angelo.

D. . . . . Diacono Card. de SS. Cosma, e Damiano?

N. . . . . Diacono Card. de SS. Pito , Modesto , e Crescenzio .

### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO.

Pu per forse cinquant' anni una continua discordia civile frà il popolo Romano, ed i Pontesici da Innocenzio II. sino a Clemente Terzo, causata dall'occasione del reggimento d'Urbano, avendo il popolo tolto al Papa il governo della Città, e datolo con suprema autorità ai Senatori, e ad un Patrizio, ch'era come capo degli altri, come scrive Ottone Vescovo Frisingense nel settimo libro delle storie, e nel primo dei gesti dell'Imperadore Federico, e l'Abbate Uspergense, ed un libro senza nome dell'autore, delle vite dei Pontesici ch'è nella libraria Vaticana. Onde per questa cagione morirono di dispiacere Innocenzio Secondo, e Celestino Secondo, e su Lucio Secondo

### STORIA DELLE VITE

quasi tazliato a pezzi. Eugenio Terzo, Alessandro Terzo, e Lucio Terzo ne furono perciò cacciati di Roma, ed Urbano Terzo, e Oregorio Ottavo ebbero bando, finchè stanche ambedue le parti venne il popolo con Clemente III. suo Cittadino a questa concordia, e pace, che si creassero al solito i Senatori, ma in luogo del Patrizio si rifacesse un governatore come, prima era. Io ho appresso di me gli accordi, e le condizioni di questa pace con la sottoscrizione di tutti, e gli ho cavati dai libri dei censi della camera Apostolica. Da allora in poi surono i tempi per la Chiesa più tranquilli, e quieti.





VIT A DI CELESTINO III.



ELESTINO III. Romano, figliuolo di Pietro, cognominato Bubone, (a) preso, ch'ebbe il Pontificato, non potendo soffrire, che Tancredi il regno di Sicilia si possedesse, sece secretamente cavare da un Monasterio di Palermo, dove fatta monaca si ritrovava Costanza, figliuola del Re Ruggiero, e dispensandola, la diede ad Errico VI. figliuolo di Federigo

(a) Celestino III. su di casa Orsini, cd avea nome Giacinto, ma chiamavasi per sopranome Bobo, o Bobone a motivo del Padre suo, ed era stato creato Cardinale da Gregorio VIII. già in provetta età, sicche quando su fatto Papa non avea meno di ottantaquattr'anni compiuti. Questi intendendo, che a gran giornate veniva Arrigo con la moglie a Roma per farsi coronare Imperadore, essendo il Padre di su Federigo passato già all'altra vita in Levante, non volle farsi coronare nella sussegnia Domenica al giorno della sua elezione per remorare con ciò quel-

Tom. III.

Barbarossa per moglie con questa condizione che dovesse come dote di questa Costanza sua moglie , ricuperarsi il regno d'amendue le Sicilie, e pagarne ogn'anno al Pontefice il censo come seudatario di S. Chiesa (b) Mosso Errico da questa cortessa, restituí al Papa Toscolano, che con buone guardie fortificato avea. I Romani, che dal Papa l'ebbero, tosto pas-

la ancora del Re postulante sinoacche si scoprisse con qual animo ei se ne venisse. Finalmente troyato avendo, che nessun odio ossile o contro si Romani, o contro la S. Sede covava il Re, la pontissita Tiara riceve Giacinto sel capo nel solenne di di Pasqua di resurrezione, che cadde nell'anno MCXCI. nella giornata dei XIV. di Aprile, ed il rito con cui si coronato vienci descripto da Cencio Savelli, che su cubiculario di questo Papa, detto perciò Cencio Cameratico, il quale se per la prima volta menzione della sedia detta stercorazia, così chianata non perche sole esta suprephenoramenti che verrebbono viene il concernito della segui che verrebbono viene la supperciona della suprephenoramenti che verrebbono viene la supperciona della suprephenoramenti che verrebbono viene la supperciona della suprephenoramenti che verrebbono viene la supperciona della segui che verrebbono viene la suprephenoramenti che verrebbono viene la supperciona della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che verrebbono viene della suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprephenoramenti che suprep perchè foss esta forata, come vorrebbono quelli, che vorrebbono vera la favoletta della Papessa Giovanna, che anzi così nominavasi, perchè sù d'essa della Redende il nuovo Papa, allorche prendeva possesso del Laterano gli cantori intuosavano il Versetto del Salmo CII. O de servore erigit pauperem. V. Mabillona Tom. II. Mus.

ladimeno egli coll'armi sue cercava di soggiogarla, e già la maggior parte ridotta aveva valorosamente al suo dominio. Per rendersi intanto egli ancor più sorte con le alleanze conchiuso avea un cospicuo matrimonio tra il figliuolo suo Ruggiersi già dichiarato Duca di Pugha, ed Irene figliuola d' Isucco Angelo Imperadore de greci, per ritevere la quale, ch'era in viaggio, passò egli a Brindisi in persona, dove le nozze celebrare surono con magnificenza reale, e dove egli dichiaro Re il figliuolo, e suo collega nel Soglio secondo le convenzioni stabilite col Greco Imperadore, dopo tutte le quali cose se ne torno quasi trionsante a Palermo. Arrigo però, che per le ragioni della moglie tenea sempre alla Sicilia rivolti gli occhi, trovandosi a portata d'intraprendere sù tale Regno qualche cosa rivolse nel Maggio, che seguì alla sua coronazione le sue armi verso le Napoletane Contrada, e quantunque tentase il Papa distorglierlo da tale impresa, e protestasse alta e pubblicamente contro la violenza delle imperiali pretese, nulla potè non pertanto fare, sicchè in un baleno divenne Arrigo Padrone di quella provincia, ov'e situata la Terra d'Arce, ora seudo del Duca di Sora sino alla Città di Napoli. Onivi su arrestaro da Riccardo Conte d'Acerra, che vi comandava la guatpoli. Quivi su arrestato da Riccardo Conte d'Acerra, che vi comandava la guar-rigione; onde convenne ad Arrigo assediarla nelle sorme, nel che sare avendo speso molto tempo anche per la tardanza degli ajuti de Genovesi, sinalmente per

fandovi lo rovinarono, e spianarono talmente, che ne portarono in Roma anche i sassi, che nel Campidoglio in memoria di questo satto gran tempo si conservarono. Errico, e Costanza, che sopra Napoli si ritrovavano, furono dalla peste, che disfaceva il loro esercito, ssorzati a lasciare l'assedio. I Cristiani, ch' avevano due anni in Asia tenuta assediata. Tolomaide, finalmente l'ebbero a patti con questa condizione, che a Barbari restituissero ai nostri quella parte della Croce del Signore, che s' era ai Cristiani tolta, e se n'andassero con una veste per uno indosso a salvamento, dove più loro piacesse. Ma perchè non si trovava il legno della Croce, Riccardo se molti di quei Barbari morire. Spaventato per queste calamità il Saladino, e non sperando di poter gli altri luoghi disendere smantellò molte Terre, e si pose in cuore di dover restituire ai nostri Gerusalemme, e l'averebbe senz' alcun dubbio satto, fe rattenuto non l'avesse la discordia, che nacque fra il Re Filippo, e Riccardo. Ma essendosi Filippo partito d'Asia sotto colore d'una sua finta infermità, Riccardo si pose in cuore di dover maggior cose sare. E su in quel tempo, che Corrado da Monserrato su la piazza di Tiro morto da due ribaldi, che i Saracini chiamano Arfacidi. I quali sperando per una certa loro superstizione d'acquistarne presso a Dio grandissimo merito, si congiurano, ed espongono ad ammazzar gl'inimici, e contrarj della lor fetta. Ma volendo poi essi suggire, surono presi, e satti crudelissimamente morire. Errico Conte di Campagna si tolse la Regina Isabella per moglie, e lo stato di Tiro. Riccardo tante carezze fece a Guido da Lufignano, che l'indusse a cederne a lui le ragioni, ch' egli avea nel Regno di Gerusalemme. Il perchè i Re d'Inghilterra insino ad oggi si usurpano questo titolo. Fatto dunque per questo assai baldanzoso Riccardo, delibero d' andar ad assediar Gerusalemme. Ma essendo per cammino dal Saladino, che l'andava sempre pungendo dietro, ssorzato finalmente a combattere con suo disavvantaggio, attaccò animosamente il satto d'armi, nel qual restò, benchè con gran perdita dei suoi superiore. Ed essendosene poi andato ad accampar co'l suo esercito in un sorte luogo non molto lungi da Bettelemme, donde avrebbe potuto vietare

la calda stagione introdottasi l'epidemia nell'esercizo, ed infermatosi l'Imperadore stesso convennegli levare l'assedio, e ritirarsi frertolosamente per mare in Genova, lasciata avendo Costanza Imperadrice in Salerno, Città ch' era per dedizione vonuta in mano di Arrigo. Gli Salernitani poi dacchè videro partiti i Tedeschi principali col Sovrano, conoscendosi esposti alla vendetta di Tancredi gli diedezo in mano per ricconcilianselo la stessa Imperadrice e glie la trasportaziono a Palermo. Ciò saputosi da Arrigo impegnò il Papa a sar sì, che la moglie sua restituita gli sosse, e di Papa veramente intraprese il negoziato e vi riescì. Se non che dovendo l'Imperadrice presentarsi a Roma secondo che promesso avea, e sù tale parola andar la lasciò libera il Re, voltò ella strada, ed il suo marito quindi raggiungendo, che mostrossi verso il Papa ingrato di questo dono. Così Richard. d. s. German. Anonim. Casinens. in Chronic. Arnol. Lubecens. l. a. Cassar. Annel. Genurens. 4.3. E' tutto dunque salso, quanto sino a questo segno racconta il Platina di ral fatto.

ai nemici la grascia, che dall' Egitto andata lor sosse ; perchè già s' accostava l'inverno, non si curò d'andare altramente all'assedio di Gernsalemme, alla qual'impresa era dal Papa esortato del continuo, e soccorso ancor di danari, ma in Ascalone si condusse, la qual Città, e Gaza anche, che erano già state dal Saladino rovinate, risece. In questo l'armate, che quivi erano, partirono ancor esse. Quella dei Pisani giunta nel Golso di Venezia, prese Pola, per invernarvi. Di che i Veneziani sdegnati, e la loro armata accresciuta cacciarono di Pola i Pisani, e saccheggiata quella Città si mossero con animo di perseguitar i Pisani per ogni luo. go. Ma Celestino Pontefice che antevedeva il danno, ch' era per nascere al Cristianesmo, vi si trappose, e pacificò questi due popoli insieme (c). Venendone poscia la Primavera, ed avendo Riccardo deliberato di pessar sopra Gerusalemme, li venne un subito avviso, che il Re di Francia travagliava la Normandia con animo di passar poi in Inghilterra, e conquistar per Giovanni suo fratello quel Regno. Mutato adunque Riccardo proposito se con queste condizioni col Saladino la pace, ch'esso suori, che Tolomaide, e Tiro tutto il resto s'avesse, e non travagliasse altramente l'altre cose, che in poter dei Cristiani restavano. Conclusa a questo modo la pace, Riccardo, mentre, che se ne ritornava in Europa, su preso dai Nemici, e si riscosse con un gran danaro, e ritornato in Inghilterra, fece co'l Re di Francia gran guerra, e benchè il Pontefice se ne risentisse, e gridaffe dicendo, che questa lor guerra era in gran pregiudicio delle cose dei Cristiani, tanto più, ch'essendo morto il Saladino, pareva, che si potesse ricuperar Gerusalemme (d). Vogliono, che nella morte, ed elle-

(d) Quantunque non appartenga a noi dire qui di Riccardo Re d' Inghilterra, ad ogni modo perchè vi è il Para nominato e il Platina non ci pone abbassanza al fatto per rilevare la cosa, convicue almeno dirne tanto, quanto bassi ad ispiegare anche in ciò il merito di Celestino. E' da sapersi pertanto qualmente sino dall' anno MCXCII. essendo giunta a Riccardo, che guerreggiava in Levante alla testa de' Crociati, che Filippo Re di Francia era escito in campagna, ed aveagli occupati gli stati, che la britanica corona possedeva di quà dal mare, tosto s'imbarcò egli dopo avere stabilita con Saladino una tregua di cinque anni verso l'Occidente, ma gittato dalla tempesta e rotto verso Aquileja convennegli per necessità por qui piede a terra, dove ravvisato su dal Conte di Gurizia, che trattenne alcuni de' suoi, e ne die avviso al Duca d'Austria, che l'imprigionò dandone parte all' Imperadore, ch'era dichiarato nimico di Riccardo. Sulla speranza di un grosso ri-

<sup>(</sup>c) Baldanzosi i Pisani per la amicizia con Riccardo Re d' Inghilterra, e per avere somministrati ajuti ad Arrigo Imperadore per la conquista della Sicilia infultavano tutte le Potenze marittime, ne aveano ad alcun dominio riguardo. Che però molte nazioni ricorse crano a' Signori Veneziani assine di porsi al coperto dell' insolenza pisana, i quali dicdero tale rotta alle navi di Pisa, che molto a risarsi stentarono, e su appunto il Papa, che li pacisicò, quandò risoluti si vide di andarsi ad attaccare sulle soro coste medesime. Spedì Celestino in quest' anno stesso MCXCVI. Pandolso Cardinale del titolo de' SS. XII. Apostoli a Genova assine di calmare anche i Genovesi irritati contro i Pisani, ma in darno. Veramente su questo il secolo delle dissensioni, delle guerre civili massimamente in Italia, e delle fazioni guessa principalmente e ghibellina, ossia marchesana, di cui erano capi i Marchesi di Este, ed era la stessa con la guessa, overo de' bianchi e de' neri come si è notato più sopra, e surono sorse le crociate, che introdussero questo spirito di simultà e di discerdia. V. Ricobald. in Pomar. Co.

essequie del Saladino si sosse a questo modo esequito, che attaccata nella punta d'una lancia la sua camicia era davanti alla pompa sunebre portata, ed un trombetta andava avanti gridando, e dicendo, che il Saladino Signor dell' Asia non se ne portava altro d'un tanto Regno, e d'un tanto avere, che quello. Spettacolo certo degno d'un tanto Principe; al quale, per essere compito, e d'ogni gran lode degno, altro, che il battesimo, non mancava. Ora per la morte del Saladino venuto il Papa in gran speranza di dover ricuperare Gerusalemme, molto esortò a quest' impresa l'Imperador Errico, che avea per la morte di Tancredi il Regno di Sicilia occupato, e perchè non puote in persona questo Principe andare, vi mandò tosto con grossi eserciti l'Arcivescovo di Magonza, ed il Duca di Sassonia (e). Il Re di Francia averebbe satto il medesimo, se i Saracini dell'

scatto su tenuto carcerato il Re sino al mese di Febbrajo dell'anno MCXCIV. Eleonora Regina d'Inghilterra, tosto che il seppe ne scrisse al Papa, e per quanto ei facesse non gli sortì di riscatarlo senza l'esborso di cento e più mila libbre d'argento, a raccogliere la quale somma permise Celessino a Eleonora, che facesse

d'argento, a raccogliere la quale somma permise Celestino a Eleonora, che facesse vendere i calici, e gli altri vasi sagri. V. Ab. Usergens.

(e) Che Celestino sollecitasse Arrigo alla impresa di Gerusalemme nessuno certamente può dubitarne: che Arrigo promettesse ben due volte, e la seconda con giuramento d'imprendere tale spedizione senza avere essettuata mai tal cosa tutti gli sincroni scrittori lo assemano. Nell'anno MCXCIV. essendo morto il Figliuolo di Tancredi Ruggieri, e poco dopo anche il Padre adoperò egli le ammassate genti, fra le quali moltissimi crociati per fare la conquista della Sicilia e della Puglia, e per issogare contro que' popoli la sua vendetta, e vi riesci. Nell'anno seguente sposò Irene vedova di Ruggieri a Filippo suo Fratello, cui diede l'Imperadore il ducato di Toscana ed i beni della Contessa Matilde. In quest' anno seguente satto in una Dieta germanica dichiarare da' Baroni Re di Germania e de' Romani il suo figliuolo Arrigo sempre lusingando il Papa del suo vicino passagio in Levante. Nel MCXCVI. tornò in Italia dopo avere ammassate molte truppe, ed avere fatto in una Dieta germanica dichiarare da' Baroni Re di Germania e de' Romani il suo figliuolo Arrigo II. avuto di Costanza in età di due anni e non ancor battezzato, e sentendo de' moti di sollevazione nell'una e nell'altra Sicilia passò in que' Regni sul terminare di Settembre. Quivi esercitò le più barbare crudeltà, che siensi di alcun' altro mai scritte, intanto che giunse a disgustare la stessa moglie, che non mancò d' cisere imputata di veleno allorche in Messina si vide Arrigo ridotto a morte, la quale avvenne nel Settembre dell' anno CXCVII. sopra il millesmo. Non avendo per tanto mai obbedito l'Imperadore al Pontesice, sebbene a lui obbligatosi con doppio giuramento e per l' impresa d' Oriente, e per la dimissione ed il rilascio de feudi della menzionata Contessa Matilde, perciò Innocenzio III. credes averlo creduto morto scomunicato. Ben' è vero, che dal Testamento di questo Imperadore si segli sossi in ricompensa si

Omnia cum Papa gaudent de morte Tyranni. Mors necat, & cunsti gaudent de morte sepulti Apulus & Calaber siculus Tuscusque Ligurque.

Africa non sossero passati in Spagna, i quali preso il Re di Castiglia tutto il Regno di Granata occuparono. Di che temendo i Francesi, che non si sarebbono questi Barbari qui fermati, perchè loro sopra passati non sosso. ro, e si sossero essi ritrovati isprovisti, non volsero mandar altramente delle lor genti in Afia. I Germani, che nell'Afia passarono, preso Baruti a patti, lo fortificarono, e soccorrendo il Zasso, che si ritrovava assediato, ne cacciarono i Barbari via. E volendo poi passar sopra Gerusalemme, occorle la morte di Celestino santissimo Pontesice, il quale non la sciò che fere, mentre visse, perchè Terra-Santa ricuperata si sosse . Ed in quelle rante perturbazioni delle cose de Cristiani non restò egli di edificare, e presso S. Pietro e presso S. Giovanni in Laterano belli, e degni edificj per abitarvi comodamente i Pontefici. Sono fino ad oggi in S. Giovanni le porte di bronzo fatte a sue spese dalla parte, che risponde al San-Sanstorum. E gli diede anch'il nome di Città a Viterbo, e sece la chiesa sua cattedrale, nella quale trasserì talmente quella di Toscanella, e di Centocelle, che un Vescovo solo avesse dovuto governarle tutte. Morì Celestino agli 8. di Gennajo tenuto ch'ebbe sei anni, sette mesi e undici di il Pontificato, e fu con le lagrime generalmente di tutti nella Chiefa. di S. Pietro sepolto (f).

Creò questo Pontesice in più ordinazioni molti Cardinali, ma si ha notizia solo di diecinove, tre surono Vescovi, otto Preti, ed otto Diaconi, che furono.

Pietro.... Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

Giovanni... Vescovo Card. Albano.

Guglielmo Conte di Blessis Francese Arcivescovo Remense, Pescovo Card. Prenestino.

Rofredo d' Isola Arpinate Monaco ed Abbate Cassinense, Prete Card. de SS. Marcello, e Pietro.

Fi-

Se poi sia vero, ch' ei lasciasse al figliuolo in Testamento di restituire il dinaro

al Re d'Inghilterra, con cui erasi riscattato lo dice il Baronio è lo conferma il Sandini, ma dal Testamento giunto sino a noi non parmi, che si rilevi.

(f) Mancò questo buon Papa nell'anno VII. del suo pontificato, cioè nel mese di Gennajo dell'anno MCXCVIII. e trovandosi agli ultimi periodi della sua vira pensò al successore proponendo ai Cardinali, che se si sossero determinati a savore di Giovanni da S. Paolo Prete Cardinale del tricolo de SS. Aquila e Prisca, egli avrebbe abdicato, affinche essi potessero eleggerlo. Ma vi si opposero i Cardinali, accusando tale facenda d'inaudita. V. Roser, apud Baron. Script. Syncon.

nali, aocusando tale sacenda d'inaudita. V. Roger. apud Baron. Script. Syncon.
Fece ancora Celestino III. molti decreti per la disciplina Ecclesiastica, fra quali emerge quello, ch' è citato nel Cod. Canonico cap. cum simus 14. de Regularib. il quale versa sugli offerti a Monasterj. Usavasi in que' tempi da Genitori offerire a' Monasterj de Regolari qualche loro figliuolo. Questo figliuolo una volta offerto de la constante de Regolari qualche loro figliuolo. ferto non potea lasciar più la vita regolare, e l'abito monastico. Ora questo Pon-tesice aboli quest' uso, ed ordinò, che tai figliuoli pervenuti alla adulta età, potessero, se voleano, lasciar l'issituto, a cui erano stati legari da' Genitori. Il P. Mabillon. afferma, che anche Clemente Precessore di Celestino avea a tale consuetu-dine derogato, e certamente il Concilio di Trento tale costumanza vietò. V. Mabillon. part. 2. sec. 4. & part. 1. sec. 6. &c.

Fidanzio.... Prete Card. di S. Marcello.
Ugocione Bobo Romano Prete Card. di S. Silvestro, e Martino tit. di
Equizio.

Giovanni Salernitano Prete Card. di S. Stefano in Celio Monte. Cincio Cincio Romano, Prete Card. di S. Lorenzo in Lucina.

Jofredo ... . Prete Card. tit. di S. Prassede ...

Deodato . . . Prete Card. tit. S . . . .

Giovanni di S. Prolo Prete Card. tit. de SS. Aquila, e Prisea.

Lotario de' Conti d' Anagni, Diacono Card. de \$5. Sergio, e Bacco.

Niccolò .... Diacono Card. di S. Maria in Cofmedin.

Gregorio... Diatono Carde di S. Angelo. Pietro da Caputa Diatono Carde di S. Maria in Via Lata.

Cinzio Savello Comano, Diacono Card. di S. Zucia in Orfea.

Bobo . . . Ronalio Diacono Card. di S. Teoloro . Ugo . . . Diacono Card. di S. Enflachio .

Gerardo ... Diacono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano.





## VITA DI INNOCENZIO III.

Sinodo Universale Lateranense di ccccxii. Vescovi.

NNOCENZIO III. nato in Anagni, della famiglia de' Conti, e figliuolo di Frosimondo (a), su per la sua dottrina, e costumi da Celestino fatto Cardinale, e dappoi la morte di Celestino con gran consentimento di tutti eletto Pontesice. Subito, che in questa dignità si vidde, tutto l'animo volse all'impresa di Terra Santa (b). Onde con settere, e con messi, e con promesse si sforzò di ritene-

<sup>(</sup>a) Abbiamo altrove accennato come i Conti di Segna e di Anagni erano già divenuti una cosa sola. E però nè si debbono correggere que' Scrittori, i quali hanno lasciato scritto, che Lottario era figliuolo di Trasimendo, e non Frosimondo Conte di Segna, nè quegli altri che lo hanno fatto nascere dal Conte di Anagni. Deesi per altro avvertire, che se successe a Celessino Innocenzio nel di ottavo di

ritenere nell'Asia i Germani, che per la morte di Errico tumultuavano. Ma egli indarno s' oprò, perchè i Germani, lasciando l'Asia con supremo danno de' Cristiani, se ne ritornarono in Europa. E su perciò il Zasso, che abbandonato d' ogni ajuto si ritrovò, preso da' Turchi, ed i Saracini a sorza con la morte di quanti v'erano, e con esserne la Città rovinata dai sondamenti. Nacque anche una gran sedizione nella Germania, perchè una parte degli Elettori volevano Ottone Duca di Sassonia, altri Filippo Germano Duca della Toscana, ch' Errico morendo avea lasciato tutore del suo sigliuolo. E perchè questa rivolta compita sosse, il Re di Francia savoriva Filippo, il ed Re d'Inghilterra Ottone. Innocenzio, perchè non andassero queste rivolte avanti, consermò, ed approvò l' elezione d'Ottone, come legittimamente satta (c). Non mancò già per questo Filip-

po

di Gennajo, in tal di fu Celestino seppellito, e quindi il giorno avanti morì. Tanto più che da Cardinale volle Lottario alle esequie pontificie assistere. Fu egli veramente eletto di comune consentimento, quantunque sosse in età di soli trentasette anni, avvegnache tutti stimassero la di lui illustre samiglia possente, e principalmente la sua qualificata persona per gli studi da essa satti in Roma in Parigi in Bologna con grande sama e celebrità, e finalmente per la settigliezza del suo ingegno. Era egli soltanto Diacono, quando su eletto, sicche su ordinato Sacerdote il Sabbaro delle quattro tempora, che occorse il di XIX. di Febbrajo in quell'anno, che su l'anno MCXCVIII. e nella giornata dei XXII. del sopradetto mese, in cui celebrasi la sesta della Cattedra di S. Pietro non senza molte sue lagrime su consegrato. V. Murator. Annal. d' Ital. all' Ann. MCXCVIII.

(b) Non subito, che Innocenzio montò il pontissicio Trono pensò egli a Terra

(b) Non subito, che Innocenzio montò il pontiscio Trono pensò egli a Terra Santa, poichè se pensato anco vi avesse, ravvisato tosto vi arrebbe, non essere le circostanze molto a tale impresa propizie; che anzi di ciò avvedutosi pensò egli ai propri romani affari, ed essendo tutta la Germania in combustione per la morte di Arrigo, e la elezione di due Imperadori del Sassone, e dello Svevo, e la Lombardia similmente per le due fazioni Ghibellina, e Guessa in continua dissensione, questa alla divozione essendos consegrata della S. Sede; e finalmente essendo il Papa divenuto arbitro della Sicilia, come quegli, che richiesto dalla Vedova Imperadrice Costanza a darne l'investitura al figliuolo Federigo, glie la diede non secondo le pretese antiche del Re di Sicilia, ma secondo ciò, che contesero sempre i Papi, e divenuto anco per la morte della Imperadrice Madre Tutor del figliuolo ed arbitro del regno, si trovò in tale forza eziandio pel partito della sua casa, che obblizò il Presetto di Roma, il quale per lo passato dava il giuramento di sedeltà a Cesari, a prendere dal Papa il manto presettizzio, e con tal occasione a giurare sedeltà alsa S. Sede Romana. Leggesi la formula di tale giuramento fra le lettere di questo gran Papa, il quale estinse così anco quell' ombra di autorità, che si attribuivano sul popolo Romano gli Imperadori. Dopo di ciò, spedi tosto Innocenzio a prendere possesso della Marca d'Ancona, e benche Marquardo investito di quello stato dall'Imperadore Arrigo ora con la forza, ora con larghe promesse, venne il Papa ad ogni modo in possessione di quella vasta e doviziosa provincia, la quale gli servì di mezzo per ricuperare in un baleno il Ducato di Spoleti, cedute lui dal Senato Romano e dal Presetto le Città della Etruria annonaria. V. Murrator. loc. citat.

(c) Morto Arrigo, volò Filippo di lui fratello, che trovavasi in viaggio col Nipote Federigo II. pargoletto già eletto Re de' Romani e di Germania, avendo ricevuta la nuova per la via, e dove la ricevè lasciato il fanciullo, volò dico in Svevia con animo di far eleggere se medesimo in Re da' Baroni non ostante il giuramento di sedeltà prestato al mentovato figliuolo di Arrigo. La giunto maneggiò sibbene la sua elezione tirando ne' suoi interessi Filippo Re di Francia, che infatti rimase in una piena convocazione eletto, e su coronato non in A-Tom. III.

po di farsi forte in Toscana, e nella Svevia in Germania. Il medesimo sece Costanza moglie d' Errico, la quale avendo già di questo suo marito avuto un figliuolo, che su Federigo detto, con gran generosità, e constanza il Regno d'amendue le Sicilie sortificò, e disese. Ora andando queste discordie avanti, Innocenzio, a cui parea di non dovere lasciare la guerra dell' Asia addietro, mosse con la sua autorità a dover prendere contra i Saracini l'armi Bonisacio Marchese di Monserrato, Baldovino Conte di Fiandra, Errico Conte di San Paolo, e Lodovico Conte di Savoja, i quali uniti i loro eserciti insieme, passarono in Venezia, nè prima ottennero dai Veneziani l'armata, ch'essi s' osserissero, e promettessero di ricuperare Zara, che a gli Ungari ribellata s' era. Posta dunque un'armata in mare, tennero il popolo di Trieste a freno, che tutto quel mare travagliava, e presero dopo un lungo assedio Zara (d). Mentre, che nel gosso di Vesero de la suposta di di Vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero dopo un lungo assedio Zara (d). Mentre, che nel gosso di Vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero dopo un lungo assedio Zara (d). Mentre, che nel gosso di Vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di vesero di suposta di vesero de la suposta di vesero de la suposta di pute de la suposta di vesero de la suposta di pungo de la suposta di punta uisgrana, ma in Magonza, nè dall' Arcivescovo di Colonia, ma dal Vescovo di Tarantasia. Tutte cose innordinate e contrarie alle leggi ed alla consuetudine. Nello stesso tempo in un' altra dieta interessatosi fortemente il Re d' Inghilterra Riccardo non tanto per favorire la Casa di Sassonia, quanto per contrariare al Re di Francia, e per vendicarsi di Arrigo rimase eletto il Sassone Ottone siglinolo di Arrigo Lione già Duca di Sassonia e di Baviera, alla cui elezione essendo concorsi più Ecclesiastici, che a quella del Duca di Svevia, sebbene a questa piegato avesse il maggior numero, pure aggiunse il Papa la sua approvazione, essendo Ottone IV. di una famiglia principalmente molto ligia alla Chiesa. Fu Ottone pertanto in Acquisgrana dall' Elettore di Colonia ritualmente coronato, ed Innocenzio dichiarò per le usurpazioni de' beni della Chiesa Filippo scomunicato. V. Vit. Innoc. III. P. I. Rer. Italicar. Tom. III. Tutto ciò avvenne nello stesso anno, che sua pontissicato assunto Innocenzio IIII. cioè MCXCVIII.

Non è da omettersi qualmente Innocenzio teneva un Legato Apostolico alla Corte di Sicilia, ed un altro ne teneva in Puglia alla direzione delle cose de' due Regni, ed alla sicurezza maggiore del piccolo Re Federigo. Ciò non ostante Gualtieri Vescovo di Troja e gran Cancelliere de' Regni unitosi con Marquardo, il quale privato dei governi della Marca cercava in altro paese fortuna, s' impadronì di quasi tutta la Sicilia, e teneva come blocato il Re. Se non che Gualtieri Conte di Brenna, che sposata avea la primogenita del Re Tancredi in Francia, la quale dopo la morte di Arrigo era colà con la madre Sibilia suggita, volendo far valere le ragioni della moglie, se non altro in caso, che mancato fosse il piccolo Re, sopra la Sicilia, se ne venne a Roma, ed ottenuta una scielta banda militare dal Papa, che uni ad altre milizie da se assoldate passò in Regno, e con due battaglie debellò il Vescovo di Troja con Diopoldo Capitano delle masnade di Marquardo e del Vescovo Gualtieri: lo che saputosi a Roma scomunicò il Papa e depose il menzionato Vescovo di Troja, che trovossi tosto abbandonato da tutti. Accade questo nel IV. anno del papato d' Innocenzio III. cioè l' anno MCCl. In quest' anno stesso quantunque gli affari di Ottone IV. sosse di mal sesso mania pure S. Santità mancò a Colonia Guido Cardinale e Vescovo di Palestrina, assinche solennemente confermasse la elezione del Sassone a nome della Chiesa, ed a nome pur della Chiesa solennemente scomunicasse l'altro Redi Germania Filippo. V. Godessid. Monach. in Chron. Raynald. in annalib. Ecclesassic. ed hunc ann.

(d) Quantunque molti banditori della cruciata vi fossero sparsi per tutta Europa, e quasi per tutto l' Occidente, i quali affaticavansi, animati anco da Innocenzio, per muovere i popoli ed i principi ad intraprendere e sossenze del levante; ad ogni modo sclo nell' anno MCCII. accade, gh' essi poteronsi uni-

re,

nezia queste cose passavano, Alessio tosse l'Imperio de Greci ad Isacco suo fratello amicissimo dei nostri Latini, e privatolo della vista in una stretta prigione lo pose. Per la qual cosa Alessio figliuolo d'Isacco, che era ancor garzonetto, se ne venne quì suggendo a chiedere contra il tiranno Alessio, soccorso, e con questa condizione dai nostri Latini l'ottenne, ch' egli dovesse la Chiesa Greca alla Latina sotto porre, e pagare ancor ai Veneziani, e Francesi 30. mila marche d'oro per li danni, ch' aveva già loro satti l'Imperador Emanuele. Ora partiti con questo accordo

re, e marchiare alla conquista di Terra-Santa sotto un sol capo. Imperocchè era stato dagli elerciti de crocesignati acclamato per loro Capitan generale il Conte di Sciampagna; ma infermatoli questo e venuto a morte, su satto ricorso ad Eude Duca di Borgogna, che rifiutò tal comando, e finalmente a Teobaldo Duca di Bar, che rifiutò parimenti un tanto peso. Se non che alle istanze replicate di coloro, che già trovavanti di la dal mare interpostosi Innocenzio Papa con Filippo Re di che già trovavanii di là dal mare interpoitoii Innocenzio Papa con Fiuppo Ke di Francia fu Bonifacio Lungaspada Marchese del Monserrato si vivamente pressato ad imbrandire il baston di comando delle truppe crociate, ch' ei vi si risolse valorosamente alla sine. Era questo insigne cavaliere Fratello di quel celebre Corrado che divenne pel suo valore Principe di Tiro, ed era stato proclamato Re di Gerusalemme allorchè su d'improvviso assassimato. Passò tosto in Francia Bonifacio a prendere la croce ed il bastone generalizio, poi avendo concertato, che tutti al primo tempo si trovassero in Venezia, spedì intanto al serenissimo Enrico Dandolo Doge inclito della Veneta Repubblica una nobilissima deputazione, assinchè si concertasse insieme il trasporto in Oriente di tanta gente. Esibirono i Veneziani navigli per tasse insieme il trasporto in Oriente di tanta gente. Esibirono i Veneziani navigli per trasportare quattro mila cinquecento Cavalli, nove mila Scudieri, e venti mila Fanti con viveri per nove mesi, e tutto col pagamento di sole ottantacinque mila Marche, ch'è ilmedesimo, che ottanta cinque mila libbre d'argento, spiegandosi il Doge per altro di voler lui comandare la flotta per mare. Fu ogni cosa accordata, e concorrendo a Venezia da tutte le parti personaggi insigni, su allo stabilito tempo allestita la slotta, e riempiuta, e chiesta la benedizione al S. Padre, ei glie la diede con l'avviso però, che le milizie crociate l'armi loro non impiegassero, se non contro il comune nemico. Pronta la flotta a muoversi non si trovò in pronto lo sipulato argento, che essere pagato doveva a' Veneziani prima che salpassero. Per combinare le cose su accordato, che il Doge condurrebbe i Navigli alla conquista di Zara stata alla Signoria violentemente levata dal Re d'Ungheria, e che questo acquisto servirebbe di prezzo al compimento delle ottantacinque marche d' argento, delle quali più della metà non era stata contata, promettendo d' impiegarsi nell' assedio gli Signori Fiaminghi e Francesi, che dato non aveano al Papa la parola, che dato avevano di non rivogliersi contro i Crissiani; ma gli Capitani Italiani e Tedeschi. Sciosse dunque l' armata Navale poderosissima dal Veneto porto il di VIII. di Ottobre conducendola Enrico Dandolo sebbene vecchio e quasi cieco, e nella giornata X. di Novembre approdò a Zara, e presa d'assalro la Città si si smantellata per levare il modo e la facilità a Zarattini di ribellarsi. N'ebbe il S. Padra la puova e se para l'amissica ch' esti avez be il S. Padre la nuova e se ne lagnò altamente per l'amicizia, ch' egli avea con Arrigo Re d'Ungheria, ed Andrea suo fratello. Ne scrisse quindi a Bonifacio commettendogli restituire tosto la presa Città sotto pena di scomunica, rammemorandogli l'avviso datogli di adoperare sue forze soltanto contro il nimico comune, ed aggiungendogli, ch'ei le avea rivolte contro i propri fratelli avvegnachè il Re di Ungheria col fratello avea preso la croce. Ma Bonifacio stimò bene di non manifestare tal lettera, e si contentò di rispondere a S. Santià: che la conquista era giusta, ch'era stata datta dalle sole armi venete da' Francesi, e da' Fiaminali a che sa si la Reduca aveste da conquista presone all' minghi, e che se il S. Padre avesse date le libbre d'argento, che mancavano all'intiera summa, sarebbe l'armata stata libera dall'impegno, il quale impegno era pura mercede, che ripetersi potea da chiunque. V. Epist. Innocent. III. L. V. epist. 161. & sepist. 161. G 2

da Zara navigando presso l' Isola di Candia il fanciullo Alessio avuta in suo potere quest' Isola, la donò a Bonisacio di Monserrato suo parente (e). Passati poi in Costantinopoli, e battendola dalla parte di terra, e dalla parte di mare, ne rincularono dentro addietro Teodoro Lascaro genero del Tiranno Alessio, ch'era uscito dalla Città loro sopra. E continuando la batteria sra due dì la presero per sorza. Se n'era la notte suggito via Alessio, ed avea presso Irene Monaca lasciato una gran copia d'oro. Ora entrati nella Città, poco Isacco, ed Alessio il sigliuolo vi vissero, il padre morì d'infermità, il sigliuolo di veleno. In questo Bonisacio da Monserrato, ch' avea il Regno di Candia avuto, avendo bisogno di danari, a persuasione di Baldovino vendè ai Veneziani l'Isola di Candia un gran prezzo. E questo danaro su cagione, che divenuto Bonisacio po-

(e) Sino dall'anno MCXCV. Alesso usurpato aveva ad Isacco Agniolo suo fratello l'Impero di Grecia, e fattolo acciecare in dura prigione confinato tenealo, ed in carcere eziandio faceva custodire Alesso figliuolo del detronizzato Signore e suo Nipote, come i Turchi divenuti Padroni dello stesso Impero secero dappoi. Tanto è vero, che alcuni vizi hanno non di rado rapporto alle nazioni ed ai luoghi, e sono endemi niente meno delle altre malattie. Pure sortito essendo a questo giovine principe di sciogliersi dalla custodia si risugiò in Roma, dove avute molte promesse da Innocenzio passò in Germania velocemente a trovare Irene sua forella su moglie del figliuolo Tancredi ed erede della Corona di Sicilia, di cui su cinto le tempie vivente ancora il Padre, e rimassa vedova passò alle seconde nozze con Filippo fratello di Arrigo Imperadore, il quale di presente contendeva ad Ottone il dominio si d'Italia, che di Germania. Ebbe da questa qualche dinaro Alesso, con cui se ne venne a Zara, ed insatti raccomandato dal Papa su sulla stotta preso, che dopo la conquista narrata sece vela al primo tempo pel Levante.

Io non trovo per altro, che in tale viaggio facessero i crociati la conquista di Candia. Trovo bene, che l'armata navale sece scala in Durazzo, dove Alesso su ricevuto come Padrone, ed in Corsu dove gli promisero i Corsoti di riconoscerlo qual sovrano tosto, che avrà conquistato Costantinopoli, ed a Costantinopoli passò a dirittura l'armata verso il terminare di Giugno, della quale Metropoli s' impadroni dopo otto giorni di assedio per assato, essendosi l'Usurpatore Alesso notte tempo di l'a ritirato, e fatto sorte in Andrinopoli. Subito che i Crociati ebbero Costantinopoli presa rimisero sul Trono il Cieco Isacco, ed il figliuolo suo Alesso su nell'anno mese di Luglio proclamato Collega nel imperio del Padre, e coronato nel gran tempio di S. Sossia. Avvennero tutte queste cose nell'anno MCCIII. cioè nell'anno VI. di Papa Innocenzio, che biassimò per altro in pubblico questo satto, voglioso di sentire l'Armata in Palestina, ed ansioso del conquisto di Terra-Santa, e principalmente del riacquisto della Santa Cittade, e del Santo Sepolero.

Il S. Padre in quest' anno stesso avendo ricevuto qualche insulto dal popolo Romano, e volendolo castigar dolcemente nel mese di Maggio si ritirò di Roma privando come David il ribelie figliuolo della sua vista. Venne pertanto prima a Ferentino di Campagna; poi passò in Anagni, dove assalito da calda sebbre su per rendere l'anima al Signore. Si sparse quindi un volgar rumore della morte d'Innocenzio, che pervenuto in Puglia su cagione, che molte Città si ribellassero al Conte di Brenna; onde convenne al Papa nella sua convalescenza spedire in Sicilia Gerardo Cardinale prima di S. Niccolò in Carcere Tulliano, poi di S. Adriano suo parente; ma creatura di Celestino affinche contenesse in ussicio que popoli. Restò per altro molto consolato dalle lettere della Germania, le quali gli recarono il lieto avviso, che ogni di megliorava il partito di Ottone. V. Godestid. Monach. in Chronic. Cc.

tente di gente, passasse sopra Andrinopoli, dove il Tiranno ridotto s'era. Onde mentre, che combatte questa Città, se ne concitò sopra i Valachi che sono dalle parti di là dal Danubio, ed i Bulgari loro circonvicini. Dubitando dunque della gran copia di questi nemici se ne ritornò in Costantinopoli, per dover andar sopra il Soldano d'Iconio. Il quale avendo presa Satalia Città dei Greci, travagliava con incredibili danni del continuo i nostri (f). Innocenzio, che la calamità de' nostri vedeva, non restava d' avere da ogni parte gente, perchè i nostri non restassera in Spagna, e che stava già sopra la Città di Toledo, per un pubblico editto animò, ed esortò a dover prender l'armi contra questi infedeli, tutti quelli, che atti erano a maneggiarle, perchè quest' incendio s' essinguesse

(f) À ben conoscere quanto di sopra narra il Platina consusamente d' intorno all' imperio d' Oriente, convien sapere, che i Greci, nemici giurati de' Latini, e massimamente de' Crociati soprando di obbedire ad Alesso, come quegli, che a danni loro era stato intronizzato appunto da Latini crociati sormarono in Costantinopoli due partiti, uno su de Nobili, che proclamò un certo Costantino, si altro del popolo, che proclamò un altro Alesso che proclamò un certo Costantino, si con contra di veleno, o in altra guisa, come da altri è sembrato. Seguì tal satto nell'anno MCCIV. Allora la veneta navale armata, che poco lunge svernava unita a Bonifacio di Monserrato Capitan Generale de' Crocesignati stipulò d' impadronirsi della Capitale del greco impero, ed in seguito delle altre aderenti Città per diviessi per le truppe di terra prontamente, e stringendo Costantinopoli obbligarono sur e se truppe di terra prontamente, e stringendo Costantinopoli obbligarono sur costantino su presa la Città d'assalto e data a sacco, onde tutte le milizie arricchirono. Poscia le Armate vennero alla elezione di un nuovo Imperadore, c rimasse eletto Baldovino Conte di Fiandra rimanendo stabilito il Patriarcato d'Oriente in savore di un Nobile Veneto da esfere dalla Signoria nominato, e per la prima volta essendi salla Cronaca di Andrea Dandolo, e ben con ragione le venete armi essendo tale onore toccato a Tommasso Morosini, e stabilita rimanendo per la Veneta Signoria la quarta parte dell'Impero greco secondo che apparisce dalla aggiunta fatta alla Cronaca di Andrea Dandolo, e ben con ragione le venete armi essendo se sunti altre di mare, e nelle conquiste di grecia, come in quelle di Mare e di Terra per l'acquisto di Terra-Santa, al rovescio de Pisani e de'Genovesi, che battendos ostinatamente fra loro, poco o nessuna qua decono di Gandia a Bonifacio e Salonichi, come ad altri altre lsole e Ducati toccarono. Delle quai cose mostro dispiacere Innocenzio III. sorse o non informato, o male informato della necessità, in cui erano i Crocessa d

prima, che oltre n'andasse. Erano a quest' effetto passati molti Signori Brancesi per soccorrer la Spagna, ma tosto, che s'accorsero, che 'a' Spagnuoli il soccorso loro non piaceva, addietro nella lor patria si ritornarono. Per la qual cosa restato più libero Ilmanolino con incredibil celerità. l' une Spagna, e l'altra corse sino ad Avignone, ed Arli, ponendo a ferro, e fuoco il tutto. Mossi da questa tanta calamità quattro Re della Spagna, che furono quel di Castiglia, quel di Aragona, quel di Portogallo, e quel di Navarra, unite le lor genti insieme con questo nemico Saracino s'affrontarono, n'ebbero una fiorita vittoria, tal che ad Ilmanolino altro, che la Granata, non restò. In questo tempo nacque in Tolosa l'eresia, che su ad istanza d'Innocenzio da Domenico, che su poi canonizzato per santo, con maravigliosa celerità: frenata. E l'ajutò anche assai il Capitan Simone da Monforte. Perciocchè non solamente vi bisognò le dispute, ma l'armi ancora adoperare, così era quest' eresia cresciuta, e radicata. Essendo in questo stato l'Imperadore Ottone dal-Re Filippo vinto, e poi in Colonia assediato, mentre, che tenta di fuggir via, e non può, su dal popolo di Colonia escluso, e la terra tosto si rese. Ma non molto poi Filippo sopravvisse, ch' egli su a tradimento dal Conte Palatino morto. Per la qual cosa su il Duca di Sassonia liberamente dai Germani dichiarato Imperadore, e su Ottone Quinto chiamato, e l'anno seguente in Roma da Innocenzio Pontesice ncoronato (g). I Veneziani, ch' erano allora potentissimi in mare, non poten-

<sup>(</sup>g) Degli Eretici de'quali parla quì il Platina dirò poi. Intanto è da faperfi, come tornato Innocenzio in Roma più per la forza della sua illusise famiglia, che per la pontificia, pensò cgli in tale Metropoli forte di rendersi irmodo, onde nessimo ardisse più di sturbarlo; il che eseguì egli rendendosi Padrone di Castelsantagniolo, di cui sembra, che sin'allora, disposto ne abbia il Presetto, fortiscandolo alla maniera che usavasi in tai tempi, e tenendovi al suo soldo molta milizia in presidio. Poi rivolse l'animo alla Germania, ed era per comporre le disferenze fra gli due contendenti Imperadori eletti. Anzi Arnoldo riserisce, che gia aveale composte, ed in premio ottenuto avea una figliuola dell'Imperadore Filippo in isposa al suo statello già fatto Conte, allorche giunse in Roma la nuova della morte d'esso Imperadore Filippo ucciso nella sua propria camera il di XXII. di Giugno dell'anno MCCVIII. dal Conte di VVitelspach, il quale infierito, che S. Maestà al Fratello del Papa maritar volesse quella cunigunda medessima, che avea a se promessa, e del di cui matrimonio eransi celebrati i sponsali, avendo penetrato, che in tal giorno erasi fatto salassare amendue le braccia venne suo d'ora a Palazzo come per visitarlo, ed ammesso all'udienza con la propria spada l'uccise, con cui si se largo tra le imperiali guardic ivirimasse e si salvò. Imperocche Ismocenzio tutto allora applicossi a pacincare la Germania, e tanto opero, che Ottone con solo su di nuovo eletto e coronato eziandio in Francsor nella sessa di S. Martino, ma innoltre sposò la primogenita del Re Filippo per nome Beatrice e sorella della mentovata Cunigunda, la quale gli portò in dote tutti i ricchi allodiali della Casa di Svevia. Nel seguente anno poscia inviò Ottone in Italia Volchero Patriarca d' Aquileja per esigere i diritti imperiali e disporte le Cità alla sua venuta, e più di tutto per ridurre il Papa alla coronazione sua. Il Papa gli se sapere, che se non resituiva alla Romana Chiesa tutta la terra di Radicosani sono a Caperano, la Marca d

potendo la Signoria a tutte le cose provedere, dierono ai particolari Citradini licenza di poter ciascuno quell'Isole guadagnarsi, ch' occupate s'avessero, purchè nella sedeltà della Signoria restassero. Il perchè molti Cittadini s' occuparono molte Isole dell' Arcipelago, e del Mar Jonio, restarono però per la Signoria l' Isola di Corsù, e la Città di Modone, e di Corone. Ora Ottone, che come s'è detto, tolse in Roma per le mani d' Innocenzio la corona dell'Imperio contra ogni debito occupò Montefiascone, Radicosano, ed altre terre di Santa Chiesa, e si mosse poi sopra il Regno di Napoli, per torlo a Federico II. ch' era ancor garzonetto, e che perciò era ancora governato dai suoi tutori. Se ne concitò dunque tosto per questo Ottone l'ira del Pontesice, che subito lo scomunicò, e lo privò del titolo dell' Imperio, perchè essendone stato ammonito, ed avvertito, avea ricusato d'obbedire (h). Per la qual cosa il Re di Boe.

mia

devico il Pio, ei non potea cingergli con l'imperiale diadema la fronte. L' Imperadore tutto per iscritto promise e giurò. Onde celebrata in Augusta la festa de SS. Pietro e Pavolo calò per la solita valle di Trento in Lombardia, e di qua de' SS. Pietro e Pavolo calò per la folita valle di Trento in Lombardia, e di quà per la Toscana verso Roma inviatosi trovò S. Santità in Viterbo, che aspettavalo, dove rassermati i patti ed i giuramenti su concertata la sunzione, e la giornata della Coronazione. Per la più breve su il S. Padre in Roma, e l' Imperadore a picciole giornate andò ad accamparsi nelle campagne vicine alla Bassica Vaticana. Non si sà, se nella giornata XXVII. di Settembre, o nella IV. di Ottobre Ottone ricevesse dal Papa l'Imperiale corona: si sa solo, che il Papa accompagnò l'Imperadore, che tenea in Capo la ricevuta corona sino alla porta di Roma, dove datagli la pontissia benedizione lo congedò, e si sà, che ritirossi tosso Ottone alle sue Tende, e nel di seguente decampò. Forse decampò sì tosso, perchè non mancarono i Romani d' insultare le imperiali milizie non contento il popolo dei doni lui fatti da Ottone, ed in tale sollevazione ebbero i Tedeschi la peggio. V. Abb. Uspergens. Jordan. in Chron. Rich. Cc.

(h) Il Santo Padre per quante mai cure abbia avute non distorse un momento per verità gli occhi dal Regno di Sicilia, e dalla tutela del garzonetto Re Federigo II. che su consegnato nelle mani del Legato Apostolico, ma toltogli poi da Gaglielmo Capperone, e non molto dopo dal gran Cancelliere, sino che Papa Innocenzio facendo un viaggio non in Sicilia, ma in Regno sino a Monte Casino, nel quale viaggio creò Riccardo suo fratello Conte di Sora, procurò che il Re tornasse nelle mani del Legato, lo che avvenne nell'anno MCCVIII. Anzi nell'anno seguente lo consigliò ad ammogliars, e subitto gl' impetrò in moglie Costanza figli-

seguente lo consigliò ad ammogliarsi, e subito gl'impetrò in moglie Costanza figliuola del Re d' Aragona, che gli fu in Palermo condotta, dove celebraronsi le

nozze veramente reali.

Ma Ottone non contento del Papa, perchè vedealo gran fautore di Federigo II. che per essere discendente dalla Casa di Svevia considerava qual suo nimico, e molto meno dello stesso Federigo, che avea per usurpatore delle due Sicilie, da lui considerate quali seudi dell' imperio, dopo avere tenuta segreta corrispondenza con gli mal contenti e del Pontesice e del Re, sece una possente irruzione in Regno nell' anno MCCX. e nel seguente estese le sue conquiste sino a Taranto. Anzi era egli per penetrare in Sicilia, sostenuto da Saracini della Sicilia medesima per terra, e da quaranta galee pisane pervenute sino in Procida, quando d'improvviso scoppiò contro di lui la samosa scomunica d'Innocenzio. Questo gran Papa pensando, ch' ei non avea armi bastevoli nemmeno unito al Re per opporie far sorza all'Imperadore, risolse di fare una diversione. Maneggiò pertanto cogl' ecclesiastici Tedeschi col Lantgravio della Turingia e col Re di Boemia, avendo in tali interressi tirato anco il Re di Francia, che in una pubblica dieta avendo in tali interressi tirato anco il Re di Francia, che in una pubblica dieta sarebbe stata pubblicata la papale scomunica contro di Ottone, e nella assemblea

mia con l'Arcivescovo di Magonza, e di Treviri a persuasione del Langravio di Turingia, e del Duca d'Austria elessero, e dichiararono Imperadore Federico II. Re di Sicilia, ch' avea allora vent' anni. Ritornandosi dunque Ottone in Germania per rimediare alle cose sue, lasciò ad Innocenzio, che si ricuperasse, quanto esso in Italia occupato avea. I Veneziani nel MCCVIII. ponendo il freno all' Isola di Candia, che s' era loro ribellata, la ridussero in sorma di Colonia, mandandovi i soro cittadini ad abitare, perchè tenessero le genti dell' Isola ad obbedienza. In questo venne Federico Secondo in Roma per incoronarsi dell'Imperio: E non avendo potuto dal Papa ottenerlo, se ne passò in Germania, dove dall' Arcivescovo di Magonza su del Regno di Germania incoronato: E fece amicizia, e lega con Lodovico Re di Francia. Il qual sotto questo favore d'amicizia, e lega mosse tosto a Giovanni Re d'Inghilterra la guerra. Ma Giovanni, che del ajuto umano, e divino servire si volle, fece l'Isola di Anglia, e quella d' Ibernia tributaria alla Chiesa Romana, promettendo dover pagarle ogn' anno cento marche d' oro. Il che un tempo poi osfervò, e pagò. Federico perseguitando Ottone, ch' era da Lodovico Re di Francia stato in una gran battaglia vinto, prese

medesima sarebbe stato eletto Re de' Romani e surrogata ad Ottone già decaduto Federigo II. Re di Sicilia. La prima parte andò bene, ma per la seconda non accordaronsi i Baroni, pretendendo, che non dovesse essere eletto di nuovo alcuno. Pure la fazione, che a favore si accordò di Federigo, pregò il Papa a mandare in Germania il Re, onde potere con la presenza sua tirare in opinione anche la fazione contraria. Ottone a sale avviso lasciò tosso il Regno e frettolosamente passò in Germania, fermatosi alcun poco in Lombardia per impedirne a Federigo il passaggio. Ma nemmeno in Lombardia si trovò bene l' Imperadore, posche nel Giovedi Santo in cana domini avendo il Papa confermata solennemente contro di lui la scomunica, questo tal fatto rapì lui molte Città e anolti aderenti. Onde nel vegnente anno, che su appunto l'anno MCCXII. e XV. del papato d' Innocenzio venne Ottone in Germania, e prima delle pentecoste tenne una numerosa Dieta in Norimberga, nella quale espose i motivi della sua rottura con la S. Sede, i quali tutti riducevansi infatti a quest' uno principalmente, ch' egli nell' assumere la Corona di Germania e d' Italia avea giurato di disfendere i diritti dell' imperio, e che nell' esfere coronato Imperadore in Roma giurato avea di restituire e conferevare i beni di S. Pietro, che il primo giuramento dovea essere l'interprete del secondo, altrimenti o l'uno, o l'altro sarebbe stato uno spergiuro: che egli avea trovato nel venire all'imperio, tai beni posseduti dall' Imperadore, e non dalla S. Sede, e ch' ei perciò non erasi creduto in obbligo di renderli, come lo si farebe creduto, s' egli stesso qualche terra occupata avesse della Chiesa. Ma la Dieta non applandi a tale discorso, ed intanto Federigo esci di Sicilia, e venne a Roma ricevuto con molto onore da Romani e dal Papa. Dopo qualche di passò a Genova per mare, dove si trattenne più di due mesi, passati i quali scortato sicuno sino a Coira: sicchè puote di qua pervenire a Costanza tre ore prima d' Ottone. Questo si fretto divo de la Regno gli si di

Aquisgrana, e quì di nuovo con l'autorità d'Innocenzio sece bandire la Croce, per passare, com' esso diceva in soccorso dei nostri, chè combattevano contra i Saracini in Soria. E per mostrare qualche segno di gratitudine, donò alla Chiesa Romana il contado di Fondi, o pur essendole stato già tolto, lo restituì. Il Papa, che vedea ogni di la potenza dei Saracini accrescersi nell'Asia, raunò un gran Concilio in Laterano, nel quale si ritrovarono il Patriarca di Gerusalemme, e quel di Costantinopoli, 70. Arcivescovi, 412. Vescovi, ed 800. Abbati, e priori Conventuali, e vi surono gli Ambasciadori dell'Imperador de'Greci, e di quello dell'Occidente, e quelli del Re di Gerusalemme, di Spagna, di Francia, e del Re d'Inghisterra, e del Re di Cipro. Moste cose si consultarono, ma non se ne puote risolvere, nè conchiudere alcuna; per cagione della guerra maritima, ch'era fra i Genovesi, ed i Pisani, e per l'altra, ch'era fra alcuni popoli della Lombardia (i). Dove mentre, che

<sup>(</sup>i) Il Concilio Lateranense IV. e generale XII. si aprì nella giornata dei II. di Novembre dell' anno MCCXV. due anni avanti essende si intimato. Veramente eranvi in Italia immense discordie fra le Città massimamente iombarde. I Milanesi sossima di partito di Ottone con tante altre popolazioni loro aderenti, ed il Marchese di Monserrato quello di Federigo, avvegnache suo parente. Nel Concilio furono queste causte trattate, e vinse il partito di Federigo servendo a rendere più odioso Ottone una voce sparsasi, che questo Imperadore chiamato avesse Federigo il Re dei Preti. Certo è, che Innocenzio proccurava di staccare dalla fazione imperiale le comunità d'Italia, di tenerle in lega fra esse sotto la protezione, e tutela della S. Sede, la quale lega piantò si prosonde radici, che al di d'oggi trovasene tuttavia qualche rampollo. Nel Concilio pertanto su trattato della ricupera di Terra-Santa, e di ciò parla per ventura il Platina allorche dice, che non si puote cosa alcuna conchiudere. Per altro suroni sontati e stabiliti LXX. Canoni giudiciossissimi e santissimi. In essi vi su esposta se su principalissimi dommi, e massimamente controversi a que' tempi. Onde non è maraviglia, che per la prima volta siasi quivi adottata la parola transustazione, poichè gli Albigesi, che negavano la verità del corpo di Cristo sotto esse su caristiche dovevano essere condannati, e con una parola mostrò a' fedeli ciocchè credere conveniva nella Eucarissia per distinguersi da' mentovati Eretici, e credere adattamente. Non che tale articolo sosse parola mostrò a' redeli dal Concilio, ma al vecchio domma fu un novelbo vocabolo dato, nella guisa, che il dettero i PP. Niceni contro Ario sino dal IV. secolo al vecchio articolo della equaglianza intera del Figlio nella sostanza al Padre Erano gli Albigesi un retaggio de' Valdes, de' Paterini, e de' poveresti di Lione, che affettavano un' esterna pietà alla maniera degli Ippocriti, e de presenti Quecheri, i quali sino da Alessandro III. erano stati condannati, come quelli, che da principio

un certo ordine. Di Pietro non si dubita, di Graziano si, perchè alemia altri lo pongono a tempo d' Alessandro III. E perchè non si creda, che Innocenzio restalle d' operar nel suo Pontisicato l' opere di pietà, sappiasi ch' egli ediscò a sue spese l' ospitale di S. Spirito, e l' accrebbe molto d' entrate, perchè ne sossero sossero, e l' infermi, i pellegrini, e gli orfanelli. Ornà ancora di mosaico l' Altar di San Pietro come l' immagine, che v'è, e lo scritto sanno chiaro. Donò di più ad ogni Chiesa di Roma una libbra d' argento per sarne calici per i sacrisso. Rissece la Chiesa di San Sisto, ch' andava per l' antichità in rovina. I maledici dicevano, ch' egli tutte quest' opere buone satte avesse, perchè non paresse che tutto 'l danaso della Chiesa avesse speso nella sibbrica d' una torre, ch' egli sece sare, che chiamano oggi de' Conti dal cognome della samiglia sua. Comunque si sosse alla cosa chiara è ch' egli in ogni maniera di vita su approvatissimo, e degno d' esser posto nel aumero degli altri Santi Postessici.

Creò questo Pontesice in più volte assai Cardinzii, dei quali se n' ha memoria di soli trentaquattro, sei Vescovi, quindici Preti, e tredici Diaconi che surono.

Giovanni di S. Paolo Vescovo Card. Sabino.

Riccolò de' Romani di Diacono Card. di S.! Maria in Cosmedin, fatto Pel Scovo Card. Tusculano-

Guido de' Papi di Prete Card. di S. Maria in Traftevere , fatto Vescovo Card. Prenestino-

Gerardo di Sessa, o Sessio nobile Regense, Vescovo Card. Albanese: Ugolino de' Conti d' Anagni, di Diacono Card. di S. Enstachio, fatto Vescovo Card. Ostiense, e Velitrense.

Pelagio.... Vescovo Card. Albano:

N.... Prete Card. di S. Pietro in Pincela tit. di Endosso:

N.... Prete Card. di SS. Giovanni e Paolo tit. di Pammachio]

Pietro.... Prete Card. tit. di S. Marcello.

Benedetto.... Prete Card di Ss. Gabinio, e Susanna.

Regerio.... Prete Card. di Sant Anastasia.

Cinzio Savello Romano, di Diacono Capil. di S. Lucia in Orfea fatto Prete Card. di SS. Giovanni, e Paolo, tit. di Pammachio.

Leone Francalione Romano di Diacono Card. di S. Lucia fatto Prete Carl. di S. Croce in Gerufalemme.

Roberto Carson inglese Prete Card. di S. Stefano in Celio Monte.

Marco Amereno Prete Card. tit. di S....

Stefano da Fossa nuova Prete Card. dei Ss. Apostoli.

Gregorio Teodolo Prete Card. di S. Anaftasta.

Pietro.... Prete Card. di S. Lorenzo in Damaso.

Qualo Francese Dottor di legge samoso Prete Card. di S. Silvestro : « Martino.

Tommaso da Capua, Prete Card. di S. Sabina.

Giacomo Odalla da Vercelli di Diacono Card. di S. Maria in Pertico :
fatto Prete Card. de Ss. Silvestro, e Martino del tit, d'Aquiro:

Tin.

Leone.... Diacono Card. di S. Lucia in Septisolio.

Matteo.... Diacono Card. di S. Teodoro.

Giovanni Conte d' Anagni perente del Papa Diacono Card. di S. Maria in Cosmedin.

Quido Signor d' Orvieto Di acono Cara di-S. Niccold in Carcere Tulliano:

Angelo... Diacono Card. di S. Adriano.

Pietro di Mora da Benevento, Binsono Card. di S. Angelo. Bertrando.... Diacono Card. di S. Ginegio al Velo d'Oro.

Ottaviano de Conti di Segna Diacono Card. de Ss. Sergio, e Bacco.

Giovanni . . . Diacono Card. de SS. Cofine, e Damiano .

Pelagio Calvani Biacono Cart. di S. Lucia to Septifolio poi Prete Card. di

S. Cecilia. Gregorio Crescenzio Diacono Card. di S. Teodoro.

Raniero Capoccio da Viterbo Diacono Card. di S. Maria in Cosmedia.

Romano Bonaventura Romano Diacono Card. di S. Angelo.





VITA DI ON ORIO III.

NORIO III. Romano; figliuolo d'Almerico, su per una voce di tutti creato Pontesice (a). Da costui su Pietro Imperador di Costantinopoli, che venne con Jole sua moglie in Roma incoronato nella Chiesa di San Lorenzo suori delle mura (b). E su tosto eletto Legato il Cardinale Giovanni Colonna, perchè andasse con l'esercito ch' avea già satto Innocenzio, a ras-

<sup>(</sup>a) Fu nel giorno seguito ai funerali del grande Innocenzio nella Città di Perugia eletto e proclamato Papa col nome di Onorio III. Cencio Romano Cardinale del Titolo di SS. Giovanni e Pavolo figliuolo di Almerico Savelli, e creatura di Celefino III. Era egli Uomo di fanta vita e di molte lettere, come quegli che dal Nanciero viene creduto autore del volume intitolato!, l' Ordine Romano, e dal Muratogi del libro dei Cenzi della Romana Chiesa. Non è vero che per la prima vol-

rassetture le cose dell' Asia. Nel qual tempo erano già giunti in Ancona a persuasione del medesimo Onorio molti Principi Cristiani, e sra gli altri Andrea Re d' Ungaria sopra i vascelli de' Veneziani, a quali aveva per questo servigio ceduto ogni ragione, ch' il Duca d' Austria nella Dalmazia aveva (c). Seguirono il Re Andrea Errico Conte di Nivernia, e Gualtiero Camerario del Re di Francia. Tutti questi giunti in Soria d' un volere con Giovanni Re di Gerusalemme deliberarono d'andare sopra Damiata Città dell' Egitto . E vi passarono il Maggio del 1218. (d) Fu già quella Città chiamata Eliopoli da Elio Pertinace, che d' un

volta all' occasione di tale elezione d' Onorio si racchiudessero gli Cardinali in Conclave, secondo che ne sa sede il Ciaconio, com' è vero che nella elezione di Gregorio X. appari per la prima fiata una certa forma, ed un certo metodo di vero Conclave. En Onorio nella medefima nobilifisma Città di Perugia confegrato il di IL d' Agosto dell' anno MCCXVI. e poco dopo prese le sue mosse per Roma, dove a picciole giornate camminando a cagione degli estremi caldi giunse s' ultimo del Mese menzionato d' Agosto ricevuto ed acclamato da tutti gli ordini della

grande Metropoli Cristiana. V. Sandin. citat. in V. H. P.

(b) Questo Pietro Conte di Auxerre pretendente della corona di Costantinopoli morto Errico senza figliuoli, era yeramente il capo del partito latino; ma questo era picciolo in Costantinopoli, ed era superato dal partito Greco, di cui era capo Teodoro Comneno. Onde a farfi coronare venne Pietro a Roma e fu coronato dal Papa nella giornata IX. d'Aprile dell'anno MCCXVII. ma su essemero il di lui Impero. Ad ogni modo il Papa volle coronarlo suori delle mura, affine di sar conoscere, dice il Bellesorzio, ch' ei non attribuivasi il dritto sul Patriarca d'Oriente; cui scrisse Onorio per ciò anche una epistola versante sullo stesso argomento. V. Natal. Alexand. loc. sit. Gc.

(c) Fu pensiero del S. P. la ricupera di Terra-Santa, onde si vide molto lieto allorche intese avviarsi due copiose navali armate a quella parte una pel Mediterranco, e l'altra per l'Arcipelago guidata e sostenuta da cotanto benemeriti Veneziani, per implorare ajuto alle quali porto egli processionalmente per Roma le due Teste de SS. Apostoli Pietro e Pavolo. Se poi ripetesse egli questa tal funzione a motivo della molesta fame, che Italia travagliava, io nol saprei dire. V. Sandin. Juog. citat.

(d) Bramando il S. P. di comporre le cose d'Italia trovò, che inviò a Genova Ugalino Cardinale e Nipote d' Innocenzio III. la di cui opera fu utilissima alla Lombardia, non che alla Chiesa Romana, di cui divenne poi capo Ugolino, e gli rieso finalmente di riunire i Genovesi co' Pisani dopo un lungo dibattimento, e ciò accade nell' anno XVII. sopra il MCC. nel qual' anno su pure stabilita concordia tra le Città di Pavia, Milano, Piacenza, Tortona, ed Alessandra. Passò poi il Cardinale Legato in Padova, e quivi unito al Patriarca di Aquileja pacisicò insieme i Veneziani, i Padovani, ed i popoli della Marca già rotti pel mal giuoco, o sia per l' accidente nato nel giuoco di Trevigi, sebbene durò poi poco l' accordato, secondoche raccogliesi da Roladino, che due anni dopo risorta massimamente pone l'inimicizia fra' Veneziani e Padovani, e nell' anno seguente su una Tregua di X. anni stipulata fra' Veneziani e Genovesi. Ma il Papa intanto molestato da' Romani si risirò a Rieti, e quindi passò in Viterbo, sinche vidde ritornato il Romano Senato a' suoi doveri, ed allora ritornò alla pristina sua Sede, lo che seguì nel Mese di Ottobre.

In questo tempo i Crociati sacevano l' assedio di Damiata animati dal Cardinale Colonna Legato Apostolico e da tant' altri Signori, che trovavansi nell' esercito, e strinsero tanto la Città, che in faccia al Sultano Corradino accampato non. va Ugolino Cardinale e Nipote d' Innocenzio III. la di cui opera fu utilissima alla

cito, e firinsero tanto la Città, che in faccia al Sultano Corradino accampato non lunge con numeroso esercito essa su costretta ad arrendersi nel giorno V. di Novembre dell' anno MCCXIX. A questa presa intervenne il Seratico S. Francescos

triplice muro la citeondò, menandovi una particella del Nilo intorno; perchè sosse a guisa d' un' Isola. I suoi borghi, ch' erano tutti pieni de mercanzie, surono tosto saccheggiati dai nostri. Ma crescendo poi il Nilo molto, e guaftandosene perciò le vettovaglie dell' esercito, s'incominciò nel campo a sentir penuria di tutte le cose, massimamente avendo il Soldano presi tutti i passi, perchè non potessero essere i nosseri soccorsi da parte alcuna. I quali astretti da tutte queste difficoltà sopra il Soldano si mossero, che per paura suggì, lasciando pieno d'ogni sorte di vettovaglie il suo campo. Per la qual cosa i nostri, da lui stesso, che gli era venuto in soccorso, ebbero la comodità d'assediarne quel luogo. E Cordirio figliuolo del Saladino uscito di speranza di poter tener Gerusalemme, se i nostri presa Damiata avessero, ne pose le mura della Città a terra, vi lasciò in piè solamente la torre di David, e l'Tempio di Salomone. Ne violò il Santo sepolero per li prieghi dei Cristiani, che v'abitavano. Ora mentre, che i nostri sieramente combattono Damiata, ritornando il Soldano con esercito maggiore, che prima fra Damiata, e 'l Cairo accampò: non volle però uscire alla battaglia giammai, benchè assai provocato con villane parole de nostri fosse. Di che sdegnati forte i Francesi andarono suribondi, e senza ordine alcuno lor sopra; ma ricevettero di questo inconsiderato assal, to una buona paga; nè già per questo l'assedio di Damiata cessò; la quale su sinalmente in capo di quindici mesi presa, e saccheggiata. E fu tanta la preda, che si guadagnò, che se n'arricchì l'esercito de Cristiani. In questo mezzo in Roma Onorio Pontefice ad istanza dei Beato Domenico confermò l'ordine, che istituito esso aveva, e scomunicò Federico Secondo, e della dignità dell'Imperio lo privò, perchè dopo la morte di Costanza sua madre, che soleva tenerso a freno, venuto in Roma, lo stato della Chiesa contra ogni ragione travagliava (e). Il Soldano adunque, che ebbe avviso di questa discordia, fra il Ponto-

il quale ebbe coraggio per penetrare nelle Tende di Corradino e predicare al Soldano medesimo la sede di Gesù-Crisso. Dopo di che scorgendo inutile l'opera sua se ne ritorno egli in Italia, sbarcando nel seguente anno in Venezia. V. Jacob. de Vitriac. Histor. Oriental.

(e) Federigo amando prima di torsi dalla Germania di vedere eletto il figlinolo

suo Arrigo Re ed assicurato della successione non si levò di la prima dell' anno MCCXX. scrivendo sempre al Papa, ch' esortavalo al compimento del suo voto, che satto avea d' imprendere una sioritissima spedizione in ajuto degli Orientali Crociati, lettere d' umiliazione piene e di vera sommessione; Laonde giunto alla testa di un siorito esercito a Verona nel di XIII. di Settembre dell' anno stesso, scrisse di qua novellamente ad Onorio Lettere esprimenti la brama di vedere ingrandita la Chiesa, rispettata la S. Sede, ed onorata S. Santità, scrivendo anco al Popolo ed al Senato Romano per esortarlo alla riverenza ed all' obbedienza al S. Padre. Onorio per tanto cui stavano a cuore principalmente queste due cose, che cioè non mai il Siciliano Regno rimanesse unito all' impero assinche non inforgessero pretensioni, che con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse per con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse se con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse se con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse la con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse la con la violenza sturbassero i diritti di S. Pietro, e che una volta passasse la con la violenza sturbassero in sociali di servenza del giuramento, riceve in Roma Federigo l' incoronò Imperadore assistente.

Rie, e l'Imperadore, sece un grossissimo esercito, pensando che i Cristiani dovessero tosto spaventati suggirli avanti. Ma i nostri animati dal Cardinale Colonna, andarono sin sul Nilo ad incontrarlo. Ed egli singendo di temere, acciocche non si partissero di quel kuogo i nostri, aspetto, eher il siume etescesse. Il quale poco appresso talmente, con esserii le cataratte, e porte sue ordinarie aperte, allagò il paese, che per tutto avanzava un cubito sopra la terra. Di che spaventati i Cristiani molto, tosto con questa condizione conclusero coni nemici la pace, che essi lasciarebbono. Damiata in pace, si restituirebbono l' un l'altro i cattivi, ed avuto i nostri dai Barbari il legno della Croce, in Accone, ed in Tiro se n' andarebbono. Ora Damiata, che era stata incominciata ad abitarsi dai nostri il giorno della Purificazione di nostra Signora, su nella Natività della medesima

con sua moglie Costanza nel di XXII. di Novembre dell' anno menzionato. Pubblicò nello stesso giorno il novello Imperadore un decreto contro gli Eretici , de quali abbiamo già parlato, ed in savore della Ecclesiastica immunità, donando qualche seudo alla Romana Chiesa, e restituendole i beni della Contessa Matide. E se si vuol credere al monaco Alberico, su lo stesso militarmente ve lo introdusse, riconciliando lui tutti i Romani. Ricevè poi novellamente Federigo: la Croce dal Cardinale Ugolino promettendo folennemente di trovarsi nel venturo anno di la dal Mare. Poi passo egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente l'Imperadore non passò egli nel Regno. Venuto l'anno seguente veramente le supparte del crasporto del Cotto Damiata. Ma quivi per la Signoria appunto di Damiata inforse quistione si quali quale per esse segui del capatera, per la consumi Colonna Cardinale era stato da S. Sansità investito del capatere ancora di Legato Apostolico. Era questiti del matidi della supparta delle truppe. Fece egli destramente le sue pratiche per preparare salla ubbidienza le squadre, ma trovatele aliene dal volere sottometteri ad un personaggio di Chiesa, quali che l'affar suo non sossi di fatta, ma non lasciò pertanto Pelagio di contrastare ogni progetto del Re, a segno, che tutti accordano doversi trar di qua la rovina in Levante delle imprese del Cristani : Infatte su per suo consigio e volere, l'armata de' Crociati marchiò verso il Cairo, e dopo le

sima madre di Dio resa ai Barbari nel MCCXXI. Nel quale anno à Tartari nazione della Scizia, o come altri vogliono, venuti dai monti dell'India, avendo rovinata la Parzia, la Medial, la Persia, l'Assiria, e la Armenia, passarono finalmente nella Sarmazia. E quì non lungi dalla palude Meotide, essendo loro dai paesani concesso, si sermarono, secero stanza: Ora i capitani nostri, che vedevano non poter sare cosa alcuna buona nell'Asia per la potenza dei nemici, se ne ritornarono co'l Cardinale Colonna in Italia. Giovanni Re di Gerusalemme se ne venne ancor' egli in Roma, e su dal Papa onorevolmente raccolto, e con molti doni onorato. Poi diede una sua figliuola, ch' avea di Jole sua moglie avuta per moglie all' Imperador Federigo già iscomunicato dal Papa e li rinunziò, e donò in nome di dote tutte quelle ragioni, ch' esso per via d' eredità nel regno di Gerusalemme avea. E di quì è, che tutti i Re di Napoli, e di Sicilia questo titolo del regno Gerosolimitano s'attribuiscono, benchè con le parole, non già coi satti (f). Se ne passò dopo questo Giovanni in Fran-

ed esortazioni pacificava gli animi, come non su di poco ajuto alla Chiesa S. Domenico massimamente nella estirpazione degli eretici di que' tempi, per di cui suggerimento istitul Onorio, che riconfermato l' ordine avea già de' Predicatori, il Maestro del Sagro Palazzo, ed ei ne su il primo, il quale nel sovradetto anno in Bologna passò a godere il premio in Cielo delle sue tante e si suminose virtà, avendo poco prima udita una predica, che vi sece S. Frantesco d' intorno alle Anime, ai demonj, ed agli Angioli. V. Murator. luog. cit.

(f) Erasi nell' anno MCCXXII. ordinato un congresso in Verona, ed aveavi il

(f) Erafi nell' anno MCCXXII. ordinato un congresso in Verona, ed aveavi il Papa, che l' ordinò invitato l' Imperadore, e chiamato il suo Legato Pelagio col Re Giovanni, ma sopravenuto a Papa Onorio male ad una gamba, su consigliato a non imprendere si lungo viaggio; onde passò soltanto in Anagni nel amese di Febbrajo, e su non lunge da Anagni tenuta in Veroli l'assemblea senza però il Re, ed il Legato per giorni quindici, dove rinnovò Federigo il voto assimpendolo a tempo. Ne è vero, come scrive il Muratori, che quivi si stabilisce il parlamento da tenessi in Verona, stabilito molto prima, che non segui per allora mai. Morì in quest' anno stesso costanza moglie dell' Imperadore, che molto gli trasporti del marito sedava. Nell' anno poi MCCXXIII. su tenuto dal Papa un' altro congresso in Ferentino di Campagna, cui di bel muovo intervenne S. M. Imperiale, ed a questo su pure presente il Re Giovanni con gli mastri degli ordini Teutonico, de Templari, e degli Ospitalari. Ripromise Federigo di passare in Levante con una poderosa armata prima, che la tregua spirasse si pullula stra' Cristiani e Saracini, giurando fra due anni, che l' armata sarebbe all' ordine: surono anco celebrati i sponsali, fra l' Imperadore e Jolanta sigliuola di Giovanni di Brenna Re, di Gerusalemme riserbando il matrimonio a debito tempo, ed infatti Federigo si die tutto il moto per raunare milizia, e corredare Navi e Legni di trasporno. Intanto il S. Padte su costretto da' Frangipani escir di Roma, e sermò piede in Tivoli nell' anno MCCXXV. Quivi riceve novellamente il Re Giovanni, il quale dopo il congresso di Firentino era passato in Francia, e nelle Spagne, ed appunto in Ispagna avea sposata la figliuola del Re di Cassilia Bernagaria: totonato egli su la sagro fonte tenuta in Messi dall' Imperadore, che lo spedi ad Onorio per impertare al compimento del suo solenne voto una nuova dilazione. Era S. Santica passare a compimento del suo solenne voto una nuova dilazione. Era S. Santica passare a compimento del suo solenne voto una nuova dilaz

cia, e migliore stato, che altrove vi ritrovò. Perchè morendo Filippo Re di Francia gli lasciò in testamento quaranta mila libbre di argento. Altrettante ne lasciò al gran Maestro del Tempio. Con que sto soccoso di danari entrato Giovanni in isperanza di dover sare delle cose, passò in Spagna a soddissare in Galizia a San Giacomo un voto, e quivi tolse Berengaria sorella del Re di Spagna per moglie. E su in quell'anno, che S. Domenico in Bologna morì, e che Federico dichiarò Re d'Alemagna Errico suo sigliuolo d'anni dieci. Onorio, che si vedeva dalle turbolenze esterne quieto, risarcà la Chiesa di San Lorenzo suori delle mura; e quella, che chiamano sansta sanstorum, e la Chiesa di S. Bibiana; e sece ancor con questi alcuni altri edisci. Scrisse l'Epistole Decretali, approvò l'ordine di San Francesco, il quale poi due anni appresso Gregorio canonizzò, e pose nel numero dei Santi. Ora vivendo a questo modo santamente Onorio, e come a buon pastore si conveniva, morì sinalmente ai 18. di Marzo nel decimo anno, e ottavo mese del suo Pontificato, e su in S. Maria Maggiore sepolto (g). Si sentirono d'un subito, dopo la sua morte, tanzia Maggiore sepolto (g). Si sentirono d'un subito, dopo la sua morte, tanzia Maggiore sepolto (g). Si sentirono d'un subito, dopo la sua morte, tanzia Maggiore sepolto (g). Si sentirono d'un subito, dopo la sua morte, tanzia

mi ciascuno de' quali averebbe due scudieri e tre Cavalli, con cento legni da trasporto, e con cinquanta Galee ben' armate sotto pena di scomunica. Mandò il Papa in Lombardia novellamente il Cardinale Ugolino Conti come Legato apostolico, il quale scorrendo da Milano a Padova rinsordo, ed accrebbe la lega Guesta, e su questa la prima volta che il nostro glorioso S. Antonio entrò in Padova. Intanto Federigo ad esempio del Re di Aragona non permise ad alcuni Vescovi del Regno novellamente ordinati dal Papa senza sua saputa passare alle loro sedi, sopra di che nacque un grande contrasso frazi sacerdozio e l' Imperio. Se non che passaro l' Imperadore in Lombardia e molte Città trovate anzi la maggior parte in Lega sra loro, la quale lega; era stata sormata in virtù della bolla di Federigo I. che tale sacolcà conceduta avea loro, e pregazio; a farsi arbitro sevolico il partito suo convennegli rivogliersi ad Onoria, e pregazio; a farsi arbitro delle disterenze fra lui e le Città collegate. Lo che piacendo alle Città collegate assume S. Santità l' impegno, e compose le cose così: che Cesare un generale perdon bandisse alle Città collegate, ed a tutti i Cittadini loro, ed annullasse nutti i process, e le sentenze emanate, sacendo ogni cosa confermare dal Re Arrigo suo siglio: e che le Città sudette silasciassero i prigionieri, se pacificassero con le altre Città aderenti all' Imperadore, e fornissero tutte inseme a Federigo quattrocento Uomini d' Arme in sussidio di Terra-Santa. Tuttociò seguì nell' anno MCCXXVI. nel quale anno volò al Cielo l' Anima benedetta del Serasico P. S. Francesco nel di IV. di Ottobre in Assis sua Patria, che Dante chiama Ascesi; non dica Ascesi, che direbbe cerso: ma dica Oriente che tutto dir vuole, alludendo cgli a quella celebre visione missessi delle signore. V. Murator. luog. citat. Ge.

(g) lo non trovo, che da Onorio sia mai stato scomunicato Federigo. Trovo bene, che non avendo potuto indurlo a rendere al Re Giovanni quella porzione di Stati che in Levante possedeva pretendendoli a se devoluti pel contratto matrimonio con la di lui sigliuola, il Papa si disgusto di lui, e a di lui onta chiambo a se esso Re. Giovanni dimorante a quel tempo in Bologna in privatissima situazione, e lo dichiarò Governatore di tutte le Terre della S. Sede da Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Impedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Impedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma, non lasciando per altro di far sollecitare l'Empedia de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani a Roma per la contratto de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de Radicosani de

ti terremoti, e così fatti, che nei monti Salvi morirono da cinque mila uomini per cagione delle scosse, e dei sassi, che giù dai monti nelle valli abitate cadevano.

Creò questo Pontefice in più ordinazioni molti Cardinali, di tredici dei quali solo s' ha memoria, quattro Vescovi, cinque Preti, e quattro Diaconi, che furono.

Oliviero Sassone Germano Vescovo Card. Sabinense.

Cincio Savello Romano, Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina. Corrado figliuolo di Eginone Signor d' Urach. Abbate Cisterciense Vescous Card. Portuense, e di S. Rufina dopo il Savello...

Niccolò Monaco Vescovo Card. Toscolano.

M. Bertrando.... Prete Card. de' Ss. Gio: e Paolo del tit. di Pammace bio. Roberto Somercote Inglese Prete Card.

M. Pietro di Capua, Prete Card.

Giovanni Colonna Romano, Prete Card. di S. Prassede.

Bartolommeo.... Prete Card. di Santa Pudenziana tit. di S. Paftore: Egidio de Torres Spagnuolo, Diacono Card. de' Ss. Cosma e Damiano. N.... Diacono Card. nella Diaconia di S. Eustachio.

Pietro Romano, Diacono Card. di S. Giorgio al Velo d' Oro.

Niccolò.... Diacono Card. nella Diaconia di Santa Maria in Aquiro.

radore al compimento del suo voto, e di spronare Ludovico VIII. a scacciare da tutta la Francia gli Albigesi, i quali sino dall' anno MCCXXIII. aveansi fatto un Papa riconosciuto dagli Albigesi della Dalmazia, della Croazia, e della Bulgaria per capo delle loro adunanze, il quale avea ancora provedute di Vescovi le adunanze di Carcassona, di Tolola, e di molti altri luoghi. V. Matth. Paris. &c.

Molte cose ci restano a dire di questo S. Pastore di memoria degne, e da non essere in verun modo trascurate. Dirò dunque, ch' ei su il primo, che concesse alcuni giorni d' indulgenza in occasione della canonizzazione di alcun Santo: ch' ei volle, che i suoi Cardinali sossero inviolabili considerati, pene gravissime stabilendo per coloro, che ardito avessero di sare loro onta, non che di violarli. Ordinò, che compilate sossero le successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva del successiva de ed assolie il Comneno dall' interdetto, restituiti i prigioni fra quali il Cardinale Colonna. V. Sandin in Vit. Hujus Pontif.

Mandò in Prussia ed in Livonia Guglielmo Vescovo di Modona qual Nunzio, accompagnato però da varj missionari, assinche portassero la religione alle parti del Nort, e consermassero nella sede que Cristiani, che ivi trovassero. Interdisse le ordinazioni al Vescovo di Firenze sino attanto, che la Fiorentina Repubblica rivocava la legge, con cui avea proibito a Chierici di entrare nelle paterne eredità. Canonizzò sei servi del Signore, e consermò l' Ordine degli Eremiti Carmelitani con bolla registrata nel Tom. I. del Bollario Romano. V. Natal. Alexand. Tom. VII. Histor. Ecclesiassic. Secul. XIII.

A. I.



VIT A DI GREGORIO IX.

REGORIO IX. Fu di Anagni Città di Campagna, della famiglia dei Conti, e nipote d' Innocenzio III. e su presso al Settizonio creato Pontesice (a). Fece tosto sotto pena di scomunica intender a Federico, che dovesse col primo tempo passar con un' esercito in Asia a ricuperar Terra-Santa. Promise Federico di farlo; ed ordinò, che tutte le genti che dovevano

<sup>(</sup>a) Il Cardinale Ugo, ossia Ugolino de' Conti tanto benemerito di S. Chiesa per le prestate da lui con tanto frutto della Cristianità malagevoli ed implicate Legazioni la sera medesima, che su seppellito Onorio, trovossi, sebbene rilutante elevato al Trono di S. Piero. Egli era della medesima discendenza d' Innocenzio III. cioè della famiglia Conti, ordinato già Vescovo d' Ossia, grande Amico di S. Francesco e di S. Antonio da Padova, e su consegrato nella giornata dei XXI. di Mar-

vano in questa impresa seguir la Croce, si ritrovassero ad un di determinato in Brindisi. Vi concorse adunque gran moltitudine di gente, e specialmente dalla Germania, vi venne il Langravio d'Assia, il qual in Brindisi con una gran parte dei suoi soldati morì, mentre che aspettavano Federico, il qual singendosi infermo, non si, partiva di Sicilia, e che questo sosse un'inganno, all' aperta si discoperse. Perchètosto che la morte del Langravio intese, volando vi navigò, e si prese tutti gli addobbamenti, e la guardaroba di questo Brincipe. Dopo questo singendo di voler sar l' impresa, e dovèr passar in Asia ordinò a tutti questi, che quivi erano, che lo seguistero. Fu da tatti seguito, ma esto poco oltre andò, e singendo essere travagliato dil mare, addietro in Brincisis si ritornò (b). Il Re Ciovanni, che la partenza di tutti questi Principi intese, per compiacerne al Papa, se ne venne con Berengaria su moglie in Bologna, e per doverne con i legni Veneziani passare in Asia. Ma il Papa, che l' inganno di Federico intese, perchè non andasse Giovanni indarno lo creò governatore dell' especito di Ravenna, perchè si restasse in Italia, e riconfermò la scomunica di Onorio III. contra Federico; e peggio ancora gli avrebbe satto, se della rabbia de Mori dubitato non avesse, i quali assa potenti in mare all' ora si ritrovavano. Ma Fernando Re d' Aragona, che andò lor sopra, tanta strage ne sece, che in breve cacciandossi Saraeini prese l' Isola di Majorica, e la Cictà di Valenza, e ssorte le genti, che questi luogni antigavano, a battezzarsi. Forzato sinalmente Federigo da prieghi degli amici, dialle minaccie del Papa, passò in Cipro, per dare qualche speranza a nostri, che guerreggia-

Marzo dell' anno menzionato MCCXXVII. in cui prese anco il possesso in Laterano assunto il nome di Gregorio IX. V. Sandin. & Murator. & V. etiam Compendium Chronolog.

dium Chronolog. Cc.

(b) Tal corse sama di Federigo, quale qui vien satta nota dal Platina, solo in ciò salso, ch' ei dice in Brindisi morto il Langravio d'Assia, quando sappiamo di certo, che vien chiamato appellativamente col nome di Langravio di Turingia, che s' imbarcò a Brindisi con l'Imperadore il giorno. VIII. di Settembre, che passò ad Otranto, e quivi morì, e quivi pure s' infermò Federigo, o vera poi o salsa che sosse a malattia. Dalla quale sama mosso il Papa e persuaso veramente della finzione di Cesare lo dichiarò caduto nella scomunica da Omorio minacciatagli, alla quale dichiarazione non doveano secondo i riti di quell' età precedere monitory, come ad una scomunica non comminata, o non indetta suol sassi; di che mi meraviglio assa; che siesi meravigliato il Muratori, non avvertendo a tal rito posto cura.

Federigo udita la indignazione del Capo della Chiesa mandò tosto a Roma gli due Arcivescovi di Reggio di Calabria e di Bari con Rinaldo, cui rimasto era il ettolo di Duca di Spoleti, e col Conte di Malta Arrigo, assinche lo giussisicassero presso S. Santità. Ma le di costoro giussisicazioni tali non surono da persuaderne il S. Padre, il quale più che mai persuaso delle accuse di questo Sovrano, ne rinovò la scomunica nel giorno di S. Martino, e la secon una sua Enciclica o circolare nota a tutta la Cristianità. Allora su, che Federigo sormato un manisesto in cui cercava giussiscassi, e rendere sospetta ed insussistente, la scomunica ne se copia a tutte le Corti di Europa, e volle innoltre che sosse pubblicamente in Campidoglio i Frangipani da lui accarezzati avendo il Senato indotto ad acconsentire ad un tal satto. V. Abb. Uspergens. in Chron.

giavano in Soria, e ch' esso aveva tante volte ingannati. Ma mentre ch' egli và delle sorze, e della potenza del Soldano esplorando, Rinaldo suo capitano, ch' egli avea lasciato in Sicilia, passando sopra i suoghi di S. Chiesa occupò molte terre della Marca d' Ancona. Il Papa si ritrovava in quel tempo in Perugia, per andar in Asses, e con gli occhi propri vedere i miracoli, che di San Francesco si predicavano. I quali ritrovatisti veti, come intesi gli aveva, canonizzò con molta solennità quel Santo. In questo mezzo un' altro Capitano di Federico occupò a tradimento Fuligno, ma ne su poco appresso dalla parte, che con la Chiesa Santa teneva, cacciato. Era già Federico passato in Accone, (e) e nonvestava di sole secitar del continuo e con lettere, e con messi il Papa, che l' assoveste, dicendo doversi poi esser obbediente. Ma il Papa, che le sue frodi ben conosceva, sece intender a' nostri, che guerreggiavano in Asa, che si guardassero dagl' inganni di Federico, e nel medesso tempo mandò con esercito Giovanni Re di Gerusalemme sopra Rinaldo, che tutta la Marcescitto Giovanni Re di Gerusalemme sopra Rinaldo, che tutta la Mar-

(c) Avea l' Imperadore per far vedere quanto premeagli l' ajuto in Levante de Crociati, e dar così corpo al suo manisesto spedito Riccardo suo Maresciallo con cinquecento Cavallieri ed accompagnato dall' Arcivescovo di Palermo a' Crociati di sa dal mare con lettere per altro al Soldano d' Egitto, da cui ne trasse in regalo un Elesante, molti Camelli ed altre preziose cose, e nel seguente senza chiedere l' associato dalla scomunica, sebbene ammonito dal Papa, che ritrovavasi in Rieti suggito dalla congiura de' Romani, che, sollecitati da Cesare insidiavanto, s' imbarcò, passò il mare, e ad Acri pervenne ron una picciola stota. Intanto S. Santità proibì a' Vescovi ed al Clero di contribuire cosa alcuna a Federigo per l'armata, nel Giovedì Santo confermò la scomunica già fulminata, ed associato della giuramento i Vassalli di Puglia e di Sicilia come tributari della Chiefa, dalla quale teneva il mentovato Sovrano in seudo si due Regni, in conseguenza di che gli Signori di Popplito ed altri Baroni ribellaronsi, contro de' quali avendo Rinaldo satto giornata li domò, della quale vittoria gonsio spedì il Fratello per la parte di Norcia ad invadere gli stati della Chiesa, ed ei medesimo marchiò vesso la Marca giunto selicemente a conquistar molte terre sino a Macerata. Ma sureno richiamati addietro amendue i fratelli dalla invasione satta in Regno dalle papali milizie, le quali portando ne' vessilli le chiavil, chiamavansi de Chiave-seguati. Intanto Federigo in Levante era da tutte e Chiese tenuto per iscomunicato, e da tutti gli ordini de' Templari e degli Ospitalari. Però considerando ch' ei non potea per questo sperare buona impresa, e dall' atro canto avvisato della guerra mossagli da Gregorio, che tratti avea ajuti di Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia, e i Baroni di Germania aveagli controsusciata, risolfe di ar la sua pace col Saracino contentatosi di essere buona impresa, e dall' atro canto avvisato della guerra mossagli del Baroni di Germania aveagli controsusciata, con la custodia dei Maometani con la sola

In questo stesse anno accade sorse per la prima volta in Venezia, ch' essendo ancor vivo Pietro Ziani Doge, sebbene infermo senza la di lui addicazione, e senza estere incorso in alcuna disgrazia pubblica, gli su fatto il successore nella persona qualificatissima di Messiere Jacopo Tiepolo. Dandol. in Chron. Tom. XII. Rev.

**Lta**licar.

ca a ferro, ed a suoco poneva. E con un' altro esercito mandò il Caro dinal Colonna sopra l'altro Capitan di Federico, e lo cacciò di S. Germano, e prese in breve quanto da questo luogo fino a Capua si stepde. Mossi da questa perdita i Capitani di Federico, che guerreggiava. no nella Marca, e nell' Umbria, lasciando i luoghi, che presi avevano 4. si ritirarono spaventati nel Regno. In questo ritornando Federico in Italia, e mostrandosi assai desideroso della pace, sece pregar il Pontesice, che lo ricevesse in grazia, e lo dichiarasse, o chiamasse Imperadore, vero seudatario di Santa Chiesa per lo regno di Sicilia, che possedeva: Ma non prima l' ottenne, che pagò per i danni fatti alla Chiesa Romana 120. mille oncie d'oro, e ne venne in Anagni a supplicar il Pontesice (d). Or mentre che ne và dopo questo il Papa in Perugia, per rassettare, e quietare le cose di questa Città, che si ritrovavano assai surbulente per cagion de' fuorusciti, nacque d'un subito tanta sedizione in Roma, e tanta eresia, quanta mai prima stata vi sosse. Annibale degli Annibali era con alquanti sacerdoti poco buoni Cristiani stato l' autor di far congiurar il popolo contra la Chiesa di Dio. Ma la vendetta divina su tosto lor sopra, perchè si allagò tanto il Tevere, che sece incredibil danno, e segui tanta pestilenza, che appena d'ogni dieci uno restò in vita. Il Papa ritornando in Roma, usò maravigliosa clemenza al popolo, perchè li perdonò, e privato Annibale dell'ordine Senatorio, a sacerdoti, che convinti dall' eresia loro, il loro errore confessarono, mostrò la strada

<sup>(</sup>d) Non è vero, che in Anagni passasse l'Imperadore a supplicare il Papa, ma così andò la bisogna. Flagellati i Romani da innondazioni, malattie, e dalla quafi universale carestia si mossero a pregare il Papa, che soggiornava in Perugia a restituirsi alla sua Residenza. Vi tornò Gregorio sul terminar di Febbrajo, equivi giunto, poichè Federigo faceva agir per la pace Leopoldo Duca d'Austria, Bernardo Duca di Moravia, gli Arcivescovi di Salisburgo e di Reggio di Calabria, ed il gran mastro dell' Ordine Teutonico, vi diè egli orecchio e mandò al congresso si sulla congresso si sulla conquesto si sulla conquesto si sulla conquesto se sulla conquesto si sulla conchiusa nella giornata IX. di Luglio di questo stesso mono MCCXXX. checchè ne abbiano altri scritto, che nell' anno seguente lo trasseriscono, certo essendo, che intervenne al congresso il di XXVIII. di Luglio di questo si anno medessimo XXX. sopra il MCC. e nel seguente Agosto su dalle censure l'Imperadore assoluto, avendo promesso di pagare per le spese della guerra una summa rilevante di scudi che non pagò mai con allegrezza di tutti. Passo poi il Papa a villeggiare ne' Feudi della sua casa, ed invitò Federigo a venire in Anagni dove S. Santità sarebbesi trovata al compissi dell' Agosto. Vi giunse l'imperadore con magnisco treno il primo di Settembre e s' attendò fuori della Città. Nel seguente giorno incontrato da' Cardinali e dalla nobiltà passò a visitare il Capo della Chiesa, gli baciò i piedi, e usò seco le più sommesse maniere, ed il Papa accoltolo paternamente volle; che alloggiasse nel Vescovato, che aveagli pomposamente fatto addobbare, ed il terzo di in Casa sua lo trattò a pranso assi ammendue alla tavola stessa testa a resta. Tennero poi mosti ragionamenti inseme non amettendo per terzo altri che il gran maestro dell' Ordine Teutonico, e si congedarono inseme partita S. Maesta pel Regno di Napoli. Anche S. Santità per la festa d'Ognisanti tornò in Roma trionfante dandoli tutto a fabbricare spedali e templi co' quali ornò la Città ed arricchì.

più sana , e migliore (e). Volto poi ad adornare la Città, sece purgare, e rifare le cloache antiche, ed edificarne delle nuove, prot vedendo ad un tratto, ed alla comodità, ed alla salubrità della Città. Uscitone poi di Roma, per mutar aere, in Rieti (come alcuni vogliono) canonizzò San Doménico autore dell' Ordine de' Predicatori, ed in Spoleto Sant' Antônio nato in Lisbona, e morto in Padova. Ritornando poscia in Anagni fortificò tutti i luoghi intorno, dubitando della infedeltà de' Romani, per avere il Senatore in Roma fatta all'usanza antica col consentimento del popolo una legge, che tutte le terre circonvicine dovessero pagar a' Ro-mani il tributo. Nè il Papa, benchè glielo dissuadessero i Cardinali, dubitò di ritornare di Roma per ammonire, e castigarne i Romani, che così fatte novità tentassero. Ma perchè punto non vi giovò, se ne passò in Rieti, dove venne l' Imperadore Federico. E ragionando insieme di molte cose, che fare si dovevano, in questa conclusione finalmente vennero di dover con gli eserciti loro uniti passarne col primo tempo sopra i Romani. Ma Federico, feguendo 'I suo naturale costume, come avea già sempre satto, così anch' ora ingannò il Pontesice. Perchè andandosene in Germania, ordinò a' suoi Capitani, e soldati, ch' in tutte le cose obbedissero, e savorissero i Romani. Il Papa, che ingannato si vidde, propose un gran premio a' Germani, che nel suo campo passassero. Per la qual cosa tanta copia ve ne passò, che non ebbero poi i Romani mai ardimento di fare alla aperta con le genti della Chiesa battaglia. Avendo dunque Gregorio ricuperato il patrimonio di S. Pietro, e la contrada de' Sabini, e fatto poco conto degli ambasciatori del Soldano, che umilmente la pace chiedeano, mandò i frati di San Francesco, e San Domenico a predicare per tutta Europa contra i Saracini la cruciata. E fu l'opera di costoro tale, che in breve tempo si ritrovò con le armi in mano per questa impresa un gran numero di gente (f). E mentre che si cercava

(e) Andavano moltiplicandosi in Italia gli Eretici chiamati con varj nomi, ed in Germania gli Stadingi pure Eretici, che tutti insieme tendeano al Manichessimo ed alla sibertà. E' certo, che anche in Roma grassavano, e forse surono de' moti cagione de' quali quì favella Bartolommeo. Contro costoro molti provedimenti surono satti sì dal Papa, che dall' Imperadore. Per altro era in Rieti, e non in Perugia, quando accaddero le risse del popolo colà contro de' Nobili, ne su egli, che passò in quella Città a sedarle, ma vi mandò il Cardinale Colonna, che i tumulti selicemente sedò nell' anno MCCXXXII. Murator. luog. citat.

(f) Sino dall' anno MCCXXXII. aveno ardito i Romani di sollevassi contro il Papa, e di muoversi verso Rieti, ov' ei trovavasi allora, se non che Greeprio

<sup>(</sup>f) Sino dall' anno MCCXXXII. aveano ardito i Romani di follevarsi contro il Papa, e di muoversi verso Rieti, ov' ei trovavasi allora, se non che Gregorio spedi tosto incontro all' Oste tre Cardinali provisti di dinaro con la essusione di cui placaronsi i malcontenti, maneggiando ancora egli in persona cogli Agenti delle Città Lombarde della Lega, che poco dopo ricevette in Anagni di accordarle coll' Imperadore, sebbene per la dissidenza delle parti non riesci nel maneggio. Nell' anno poi seguente chiese il Papa dall' Imperadore soccorso per domare i Romani, che insultavano i Viterbiesi protetti da S. Santità, e dall' Imperadore medesimo, che glie lo negò, adducendo il bisogno che di sue milizie egli aveva in Sicilia ed in Puglia. Non per quesso si avvis Gregorio, ma introdotta la discordia nel senato e nel popolo furono da Roma alcuni Nobili spediti in Anagni, dove risedeva la pontificia Corte ad invitare il Papa, perche ritornasse alla Tom. III.

un buon capo per loro, canonizzò il Papa Santa Elisabetta figliuola del Re d' Ungaria, che molti miracoli facea. Ora Teobaldo Re di Navarra, Almerico Conte di Monforte, ed Errico Conte di Bari, e di Campagna passarono con grossi eserciti per la Germania, e per l' Ungaria in Constantinopoli, e passaro poi lo stretto giunsero in Tolomaide, ponendone tutti que' luoghi onde passavano, a sacco. Ma essendo sopraggiunti poi da un gran numero di nemici, si ritirarono due giorni disendendos sempre, e perdendo i più valorosi dell' esercito loro. Ed a questo modo questa impresa, che con tanto ardore, e ssorzo s' incominciò, per poca prudenza de' Capitani ebbe così dolente sine. Molto sentì il Papa nel cuore questa calamità de' nostri, ed a persuasione, e prieghi dei Romani avea già delibe-

sua residenza. Vi si opposero molti Cardinali, ma il Papa intrepidamente entrò in Roma, ed ivi compose le differenze, che la Città agitavano, e le terre circonvicine, Viterbo stessa concordando con Roma. In quest' anno stesso vedendo il Papa sempre più irritati i Firentini contro de' Sanesi, mandò a Firenze fra Giovanni da Vicenza Domenicano, Uom che avea il dono di trassi dietro i popoli, dal quale avvisato, che sempre più i Firentini infierivano anzi che placarsi in-

dusse il Papa ad interdirli.

Nell' anno poi MCCXXXIV. ed VIII. di Gregorio cercando il Senato Romano d' ampliare il suo dominio invasero molte terre della Chiesa, e sforzarono il Papa novellamente a ritirarsi da Roma, ed intendendo, che non solo occupavano gli Cittadini di Roma i beni temporali di S. Pietro, ma imponevano tributi agli Ecclesiastici ancora, e sovra essi la giudicatura assumevansi, scrisse una circolare Sua Santità tosto a tutte le Corti Cristiane, sicchè commosso Federigo comparve a Rieti ov' era il Papa nel mese di Maggio, gli presentò il suo secondo genito Corrado e gli esibl le sue forze, intraprese l'assedio di qualche Castello a nome delle Chiavi, ed animò accompagnato dal Cardinale Renieri Legato apostolico i Viterbiesi ad una gagliarda disesa contro le romane milizie lasciandovi in guarnigione una buona banda di Tedeschi, i quali surono poi quelli che in una sortita assediati gli Viterbiesi dalle truppe del senato tanto le caricarono, e tale strage ne secero, che più per qualche tempo Roma non si mosse, che anzi restituì li usurpati luoghi alla Chiesa. Onde la diserzione di cui quì parla il Platina non sembra avere sondamento.

Ma nell' anno MCCXXXVII. l' Imperadore dopo essersi assicurato del suo figliuolo Arrigo, il quale avea contro il Padre tentata ed in Germania ed in Lombardia ribellione, non senza sospetto, che Gregorio v' aveste mano, ed averlo
mandato prigione in Puglia, dove del XLII. di questo stesso secolo morì, dopo estersi
impossessato di Mantova, di Vicenza, di Padova, e di altre Città della Lega, ed
avere perciò infiacchito il partito pontificio nemmeno degnò di sua udienza gli
Cardinali Legati. Desolato il S. Padre per tutte queste giatture, e massimamente per le vicende del popolo Romano, ch', ora chiamavalo, ora scacciavalo, ebbe quest' una consolazione in quest' anno stesso; che tre parti dell' Isola di Sardegna, cioè i Giudici di Gallura, di Torri, e d' Arborea gli giurarono

fedeltà.

Sempre contrarj i Greci e gli Orientali all' impero latino di Costantinopoli, ed alle Cruciate, appena ne intesero giunta una novella e ben numerosa, che unitosi il Patriarca Greco d' Antiochia col Greco di Costantinopoli scomunico Gregorio IX. come invasore della prima dignità della Chiesa, che secondo lui conveniva al patriarcato d' Antiochia, come quello ch' era stato da S. Pietro eretto e governato prima di quel di Roma. E questa novella ne assisse così il S. Padre, che ne su per qualche giorno ammalato. V. Raynald. in annalib. ad b. ann. C docum. Roman.

liberato di ritornar in Roma, per farvi processioni, e placar l'ira di Dio, che con li peccati degli uomini sdegnato si ritrovava. Ma poi non vi venne, che glielo vietò Pietro Frangipane, che la parte Imperiale seguiva. Perlochè andò in Perugia, e in Viterbo con animo di passar poi con esercito contra l'Imperadore, che si intendea esser allora passato nella Lombardia, e contra ogni debito travagliare le Città confederate già stanche del travaglio, ch'aveva lor dato Ezelino tiranno di Padova. Fu questo Ezelino cognominato da Romano, il suo avo su Alemano, e militò con condotta d'Ottone III. in Italia. Ora costui avendo da Federico II. avuto un' esercito si guadagnò tirannicamente un grande stato nella Lombardia. Perchè soggiogò Trivigi, Padova, Vicenza, Verona, e Brescia... Non curandoli Federico di osservar gli accordi dell' avolo suo, facendo fatto d'armi in un luogo, che chiamano Nova Corte co' Milanesi, e con l'altre Città consederate, restò superiore con gran strage de vinti. Di che perdendo il Papa ogni speranza di potersi più fare cosa buona, deliberò di ritornarsi in Roma. E benchè Giovanni Cincio Senatore della Città vi contradicesse, Giacomo Capocció nondimeno anch' egli cittadino Romano tenne la tanta audacia di Cincio a freno, e tolse il Papa magnifica, e splendidamente in Roma. Questo è quel Giacomo, il cui nome sino ad ora si legge di Mosaico nel tabernacolo satto a sue spese in Santa Maria Maggiore, nella quale chiesa è sepolto Pietro Capoccio Cardinale di Santa Chiesa, che perseguitò l'Imperadore Federico scismatico, e che non lungi dalla medesima Chiesa edisicò l'ospitale di Sant'Antonio, ed in Perugia a sue spese la Sapienza, così chiamata. Ora Gregorio rassettate, e quietate le cose della Città, iscomunicò di nuovo Federico, e lo privà dell' Imperio (g). Poi trattò con gli ambasciatori de' Genovesi, e de' Vene-

<sup>(</sup>g) Nell' anno MCCXXXIX. Papa Gregorio appunto nell' anno XIII. del suo Pontificato avendo più volte ammonito l' Imperadore, che lasciasse di farsi servire dalla milizia Saracina, ch' ei teneva al suo soldo sino al numero di dieci milia Uomini, e conduceva in Campagna, che abbandonasse l' aperto concubinato di molte donne, che seco tenea alla Maomettana, ch' emendasse le proposizioni da lui in presenza di molti proferite, essere cioè il Sagramento della Eucarissia una pretta impostura, ed esservi stati al mondo tre impostori Maometto, Gesù-Crisso, e Mosè, bestemmia orrenda pur troppo da poi ripetuta, penetrato, ch' egli, anzi che correggersi, sparlava del Papa, e della Chiesa, nudriva contro lui in Roma e somentava un non tenue partito eccitando que Cittadini alla ribellione contro il suo legittimo Signore, che contro i diritti di S. Piero avea investito uno de suoi bastardi dell' Isola di Sardegna, e che finalmente anelava alla rovina delle Lombarde Città consederate, alimentandovi per entro l' Eresia per tenerle internamente discordi, venne egli alla risoluzione di scomunicario, il che eseguì nella Domenica delle Palme solennemente, assolvendo i sudditi di lui tutti dal giuramento di fedeltà, e consermò tale solenne scomunica nella santa giornata della Cena del Signore. Pietro delle Vigne ben noto a Giureconsulti, come quegli che riportò in Italia i buoni studi delle leggi, stese in servigio del suo Padrone una scrittura indotta a giussificare Federigo e la se circolare in Occidente e in Orienze. Mandò in oltre due Vescovi a Roma, che lo giussificassero, e pregò Ludovico IX. che su poi Santo ad interporsi presso Santità, acchè sare inviò suo Ambasciadore alla S. Sede S. Luigi, ma tutto inutilmente, poichè il S. Par

ziani, ch' erano con l' armi in mano, di dover rappacificarli insieme. Onde seguì fra questi due popoli accordo con queste condizioni, che non poresse l' un senza l' altro consederarsi con l'Imperador di Costantinopoli, e che l'imprese, che sare doveano, sossero ad amendue loro comuni, e l'un l'insegna dell'altro portasse. Fu quest'accordo per nov' anni satto, e minacciato dal Papa di dover esser tosto iscommunicati quei, che sra questo tempo rotto l' avessero. Ora Baldovino, ch' avea tenuto due anni lo scettro dell' Imperio dei Greci, parendoli, perchè li mancavano danari, di non poter disendersi dai Barbari, prese dai mercadanti Veneziani denari in prestito, e diede loro il figliuolo in pegno. Vendè anche ai Veneziani il piombo, che dalle Chiese tosse, e la lancia, e spogna, che nella passione del Salvatore nostro oprarono. Federico, che si ritrovava molto sdegnato coi Veneziani, perchè seguissero la patte di Gregorio, passò sin sopra gli stagni stessi della Città, e molti danni vi sece (h). In questo confederate a persuasione di Gregorio Montelungo Legato di Bologna tut-

dre non vedendo pentimento dalla parte dell' Imperadore, che esibiva parole non fatti, nulla saperne volle. Però Federigo sempre più irritato sbandì da suoi stati gli Frati Domenicani e Francescani, sece occupare Monte Casino, e ne se scacciare i Monaci e trovandosi impicciato in Lombardia, sebbene assistito da Ezzelino di Romano, e da Salinguerra, cui abbandonò la somma delle cose, passando egli in Toscana, spedì con poderosa milizia Enzio detto anche Arrigo suo naturale figliuolo dichiarato già Re di Sardegna nella marca d' Ancona per sar guerra al Pontesice. Se non che il Pontesice stesso ritornato dalla sua villeggiatura di Anagni nel giorno di S. Martino rinnovellò la scomunica contro l' Imperadore, e vi sottomise anche Arrigo ed Enzio, il Cardinale Colonna alla testa di qualche truppa mandando a sar fronte ed esso Arrigo. Richiamò poi a Roma Roberto Frate Domenicano ed Inquisitore contro l'Eretica pravità nelle Cesalpine e Transalpine Gallie pel troppo rigore, ch' ei usava nell' inquirire gli Eretici, avendone nel Maggio di quest' anno MCCXXXIII. satti incendiare in una volta CLXXXIII. V.

Compend. Chronolog. a Lug an. 1758.

(b) Nell' anno MCCXL. e XIV. di Gregorio, Enzio ed Arrigo avendo molte Città conquistate del patrimonio di S. Piero ed avvicinandosi a Roma per la parte dell' Umbria, e Federico tirate in Lega alcune Città Tosche a Roma avvicinandosi per la parte d' Etruria, anzi in Roma stessa avendo molti amici, posero l' uno e l'altro in tanta agitazione il Papa, che ogni altro che Gregorio si sarebbe avvilito ed affatto perduto d'animo, ma quest'grand' Uomo fatta una general processione portò egli stesso ajutato da Diaconi le tesse de SS. Pietro e Paolo per Roma, e veduta per ciò la commozione del popolo prese ei tale coraggio che montato sopra una eminenza bandì una generale crociata contro l' Imperadore. Poi esib l' Impero al Fratello di S. Luigi, che ricuperato avea con denaro da Veneziani la corona di spine, con cui Crisso su coronato, e non la Lancia e Spogna, come mal dice quì il Platina e col Conte d' Artois riposta nella Cattedrale, pel quale Conte Roberto d' Artois avea a S. Luigi S. Santità l' impero come dissi esibito, che non issimò bene accettare, ajutando per altro il Papa a levare da beneficiati romani molto dinaro, come anche in Inghilterra su fatto, onde soccorrere alle urgenti necessità della S. R. Chiesa. Poscia si rivosse a Veneziani già dissustati di Federigo per avere indegnamente fatto morire il figliuolo del Doge Tiepolo, e per avere loro levato XIV. Galee, e quatro Navi, che cariche di Merci e di frumento passavano dalla Puglia in Ancona, e li trasse alla sua disesa promettendo loro l' invessitura del Regno di Sicilia, se levato l' avessero all' Imperadore, dando parola di assisteri a tale impresa, il che sino dall' anno avanti su conchiuso, e nel presenze sumentovato mandarono una tale armata in Puglia, che quasi tutta quella sina.

te le Città della Lombardia, su Ferrara, che s'era ribellata dal Papa... all' Imperadore, presa, benchè Salinguerra valorosamente la disendesse. E ne su in nome della Chiesa dato il governo ad Azzo da Este, che presente in quella guerra si ritrovava. E su nel MCCXI. L' Imperadore, ch' era all' ora in Pisa, non essendo certo di chi la sua parte, o quella del Papa seguisse, divise all' ora primieramente l'Italia in due fazioni. E quelli, che seguivano il Papa surono chiamati Guelsi, quelli, che l'Imperadore seguivano, Gibellini. Questi nomi pessimi di fazioni ritrovati per la rovina d'Italia si sentirono primieramente in Pistoja, dove i Cancellieri cacciarono dalla Città i Panciatichi Gibellini. E perchè l'una parte era da Guelfo, l'altra da Gibel fratelli Alemanni favorita, questi nomi così perniciosi ne nacquero. I Fiorentini ancora cacciarono dalla Città loro i nobili, che favorivano i Pisani della parte Gibellina: gli Aretini, ed i Sanesi cacciarono all'incontro i Guessi, il cui esempio molte Città d'Italia seguendo, secero nascere guerre più che civili. Di qui nacque, che molte Città nell'Umbria, e nella Toscana si ribellarono al Papa, e specialmente Viterbo. Si sarebbono anche ribellati i Romani, se il Papa con portare per Roma le teste di San Pietro, e S. Paolo, non avesse il popolo mosso a compassione. Fece ancora in San Pietro un' orazione eccellente, con la quale talmente il popolo tumultuante commosse, che li se prendere l'armi, e la croce in difensione della Chiesa di Dio. Onde venendone poi Federigo sopra Roma con esercito, ed animo nemichevole, su da questi tenuto con l'armi addietro. Di che sdegnato sorte l'Imperadore fece quanti cattivi li capitarono per le mani, con vari cruciati morire. E passato dopo questo in Benevento la prese a forza, e la smantellò. E ritornando per la via Latina di nuovo sopra Roma, per viaggio cacciò di Monte Cassino i Monaci, che v'erano, o pose quel Monasterio a sacco. E passatone sopra Sora, che è posta presso al nascimento del Garigliano; a ferro, e suoco la pose. Amò questo principe talmente i Saracini, che di loro più che dei Cristiani nell' imprese più importanti si serviva, ed assegnò loro magistrati, ed una propria Città che fino ad oggi Nocera dei Pagani si chiama. Ritrovandosi in Palermo un fratello del Re di Tunis, e chiedendo d'esser battezzato, il medesimo Federico glielo dissuale. Passando d'un subito sopra Ravenna, la prese. Si che il Papa raund in Laterano un Concilio, dove trattare si dovesse delle cose di Federico. Ma chiuse, e per terra, e per mare tutte le vie, per impedire il Concilio, e presi alcuni Cardinali, e Presati, che di vari luoghi venivano in Roma per quest' effetto, li pose prigioni. Di che Gregorio tanto dispiacere sentì, che non molto sopravvisse, e morì ai ventidue d'Agosto

spiaggia espilò. Ne pote Federigo disenderla inteso tutto all'assedio di Benevento, che dovette poi vergognosamente abbandonare, e rivolto alla impresa di Ravenna, di cui s' impadronì, dopo la quale conquista tornato all'assedio di Benevento finalmente nell'anno MCCXLI. gli riesci d'impadronirsene smantellandone le mura. Però è fasso ciò che qui scrive il Platina d'intorno ai veneti stagni, a quali nemmeno l'Imperadore si avvicinò, non che scorrerli potesse e maltrattarli. V. Murat. luog. citat. Chronolog. nuov. in Lugan. Cc...

nel decimoquarto anno, e quinto mese del suo Papato, essendo poco avanti stato un grand' ecclisse del Sole (i). Raimondo di Barcellona ajutò Gregorio a compilare il libro delle Decretali, ed è da alcu-

(i) Aveva Papa Gregorio ad un generale Concilio da celebrarsi in Roma sino dall'anno MCCXL. invitati a Roma i Vetcovi della Crittanità. Questo Concilio era stato intimato per la Primavera dell'anno seguente. Il Cardinale Colonna disgustato di S. Santità più per interesse di famiglia, che per altra cagione avea poste alcune Castella sue in mano dell'Imperadore, e tenevalo avvertito di tutti i pontifici dissegni. Però essendosi mossi quasi tutti i Prelati d'Europa, a riserba degli Ungheri, i quali per l'invasione de'Tartari non puotero le Chiese loro abbandonare, unironsi gli Oltramontani in gran parte a Genova avendo alla loro testa Jacopo Vescovo di Palestrina e, Cardinale, ed il Cardinale Ottone del titolo di S. Niccolò con molti Vescovi Lombardi. Quivi montati sopra la flotta poleggiata da Genovesi vossero le prore verso Roma. Ma Federizo confederato co no dall'anno MCCXL. invitati a Roma i Vescovi della Cristianità. Questo Connoleggiata da Genovesi vossero le prore verso Roma. Ma Federigo consederato co' Pisani venne loro incontro con si poderosa armata, che li combatte e li vinse,

arricchindo delle loro spoglie, e frastornando il Concilio.

In questo fra tempo era ritornato di Terra-Santa Riccardo fratello del Re d' Inghilterra e della Imperadrice, il quale per visitare la sorella e il cognato capitato era alla Corte dell' Imperadore. Tosto che S. Maesta imperiale lo vide gli venne in mente di mandarlo al Papa come mezzano delle differenze, che fra le due Corti passavano con plenipotenza di conchindere la pace. Abbracciò volentieri queflo Principe un tal trattato e passò in Roma prontamente. Ma avvegnache seguitasse Federigo a maltrattare gli stati della Chiesa, ed inoltre seguisse ad ispogliare
le Chiesa di Puglia e di screazi sotto simulazione d' imprestanza senna alcuna necessità chiedendo loro gli argenti, gli ori, e le gioje trovò Riccardo inesorabile il Papa, il quale a discrezione voleva l'Imperadore a suoi piedi, il che accordar non avendo voluto il Principe ritornò al cognato fenza avere nulla conchiufo, dalla qual cosa inasprito cotanto rimase Federigo, che nulla più. Se non che dalla età, che passava gli anni novanta, e da tanti disgusti Gregorio IX. sinito, che di calcoli quasi abitualmente pativa, venne a monte nel di XXI. d'Agosto dell' anno mentovato MCCXLI. e l'Imperadore avendo intesa la morte di Gregorio per far credere, ch'ei l'aveva contro la di lui persona, e non contro la S. Sede cessò tosto da ogni ostilità.

Fu Gregorio IX. secondo che trovasi registrato ne' Codici Vaticani sul fine del

volume de' censi, Uomo di bell'aspetto, e di ilare egiocondo viso, di molto dolci e pulite maniere, di spirito pronto e penetrante, e di prodigiosa memoria. Valeva sommamente in eloquenza spiegandos con ciceroniani modi. Versava assiduamente nella lezione della sagra Scrittura, ed erano le sue delizie gli Codici Legali, che poco prima Pietro delle Vigne segretario di Federigo II. avea restituito al pubblico uso. Sul cui piede volle che S. Raimondo di Pennasort Rabilisse minima recolle del Pennasort Rabilisse prima compania della cipana che esano a questa la più compiuta raccolta de Pontificj responsi delle cinque che erano a questa precedute, la quale col titolo di Decretali divise in cinque libri ei pubblicò, vo-lendo che le scuole tutte di questa compilazione si servissero. Pieno di zelo in oltre per la sede Ortodossa su grande persecutore degli eretici, e gran disensore della ecclesiastica immunità. Grande Amico di tutti gli Uomini da bene da Cardinale grande samiliarità ebbe con S. Domenico, grandissima con S. Francesco sino a penetrarne le intenzioni, com' egli espresse in una sua Bolia data contro que' Francescani, che troppo rigidi amatori di una estrema povertà furono poi cagione dei tumulti, che avvennero in tale proposito, e somma con S. Antonio da Padova, di cui molto servissi nelle sue legazioni, delle di cui virtù testimonio occulato, divenuto Papa volle riporre nel Catalogo de SS. prima che compiuto l'anno sosse dalla sua morte. Divotissimo della SS. Vergine comandò, che per tutto l'anno nelle sere de' Venerdì sosse cantata la Salve Regina agli Vesperi, ed a Mattutino l'altra antisona Beata dei Genitrix con l'orazione che segue: Dessa antisona l'altra antisona Beata dei Genitrix con l'orazione che segue:

## DE PONTEFICI:

ni talmente lodato, che non si potrebbe altri di maggior lode più commendare.

Fece questo Pontesice quattro promozioni di Cardinali, nelle quali credsette Vescovi, quattro Pseti, e quattro Diaconi che surono.

Oiovanni Clemente monaco Francese, Abbate di S. Pietro di Villa dell' Abbate, Vescovo Card. Sabino.

Fra Giacomo, monaco Cisterciense, Abbate di S. Anastasio suor di Roma, Vescovo Card. Prenestino-

Romano... di Diacono Card. di S. Angelo fatto Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

Rinaldo Conte suo Nipote, di Diacono Card. di S. Enstachio, fatto Vescovo Card. Ostiense, e Velitrense.

Giacomo di Vitriaco Francese, Vescovo Aconense Card. Toscolano.

Goffredo Castiglione Milanese, di Prete Card. di S. Marco, fatto Vescowo Card. Sabinense, che su poi Papa Celestino IV.

Ottone Candido Vescovo Card. Portuense, e di S. Ruffina.

Niccold Conté d' Anagni, Prete Card. di S. Marcello.

Simone di Soliaco Francese, Prete Card. di S. Cecilia.

Maestro Sinibaldo Flisco Genovese, Prete Card. di S. Lorenzo in Lucina.

Stefano Romano, Prete Card. di S. Maria in Traflevere.

Roberto Ummarcose Inglese, Diacono Card. di S. Eustachio.

Riccardo Annibaldenfe, Diacono Card. di S. Angelo,?

Guidone.... Diacono Card. di S. Adriano.

Ottone .... Di acono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano.

qui de B. M. &c. concesse prima a' figli di S. Domenico, poi anche a quelli di S. Francesco, che ministrar potessero il sagramento della penitenza, la cui amministrazione era a' regolari sacerdoti vietata. Tenne questo buon' Pastore l' officio suo supremo per anni XIV. mesi V. e giorni II. V. Sandin. &c. citat. supr.





VITA DI CELESTINO IV.

Vescovo Sabinense, di eccellente vita, e dottrina, su essendo assai vecchio, ed insermo eletto Pontesice in luogo di Gregorio (a). Ma non visse più, che diciassette giorni, e lasciciando di se gran desiderio, perchè se ne sperava gran tranquillità, su dentro S. Pietro sepolto. Vacò dopo lui il Papato vent' uno me-

<sup>(</sup>a) Dieci soli Cardinali erano in Roma allorche passò a miglior vita Gregorio IX. Pure scrive Riccardo, che col permesso dell' Imperadore quelli che per Italia trovavansi passarono liberamente al Conclave, ed aggiugne Paris Scrittore contemperaneo, che quegli due stessi ch' erano da Federigo tenuti prigioni, avvegnache presi sulla slotta Genovese, surono dall' Imperadore satti condurre a Tivoli, d' onde passarono tosto a Roma, con patto di restituirsi depo l' elezione nel-

mesc. Perciocohè parve a quelli, ch' erano allora di grande autorità nella Chiesa di Dio che non si dovesse creare nuovo Pontesice sinchè uscissero di prigione quei Cardinali, ch' eran in poter di Federico. In questo mezzo, che la sedia vacava, scorrendo Federico la Marca, e la Romagna fino a Faenza, e Bologna, che li fece qualche resistenza, s' insignorì. E ne trasferì in Padova la scuola, e lo studio di Bologna per odio, che a questa Città portava (b). Anzi quanti esso sautori della Chiesa già conosciuti avea, afflisse di molte calamità. Baldovino Imperador di Costantinopoli perduta ogni speranza di ben sare nell' Asia se ne venne con Ramondo Conte di Tolosa in Italia, e tanto con la sua autorità, e con preghi con Federico s' oprò, ch' allora in Parma si ritrovava, che sece liberare quei Cardinali, e Prelati, ch' esso prigioni teneva. Il perchè poco appresso tutti i Cardinali in Anagni insieme si ritrovarono, per dover sare l' elezione del nuovo Pontefice (c).

nelle sue forze. Ma entrò la discordia fra gli elettori condotto un partito da Giovanni Cardinale Colonna, e l'altro da Rinaldo de Conti Nipote dell'ultimo de-funto Papa, finoacche nel terminare di Ottobre convenne la maggior parte sulla fiducia della molta età, e della poca salute, onde a rimaner vacante venire presto dovesse novellamente la S. Sede nell'illustre personaggio di Gosfredo Castiglione Milanese figliuolo di Giovanni, e di Cassandra Crivelli ch' era stata sorella di Urbano III. il quale su rinunciato alla Cristianica col nome di Celessino IV. dimostrando a tal nuova molta esultanza lo stesso Federigo, the quantunque sospese non avea certamente deposte l'armi, e trattener faceva tuttavia il suo bastardo nel Piceno, mentr'egli era passato in Puglia, ai confini del Regno viso a viso di Ceperano gittò i primi sondamenti di una novella Città. V. Murat. all'ann. MCCXLI. Annal. d'Ital.: Sandin. in Vit. H. P., e l'Autore del Compendio cronologico della Storia Ecclesiastica, il quale dice, che prima della eczione di Celestino due altre elezioni surono satte, amendue giudicate invalide, perchè neluna seguì con la terza parte de' voti secondo la costituzione di Alessandro III.

funa segui con la terza parte de' voti secondo la costituzione di Alessandro III. Sarebbe desiderabile, che l' epilogista portato avesse qualche documento in comprova della sua narrazione. V. Tom. III. alla pag. 163.

(b) La B. M. del proposito Muratori pensa che nell' anno MCCXXVI. cominciasse qualche forma di studio generale in Padova con l'occasione che Federigo soppresse l'università di Bologna. E' però vero, che lo stesso Imperadore nell' anno seguente restituì a Bologna i suoi privilegi. Ma di ciò ancora, e specialmente all'anno MCCLX. in cui sedeva Alessandro IV. e nel quale gli Fasti novellamente prodotti di questa università sistano l'epoca prima della medesima.

(c) Non durò per verità, che pochi giorni questo Santo Pastore, ed al più diciaotto, nè su consegrato, se aver dessi sede a Pietro da Curbio nella vita d'Impedimento veggo perchè consegrato sossi se trovo, che ordinò alcuni Vescovi, nè impedimento veggo perchè consegrato sosse sono se successi sono sella asserzione del dicato Scrittore. Anzi nulla di ciò trovandosi presso Matteo Paris, che sosse se sono le dicerie di que' tempi, ch' ei morisse di veleno, il quale su sincrono a Celessino, mi pare arroganza e temerità determinarmi sì facilmente. V. Roland. Celestino, mi pare arroganza e temerità determinarmi sì facilmente. V. Roland. Monach. Gs.



## VITA DI INNOCENZIO 17.

SINODO UNIVERSALE IN LIONE DI FRANCIA.

NNOCENZIO IV. Genovese della famiglia dei Fieschi de'
Conti diLavagna, era prima chiamato Sinibaldo, e su in Anagni
creato Pontesice (a). Non molto si rallegrò Federico di questa nuova, perchò sapeva bene il valore, e la generosità di
questo Pontesice. co 'l qual già prima qualche tempo samiliar,
mente visse. Il perchè dubitava, ch' egli non dovesse esser con lui contrario

<sup>(</sup>a) Per quasi venti interi mesi stette vacante la S. Sede Romana. Matteo Rafe satto Senator di Roma da Papa Gregorio con l'armi alla mano contro il Cardinale Colonna, ed il Cardinale Colonna con l'armi parimenti alla mano contro il Senato posero in tanta agitazione il sagro Collegio, che molti de' Cardinali temen-

rio alle cose, che fatte aveva, e faceva. Onde agli amici, che si rallegrarono per questa elezione, vogliono, che dicesse, che il Cardinale Sinibaldo, ch' era stato suo grand' amico, sarebbe nel Pontificato suo grandissimo nemico (b). Ora Innocenzio vestito, che s' ebbe il manto di Pietro, venne in Roma, dove gli uscirono i principali della Città incontra, e su ricevuto con grande applauso, e satta la solennità, che si co-stumava nel consecrare, ed incoronare i Pontesici, incominciò a parlare di pace con Federico, e Baldovino voll' essere mezzo in trattarne. Ma il

nego-

do di violenza nella elezione, ritiraronsi in Anagni, ed alcuni vi si ritirarono la stessa sera, che su data a Celessino sepultura. Intanto que' Gardinali Francesi, che trovavansi sulla slotta genovese per passare a Roma al Concilio, i quali caduri erano nelle mani di Federigo liberati e rimessi in Francia dall' Imperadore ad istanza del Re S. Luigi erano calati in Italia per intervenire al conclave. Federigo sollecitava l'elezione con lettere caldissime, e venuto il Mese di Febbrajo dell'anno MCCXLII. ne sentendos fatta alcuna elezione o vicina a farsi, spedi egli alla Romana Curia il Mastro dell'Ordine Teutonico eletto Arcivescovo di Bari, affinche rappresentasse i disordini della Cristianità, le inconvenienze dello stato Ecclesiastico, ed il mal governo de Stati della Chiesa cagionati dal ritardo di tanta elezione. Avvisato delle accuse, che veniangli date per la prigionia de' due Cardinali, i quali mancando al picciol numero del fagro Collegio, erano motivo, che non si veniva alla scielta del gran personaggio, che dovea essere
alla Tiara promosso, li fece egli accompagnar tosto sino a Tivoli, onde tolta sosse ancor questa scusa, al cominciar di Aprile essendo smontati in Tivoli dalle impeancor quelta icula, ai cominciar di Aprile enendo iniontati in aivon dane imperiali Galee. Veduto poi, che tuttavia persistevano in discordia gli Elettori, preie egli l'Armi, e scorrendo lo Stato della Chiesa, espugnando Città e Cassella
pervenne nel Mese di Luglio a dare il guasto ai contorni di Roma, nè da
ciò frutto cavando alcuno per la sospirata elezione, si diè egli a maltrattare i
beni dei Cardinali e dei baroni Romani devastando le Campagne, e demolindo le
casse; onde allora con solonne ambasciata su pregato dal Conclave a desistere promettendo di presto concordemente unifi alla aspettata scielta i Cardinali, a spronar la quale mandò di Francia Oratori il S. Re mentovato ancora. Si ritirò l'Imperadore a tale anuncio in Puglia, ed i Cardinali raunati nella Cattedrale d'Anagni il dì XXIV. di Giugno dopo qualche altro dibattimento vennero alla per sine alla elezione, la quale cadde nella cospicua persona di Sinibaldo Fieschi Genovese de Conti di Lavagna Cardinale del titolo di S. Lorenzo in Lucina, e su la mattina dei XXVI. d'Agosto rinunciato al Popolo col nome d'Innocenzio IV.

mattina dei AAVI. d Agoito rinunciato al Popolo col nome d'Innocenzio IV. V. Caffar. Ann. Genuens. l. 6. Tom. 6. &c.

(b) Come l'Imperadore sentisse la elezione d'Innocenzio variano gli scrittori in riserire tal cosa. Altri scrivono, che Federigo sece gran sesta perchè il partito Colonna vinse, sì anche perchè era stato sempre da Cardinale Sinibaldo molto interessato per la Corte imperiale: altri dicono, che i Cortegiani sapendo la vecchia amicizia, che passava fra il loro Padrone ed il Cardinale Fieschi dettero grandi, e pubblici segni d'allegrezza; ma che l'Imperadore disse attristandos, che avea perduto un amico, che divenuto sarebbegli mimico, nè per questo lasciò egli per altro di raccomandare a tutte le Chiese, che si dovessero cantare a Dio sodi per altro di raccomandare a tutte le Chiese, che si dovessero cantare a Dio lodi per altro di raccomandare a tutte le Chiele, che il divendri cantale a Dio lotti per la elezione: altri finalmente attestano, che tanto su il dispiacere ch' ei n' ebbe, che pose guardie ai consini del Regno verso i Romani consini, perchè la novella ne Stati suoi si prontamente non si spandesse, forse in animo ruminando di opporvisi in qualche modo, del quale pensiero si spogliò per ventura, allorche intese con quanto plauso su in Roma ricevuto Innocenzio. V. Ricard. Malassia. Giovann. Flama. Matth. Paris Hist. Angl. Richard. d. S. Germ. in Chemic

Chronic.

negozio andò in lungo, e vi passarono quattro mesi, e su finalmente rolta questa conclusione, ch' il Papa in Città Castellana andasse, ch' ivi andato l' Imperadore sarebbe per abboccarsi con lui (e). Ma inteso poi Innocenzio, che l'Imperadore ed in Roma, e per eammino gli tendeva gli aguati, montato sopra i legni dei Genovesi, che erano in Civita-Vecchia,

(c) Certo Papa Innocenzio, subito che su coronato, non pensò altro che alla pace. Mandò egli per tanto alla imperial Corte tre Nunzi, e surono Pietro da Collemezzo Arcivescovo di Roano, Guglielmo Vescovo di Modona decantato per le sue missioni, l'Abbate di S. Facondo, che da Fernando Re di Castiglia era stato spedito a Roma per proccurare appunto la pace della Chiesa, tutti e tre i qualifurono poi nel seguente anno promossi al Cardinalato. Mandò quasi nello stesso rempo, o certo poco dopo anche Federigo al Papa tre Ambasciadori, e surono l'Arcivescovo di Palermo, Pietro delle Vigne, e Maestro Taddeo da Sessa a procurare pur la pace, ed a congratularsi con S. Santità dimorante per anco in Anagni. Ed è osservabile, che in tali tempi alla Romana Curia non mandavansi d'ordinario per Ambasciadori signori di distinte samiglie, ma o Uomini qualificati per Ecclesiatiche dispire, come niù donti a l'Iomini di granda letterare una primei Ecclesiastiche dignità, come più dotti, o Uomini di grande letteratura, e principalmente delle leggi periti. Passato poi a Roma il Papa ebbe qualche conferenza col Conce di Tolosa la andato per istabilire la pace; ma su ogni cosa interrotta anche le udienze agli imperiali Oratori per le somme vessazioni, che i Marcadanzi Romani dettero a S. Santità, i quali avendo somministrate a Papa Gregorio IX. sessanta marche di argento, volcano a viva sonza pareggiate tutte in una volta le aperte pareite. Finalmente nel seguito anno che su il MCCXLIV. si si pubble la perio con il Constituto della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contr volta le aperte partite. Finalmente nel seguito anno che su il MCCALIV. Il supulò la pace, non in Città Castellana, dove non andò Papa Innocenzio IV. se non dopo concertata, e rotta, di nuovo ogni cosa, nè verso cui Cesare si mosse allora, ma in Roma, dove non Federigo in persona, ma gli mentovati suoi Ambasciadori, a quali su aggiunto ancora il Conte di Tolosa mentovato, lette prima le credenziali, nelle quali eravi espressa la plenipotenza loro dal Sovrano accordata, giurarono in presenza del Papa e de' Cardinali, ed al cospetto di Baldovino Imperadore d' Oriente, che trovavasi in allora così, e del Senato, e del popolo Romano sulla piazza Lateranese nella fagra giornata del Giovedò Santo sutri i Capipoli dell' accordo i quali consistevano in sostanza, che ner la Santo tutti i Capitoli dell' accordo, i quali consistevano in sostanza, che per la parte di Federigo, egli le tolte Città e terre alla Chiesa restituito avrebbe: che liberati avrebbe tutti i prigioni, ed indennizzati i Prelati tutti seco sin da Gregorio ricennei a che chiesa si si per la che chiesa si si per la che chiesa si si per la che chiesa si si per la che chiesa si si per la che chiesa si si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la che chiesa si per la chiesa si per la che chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la che chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si per la chiesa si 710 ritenuri, e che obbediente si sarebbe sempre dimostro verso la S. Sede sin la, dove i diritti permettevangli dell' Impero: e per la parte di S. Beatitudine, che pronta farebbe stata a levare ogni censura sì da' suoi Regni, che dalla sua per altro sagra Persona, ed a rendergli gli onori dovuti all' Avvocato e Prottetor della Chiesa. Partiti gli Ambasciadori pretese Federigo, che prima il Pontesice lo assovesse, e che poi egli mantenuto avrebbe quanto era stato concertato. Per lo contrario S. Beatitudine pretendeva, che desse Federigo il primo argomento di penitenza, compiendo a quanto promesso avea, e ch' egli poi avrebbe compimento dato alla parte sua già promessa. La cosa entrò in puntiglio per la parte imperiale, così che Federigo se proporte al S. Padre un matrimonio fra una delle sue Nipoti, ed il proprio figliuolo Corrado già dichiarato Re di Germania, purchè cedefie all'impegno, ed il primo per qualche suo Legato gli mandasse l'assoluzione. Innocenzio però facendo conoscere a S. Maestà quanto pregiasse così alto onore, gli se insiememente capire, ch' ei non farebbe mar per avvilire la sua dignità a fronte di qualuccuo pregiasse capire, ch' en oni si internatione del control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de contro te di qualunque pregio potesse quindi ridondare nella sua Casa. Allora su, che Federigo vedendo non riescire la dolcezza egli adescamenti, si rivolse alla violenza ed agli aguati per evitare i quali convenne al Papa lasciar Roma. V. Vis. Innec. IV. G Caffar. Ann. Genuens. l. VI.

se ne passò prosperamente navigando in Francia. Dove su in Lione con grande onore, ed amorevolezza raccolto da tutti (d). Quì nel MCCXLVI. ragunò un Concilio, dove con lettere, con messi, e sinalmente co'l trombetta vi citò Federico, che sotto certa pena vi dovesse comparire. L'Imperadore vi mandò un certo Giurista da Sessa, nè dimandava altro che dilazione di tempo, promettendo dover in breve esservi anch' esso. Li su permesso un certo tempo, fra 'l quale dovesse comparire. Ma perch' essi astutamente cercava occasione di calunniare, e di opprimere Innocenzio', su per un consentimento generale di tutti privato dell' Imperio, e del Regno (e). Di che sidegnato sorte Federico sece rovinare le case, e le ville d'al.

(d) Papa Innocenzio fegretamente mandò a Genova un Frate Minore il quale avvilasse Obizzo Fiesco suo Fratello ed il Podestà, ch'era Filippo Viscomini Piacentino perche mandassero alcune Galee a levarlo. Furono a tale avviso armate tosto ventidue Galee, ed il Podestà stesso cre Nipori di S. Santità Alberto, Jacopo, ed Ugo imbarcatosi sopra la squadra venne a Cività-Vecchia, e fatto subito avvisare il Papa, il quale trovavasi in Sutri, montò egli prontamente a cavallo con Guglielmo Cardinale suo Nipote, e col seguito di pochi familiari per boschi e disastrose vie pervenne a Cività-Vecchia, e nella sessa de sono imbarcatosi approdò a Genova nel di VII. di Luglio, dove su ricevuto con tutte le dimostrazioni di ossequio e di divozione. Aveva il S. Padre creati nel Sabbato della Ottava delle Pentecoste dodici Cardinali. Questi cogli altri tutti a riserba di IV. lo seguirono per terra, ed andarono ad aspettarlo a Susa, avendo S. Beatitudine divisato di fermarsi in Lione come in Città libera, tale essendo allora questa Città. Attonito rimase Federigo, che ritrovavasi in Pisa a tal nuova, e distacto tosso da se il Conte di Tolosa seccsi, ch' ei raggiunse il S. Padre a Savona, dove presentategli le lettere del Imperadore, gli esibì la di lui pronta obbedienza, purchè in Roma tornasse, ma il Papa non l'ascoltò, e trovatosi poco sicuro anco nel Genovesato pel gran partito imperiale, quantunque fresco dalla malattia, che appena avealo lasciato passò ne' seudi di Mansredi Marchese del Carretto, dove ricaduto si trovò in pericolo di vita: ma piacque alla divina provvidenza, che in pochi giorni risanasse, sicchè puote il suo cammino continuare, in cui su sono che mentovato Mansredo, e dal Marchese di Monserrato alla testa di alcune bande militari. Giunse per tanto il S. Padre in Susa nella giornata dei XII. di Novembre, dove trovò VIII. Cardinali, ed il Conte di Savoja, che lo guidò per la Moriena sino a Lione, entrato il Se Padre in Susa nella giornata dei XII. di Novembre, dove trovò VIII. Cardinali, ed il Conte di Savoja, c

(e) La prima cosa che sece Innocenzio IV. subito, che si vide in sicurezza nella Città di Lione su quella d'intimare un'Eucumenico Concilio per l'anno vegnente da aprirsi nella sesta del Precursore di Cristo. Vi concorsero frettolosamente da cenquaranta si Vescovi, che Arcivescovi; gli due Patriarchi Latini d'Antiochia, e di Costantinopoli, ed il Patriarca di Venezia. Vi si trovarono ancora l'Imperadore d'Oriente, il Conte di Tolosa ed altri Signori grandissimi. L'Imperadore d'Occidente, che su non invitato, ma citato al Concilio, il Re di Francia, e il Re d'Inghilterra, ed altri Sovrani d'Europa vi mandarono i loro Oratori, e due giorni prima dell'apertura del Concilio, che su fatta nel giorno XXVIII, di Giugno dell'anno non MCCXLVI. come per errore leggesi nel Platina

d'alcuni parenti d'Innocenzio, che se n'erano per sue ordine suggiti in Piacenza da Parma, dove avevano i lor poderi. Consederatosi poi col Duca di Borgogna, con un'onorevole, e gran compagnia deliberò di passar in Lione. Ed era già arrivato in Turino, quando ebbe avviso, che i suorusciti di Parma, avendo sul Taro, vinto l'esercito dei Parmegiani.

tina bensi MCCXLV. tenne il S. Padre una preliminare Congregazione, in cui furono esposte le materie da trattarsi nel Concilio. Il S. Padre medesimo aprì il Concilio con una Orazione, in cui paragonò con le cinque piaghe di N. S. l'asfilizioni, e le piaghe, che sosseria la Chiesa: la prima, diss'egli, era formata dagli sregolamenti del Clero, e dalla scostumatezza del popolo: la seconda dalla insolenza e dalla sierezza de' Saracini: la terza dalla scisma de' Greci: la quarta dalla invasione della crudelta de' Tartari Cumani occupate dalle armi, loro le Pannonie, e qualche parte della Germania: la quinta dalle persecuzioni dell' Imperadore Federigo molto estendendosi sopra quest' ultima piaga. Taddeo da Sessa uno degli Avvocati imperiali, ed Orator di Cesare al Concilio intraprese la disesa del suo Padrone, e conchiuse, che sosse se sesse que più disuse istruzioni. Ma il S. Padre senza rispondereli pose sine alla prima sessione.

onde o comparisse in persona alle sessioni, o mandasse più disuse istruzioni. Ma il S. Padre senza rispondergli pose fine alla prima sessione.

Nella II. sessione tenuta ai V. del seguente mese, un Vescovo Spagnuoso ed un Siciliano attaccarono l'Imperadore di Eresia e d'impiera. Ma si oppose loro con sorza il menzionato Taddeo da Sessa, il quale instando unito agli Oratori di Francia e d'Inghilterra impetrò finalmente, che sosse al suo Sovrano una dillazione accordata di dieci giorni, acciocche comparir potesse ( così avendo ei promesso) in persona al Concilio. Ed in verità venne Cesare a Torino, ma poi o distolto dalla Guerra di Lombardia escite in que' di le Città collegate in Campagna con sorte esercito contro le terre imperiali, o da altra cagione mosso non solo non procede più inanzi che anzi frettolosamente tornò addietro, onde Sua Santità nel

dà pressso.

Tenne la III. sessione, che su ai XVII. ed in questa sece leggere XVII. articoli, XIII. de quali appartengono al Metodo, che deesi serbare nei giudici Ecclesistici, e gli altri IV. agli soccossi di Terra-Santa, alle opposizioni e resistenza da farsi a Tartari, ed alla rassegna da darsi a Crociati. Finalmente vedendo Taddeo il Papa sul punto di fulminar la sentenza contro Federigo, protesto, che se Innocenzio condannava Cesare egli a suo nome appellava al suturo Concilio, il presente essendosi celebrato senza i Vescovi della Germania, ovvero al Papa suturo, assernado che da un Papa sospetto d' inimicizia personale poteasi appellare ad un' altro integro e suori d'ogni suspizione. Il S. Padre però nulla commosso rigetto l'appellazione, e dichiarò il Concilio sebbene celebrato senza i Vescovi della dizione di Cesare, eucumenico, come quello, ch' era stato convocato con la chiamata di turti, cui se tutti convenuti non erano, ciò non era certamente accadano per colpa del Capo della Chiesa. Dopo che fatti leggere i Capi delle accuse contro di Federize consistenti in queste quattro cose: ch' egli cioè era uno spergiuro convinto, un sagrilego, un Eretico, ed un Fellone, sentenziò il Papa in mezzo al Concilio tenendo un nera fiaccola ciascun Vescovo in mano accesa, che Federigo era decaduto dall' Impero, e dal regno delle due Sicilia, come quegli, che scomunicato, e separato quindi dal grembo della Chiesa, non potea estere ligio della medesima secondo ch' esterlo dovea quale Re di Sicilia, ne avvocato e prottetore della stessa quale pure essero dovea, come Imperadore; e tale sentenza pronunciata surono spente le siaccole, e si sciosse il Concilio.

Aleuni vogliono, che in tale Concilio, che viene chiamato XIII. encumenico, e I. di Lione, sia stato a Cardinali dato il Cappello rosso in argomento della prontezza loro a spargere il sangue per la fede di G. C. e per la disesa della S. sua Chiesa. V. Colle St. Labbean. in Conc. Lugdun. ad H. A.

ni, erano entrati in Parma, e fattovi grand' uccisione della parte contraria. Lasciato Federico per questa nuova il cammino, ch'egli sacea, rauno tosto di tutta Italia un' esercito di sorse 60. mila uomini, per assediar Parma, la qual' era dal Legato Apostolico, e da uno ssorzo delle Cietà della lega, che venuto v' era, difesa. Sofferse il Legato costantissimamente quest' assedio due anni, e finalmente uscendo sopra il nemico tutto sa euro, lo ruppe, e guadagnonne gli alloggiamenti copiosi di tutte le cose di che ha la vita bisogno. Perciocche aveva già Federico sortificato di trincere, e di fossa il campo a modo d' una Città, con intenzione, che rovinata, e spianata, ch' avesse Parma, contra la qual grand' odio avea, qui una nuova Città lasciarebbe, ch' egli in segno di buono augurio avea Vittoria chiamata, e Vittorini le monete, che coniate y'avea. Scrivono alcuni, che in questa rotta Federico perdesse una corona di grandissimo pregio, ed alcuni vasi d'oro di molto peso, e che suggendo appena si salvasse sul Cremonese, n' ebbe ardimento d' entrar in Cremona, per essere morti in questa calamità molti Cremonesi, che con lui militavano. Quando poi Innocenzio intese, che con tutta questa rotta non fi fosse punto Federico dimesso, anzi si sosse dato nei suoi amenissimi giara dini tutto in poter delle voluttà, e menandone con le schiere delle donne, e dei fanciulli lascivissima vita, mosso a compassione di lui lasciò de parte il Concilio, (f) ed inviò per la Francia e per gli altri luo-

<sup>(</sup>f) Il S. Padre seguendo la regola di chi opera con energia; mentre nel Concilio trattava la condanna di Federigo, maneggiava in Germania la sua deposizione, e l'elezione di un nuovo Re, che non sosse di Germania la sua deposizione, e l'elezione di un nuovo Re, che non sosse di Germania la sua deposizione, e l'elezione di un nuovo Re, che non sosse di Germania la sua deposizione su discensione di consensa di Concenzio in maggiori Principi e Baroni; ne il Langravio accertata averebbe la Corona, se le Città confederate di Lombardia non gli avesse ormandati dei Legati ad assicurario, che pronte erano a sossenzio non gli avesse seguina di Renta di Germania con una gran copia di denaro. Se non che ebbe egli a battersi contro Corrado sigliuolo di Federigo, ch' ei dissece a segno di non potere più comparire in campagna, quando non sosse si con rissorzato dal Duca di Baviera, come realmente avvenne. Ma il Papa non lasciò mezzo per abbattere l'Imperadore: dichiarò l'esercito del Langravio di Turingia, che chiamò Re di Germania, crociata, o si esercito crocesegnato, e gli accordo tutto quello che su accordato alle crociate di Levante: poi creati due Cardinali Legati gli spedi in Puglia a seminare sparagere gravissimi semi di sollevazioni ed anzi che avvilirii per le persecuzioni di Federigo, e di Enzo suo Bastardo contro i Fogliani, gli Rossi, gli Corrogieschi, i Lupi parenti del Papa, ed altri Guessi ssorzio in suocenzio non puoce mai trario a credere ad alcuna promessa di Pederigo, e quindi ad alcun'accordi. Pare vedendo Cesare, che morto Arrigo, avea il S. Padre indotto con psi concordia a farte eleggere Re di Germania il Conte di Ollanda giovine temuto e rispettato da maggiori Printipi Teutoni, si umiliò. Scrisse al Papa, che si sarebbe lui presentato in Lione, ed averebbe compiuto alla penitenza, che sarebbe lui presentato in Lione, ed averebbe compiuto alla penitenza, che sarenti del Papa s' erano novellamente impossessa di Parma, conociendo qual d' uopo avesse di tal Città per tenersi aperto il passo della Toscana

ghi del Cristiancsimo i suoi Legati, perchè ai popoli la milizia di Cristo persuadessero, ed a dover seguir la bandiera di Lodovico Re di Francia, il quale in una sua infermità promesso a Dio, ed al Papa l' aveva, e se n' era già posto per partire in punto. Mostrarono i Tartari alquanto di volere questa impresa impedire, perchè n'erano in quel. tempo con due eserciti nell' Asia, ed in Europa entrati. Quelli che. passarono in Asia, correndo la Giorgiana, e l'Armenia superiore, giunsero fino ad Iconio, ch' era la Città principale dei Turchi; gli altri, che sotto la scorta di Batto andavano, corsa la Polonia, e l'Ungaria, piegarono finalmente al mar maggiore, dove l'ampie contrade della Russia, e di Gaza rovinarono. Nel medesimo tempo i Grossoni nazione dell' Arabia, fignoreggiando in Babilonia il Soldano, assaltarono con grand' impeto i Templari, e vintigli, presero agevolmente Gerusalem...
me, che senza muraglia si ritrovava, e tagliarono a pezzi quanti Cristiani v' erano, e sporcarono d' ogni macchia il Santo Sepolcro. Di che mosso Innocenzio sece l'andata di Lodovico accelerare con quell'esereito, ch' allora si ritrovava (g). Giunse Lodovico in tal tempo in Cipro, che su bisogno, che v' invernasse. La Primavera poi passato sopra Damiata, cacciò via l'armata del Soldano, e combattendo con l'esercito terrestre lo vinse, e qui si fermò aspettando, ch' il resto delle genti, che di Italia aspettava, venisse. Ma che non venissero queste genti d' Italia, su la rabbia di Federico cagione, il qual voltatosi dalla vita sua dissoluta, ed oziosa all' armi, pose tutta Italia sossopra. E spinse alcune Città a ribellarsi dal Papa, e fra gli altri surono i popoli di Forlì, d'Arimino, d' Urbino, e tutta la Marca. Fece ancora nell' Umbria ribellare tutto il resto suori, che Todi, Perugia, ed Assisi. Nella Toscana soli i Fiorentini seguivano la parte del Papa; onde surono da Federico travagliati talmente, che furono alla fine sforzati a cacciare i Cittadini Guelfi dalla Città. I Bolognesi facendo con Errico Capitano di Federico battaglia, lo vinsero, e tagliarono a pezzi (h). Scrivono alcuni, che in questo tempo Federico in Palermo morisse. Altri vogliono, ch' egli gravemente nella

Pietro, e Missionario in Levante avendo trovata apertura per la riunione de Gre-

<sup>(</sup>g) Sino dal MCCXLVI. avea presa la croce S. Luigi 'per passare in Levance contro de' Maometani, e compiere così al voto, che satto avea in occasione di una gravissima malattia cui sogiacque nell' MCCXLIV. e da cui riebbesi prosperamente. Ora nell' anno MCCXLIX. si pose egli in viaggio non con poche genti, come sembra quivi accennare Bartolommeo, ma con molte accompagnato da Roberto Conte d' Artois e da Carlo d' Angiò suoi Fratelli, ed ancora da Ottone Vescovo Tusculano e Cardinale Legato per la via di Genova, ove s' imbarcò, e venne a Damiata, di cui selicemente s' impadronì. Ma nell'anno seguente su esse venne a Damiata, di cui felicemente s' impadronì. Ma nell'anno seguente su esse venne a Damiata, di cui fratelli e gran parte des sione descrito, alcuna porzione del quale era perito per la same e per l'epidemia, fatto prigione, da cui non si riscattò con meno di ottocento mila bisanti d' oro seco tutti i Signori riscattando pure, e le rimasse principali milizie, ed una tregua stipulando alla sine co' Saracini, che su anche per la parte degli infedeli male osservata. V. Istor. delle Crociat. Murat. luog. citat. Cc.

(b) Pra Lorenzo in questo frattempo dell'Ordine Minorita, Penitenziere di S.

Puglia s'infermaffe; e che incominciando a star bene; fosse da Manfredi: suo figliuolo bastardo con un coscino alla bocca assogato, e morto. Questo si è ben chiaro, che Federigo prima, che morisse, donasse a Manfredi, ch' avea già fatto Principe di Taranto, altre terre, e lasciasse suo: universale erede, e successor Corrado suo figlinolo legittimo, che di Jole! figliuola di Giovanni Re di Gerusalemme avuto avea, il qual poi su per opra di Manfredi avvelenato, avendo però prima preso a sorza, e dato a facco ai soldati Napoli, ed Aquino, ancor ch' il Papa v' ostasse, e gridasse, perchè la pace d' Italia desiderava; per poter mandar soccorso di nuove genti a Lodovico, ch' all' assedio di Damiata si ritrovava (i). Prese poi costui Damiata, ed essendo Roberto Conte di Poitiersi venuto di Francia con nuove genti parti di Damiata Lodovico, e menò sopra la Città di Farannia l'esercito, dove il Soldano appunto di questo dubitando era con grosso esercito venuto. Era fra questi eserciti nemici il fiume in mezzo, onde non si sece perciò giornata campale mai: ma spesse scaramuccie si secero, mentre ogn' un di loro ne vuole il meglio. Ma mentre che Roberto con troppo ardire va temerariamente oltre, su dai nemici fatto prigione. In questo vedendo Innocenzio quasi estinti in Italia canzi incendi di guerra, deliberò di ritornarsi in Roma, avendo già prima canonizzato Edimondo Vescovo di Conturbia. Ed essendo giunto in Pez

ci co' Latini fece ciò intendere ad Innocenzio, il quale fpedì tosto in Oriente in qualità di Legato Fra Giovanni da Parma Maestro in Sagra Teologia, e Generale di tutto l' Ordine Francescano, the sì bene la cosa maneggiò e per modo, onde ricevette S. Santità dal Patriarca messi e dall'Imperadore spiccati da Nicea con plenipotenza pei preliminari di uno stabile concordato. Ma per una parte non operando essi con buona sede, e per l' altra agitato il Papa dalla prigionia di S. Ludovico, dagli ussici della Regina Bianca Reggente di Francia e Madre del Santo Re a savore di Federigo, dalle insidie di Federigo medesimo in tempo, che secea fare ussici per se alla S. Sede, e dai travagli, che alle Città consederate devano Enzo il Bastardo ed Ezzelino in Lombardia non puote il S. Padre attendervi in guisa, che non cadesse da se la cosa de' Greci, e per lungo tempo non novinasse. E di vero dopo tre mesi di prigionia sece Federigo impiccare in pubblica piazza Marcellino Vescovo d' Arezzo, che avea tenuto piedi ad Enzo alla tensa della pontificia armata nel Biceno, e dopo avere satti porre alla veglia alcuni Festi Domenicani, e Francescani li sbandì tutti dal Regno ignominiosamente. V. Petr. de Curb. in Vit. Innoc. IV. Monach. Patav. in Chronic. Giovann. Villan. Cr.

(i) Mancò Federigo nel giorno di S. Lacia, dell' anno MCCL. e corsero della fua morte tutte le diccrie, che il nostro scrittore riferisce. Anzi morì scomunicato ed impenitente, se vuossi dar fede a Pietro da Curbio ed al Monaco di Padova: non così, se vuossi credere a Gughelmo da Poggio, ad Alberto Stadense, ed a Matteo Paris, i quali ci attestano, aver lui chiesta e ricevuta l'assoluzione dall' Arcivescovo di Salerno. E ciò che quì racconta il Platina dell'assedio, e delle altre cose del Levante, narrarle dovea prima, perchè prima accadute, come ho io di sopra notato. Il Mansredi bastardo del defunto Imperadore prese trattanto le redini del governo delle due Sicilie a nome di Corrado figliuolo legittimo di Federigo, e domò i ribelli, e si disese dal Cardinale Ottaviano Legato in quelle parti, che volca pure persuadere il Reggente a cederne il governo alla S. Sede. V. Murator. Annal. d'Ital. ad ann. MCCLI.

Tom. III.

rugia, perchè fuggi d' andar in Roma per cagione della potestà Senatoria, che parea ordinata contra di lui, e della Corte Romana, canonizzò, e pose nel numero dei martiri Pietro da Verona dell' ordine dei Predicato. ri, ch' era stato morto fra Milano, e Como dagli eretici: Il medesimo sece di Santo Stanislao Vescovo di Cracovia, che sece in vita molti miracoli (K). Chiamato dopo questo il Papa dai Baroni del Regno, passò tosto in Napoli, ch' era stato risatto di nuove mura, e quì ai 7. di Dicembre mori, e su nella Chiesa di S. Lorenzo sepolto, avendo tenuto il Pon-

(k) Il S. Padre assicurato della morte di Cesare lasciò Lione dopo Pasqua, venne a Marsiglia, e per la riviera di Genova ripatriò. Fu in patria con maggiore magnificenza ricevuro. Quivi scomunicò il Re Corrado cogli Pavesi, Cremonesi, e tutti gli altri popoli, che tenevano ancora pel morto Imperadore, assolie dalla scomunica Tommaso di Savoja Conte di Fiandra, cui diede in moglie una sua Nipote, ricevè molte ambasciate delle Città di Lombardia, e sul terminare di Giugno finalmente prese le mosse da Genova ed entro in Milano alloggiando ne monistero di S. Ambrogio, quivi sermandosi per dar sesto alla consederazione delle Città Lombarde per lo spazio di LXIV. giorni. Passò egli poi in Brescia sulla si-Città Lombarde per lo spazio di LXIV. giorni. Patsò egli poi in Brescia sulla fine di Settembre, e quindi in Mantova, ed in Ferrara, ove per la sesta di S. Francesco predicò, e nel di seguente assai tardi su ricevuto magnificamente in Bologna, alla quale Città diede argomenti incontrastabili di predilezione. Consegrata la Chiesa quivi di S. Domenico nell' ottavo giorno di Ottobre partì nel giorno stesso, e per la Romagna e per l'Umbria viaggiando andò a sissare la sua residenza in Perugia. Tutto ciò avvenne nell' anno MCCLI. nel qual anno calò anche Corrado in Italia e si sermò in Verona, nel seguito anno poscia per mare con le galee Siciliane passato essendo in Regno. Sembra che in questo tempo stesso in terdetta sosse la magistrasura di Milano da S. Santità, e questa ne sia stata la cazione: Fra Pietro da Verona Domenicano, che S. Pietro Martire lo stesso Pontegione: Fra Pietro da Verona Domenicano, che S. Pietro Martire lo stesso Ponte-fice poco dopo nominò, essendo Inquisitore contro l' Eretica pravità, venne da Carino per ordine degli Eretici barbaramente ucciso. Fu preso l'uccisore e carcerato in Milano, ma dal Podesta su lasciato suggire nel giorno X. della di lui prigionia, perche sollevatosi il popolo carcerò lo stesso Podesta, e su devoluto il governo a Leone da Perego Frate Minorita, ed in allora Arcivescovo di Milano, il che cagiono poi risse intestine sanguinossissime fra i Nobili e la Plebe. In quefto frattempo pervenuto in Puglia spiccò tosto da se una cospicua ambasceria a Papa Innocenzio con la postulazione della invessiria del Regno, e della corona imperiale; ma l'una e l'altra cosa negò il Papa al Re, talche irritato Corrado non guardò più misure invadendo i seudi di coloro ch' eransi dichiarati per la Seguina di averebba anco satto di niù como espera di coloro ch' eransi dichiarati per la Seguina di averebba anco satto di niù como espera di coloro ch' eransi dichiarati per la Seguina della coloro che con con contro di niù como espera di coloro che con con contro di niù como espera di coloro che con contro di niù como con contro di niù como con contro di niù como con contro di niù como con contro di niù como con contro di niù como contro di coloro che con contro di niù como con contro di nicoloro con contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che contro di coloro che coloro che coloro contro di coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che coloro che c de, ed averebbe anco fatto di più, com' erasi dichiarato, se l'assedio di Napoli non lo avesse intertenuto parte dell' anno MCCLII, e gran parte ancora del seguente,

Intanto il S. Padre trattò col Re d' Inghilterra per dare la investitura 'delle due Sicilie a Riccardo suo Fratello; ma non piacendo alla Corte Inglese il produe Sicilie a Riccardo suo Fratello; ma non piacendo alla Corte Inglese il progetto, ed amando anzi vederne investito Edmondo sigliuolo del Re Arrigo, la cosa andò tanto in lungo, che si scoperse; sicche il Papa accettò l' oblazione di Carlo Conte d' Angiò e di Provenza, che prometteva sarne l' acquisto, come senza dilazione bramava S. Santità, che si sacesse, e però commise ad Alberto di Parma suo samiliare spedito a Londra per conchiudere il trattato, che abbandonata la saccenda, passasse sosto in Francia, e conchiudesse quanto occorreva con l' Angoino. In questo tempo i Romani instravano, perche il Pontesce passasse a Roma, e S. Beatitudine volendo compiacerli levò la Corte da Perugia, ed entrò in Assis, dove dedicò la Basilica di pontificia sondazione, in cui riposa il Serasso S. Padre, e visitò S. Chiara ancor viva, sebbene inferma, e sinalmente rallentato un poco il gran calore, che su in quell'anno oltre modo cocente camminano

Pontificato 11. anni, 5. mesi, e 14. giorni. Morì, quando credeva dover in breve tutto il Regno di Napoli conquistare (1). Ordinò Innocenzio, che ogn' anno l' Ottava della Natività di nostra Signora nella Chiesa Santa si celebrasse. Questi anche riempì il Collegio dei Cardinali, che molto esausto cra, di persone di gran bontà; ordinò, ch'i Cardinali, quando cavalcavano, per maggior onore loro, portassero il cappel rosso in testa. Ed essendo esso dottissimo in tanta, e così fatta dignità molte cose scrisse. Compose gli apparati del Decretale, di che molto i Canonisti si servono. Perchè in se alcune dispute contengono, che sanno assai chiaro il sat.

minando z picciole giornate, pose il di VIII. di Ottobre dell' anno MCCLIII. il piede in Roma in mezzo alle acclamazioni del Clero, del Senato, del Popolo (non è dunque vero ciò che il Platina dice). Essenato, del Popolo (non è dunque vero ciò che il Platina dice). Essenato, del Popolo (non è dunque vero ciò che il Platina dice). Essenato, del Roma ricevè ed ascolto Innocenzio il Conte di Monsorte, che a nome di Corrado la stessa postulazione assimili anno con altri Ambasciadori faceva a S. Santità che fatta erale stata in Perugia. Ma costante Innocenzio rispose, che dovea prima giustificarsi Corrado, e poi chieder grazie, massimamente sulla fresca dinuncia, che egli avvelenato aveste sulla segnate aspettazione, ch' era in Melsi a visitarlo venuto. Però congedati gli Oratori su citato nelle forme Corrado a dir in Roma sue ragioni, e bench' egli mandasse alla Corte papale il Conte di Monsorte suo Zio unito a Tommaso Conti di Savoja Nipote del Papa per impetrare sol solo una proroga, nulla impetrò, de modo, che nel Giovedì Santo Innocenzio replicò la scomunica contro di lui nella più solenne maniera. Era questo l'anno MCCLIV. anno in cui cadde Corrado infermo, e terminò di vivere li giorno XXI. di Maggio nella notte dell' Ascension del Signore. Rumore invalse, che il bastardo Mansredi lo assogasse con un guanciale da solo a solo trovatolo a letto insermo, ed altri dissero, che corrotto Giovanni Moro Capitano de' Saracini della guardia del Corpo per suo mezzo lo avvelenasse in vendetta degli seudi, che tolti in quest' ultimi tempi avezgli Corrado, trovandosi in tale sospetto del fratello caduto da non sorgerne mai più. Avea Corrado fatto testamento, ed i suoi stati lasciati avea al suo sigliuolo Corradino, che Isabella sua moglie partorito aveagli due anni innanzi, nel quale testamento instituisce Bertoldo Marchese d' Hoembarch Balio del giovinetto Re e Reggente della corona, e gli commette di far ogni possibile, perchè il fanciullo sia rimesso in grazia del Papa, e goda della protezione della S. R. Sede. V. Vit.

(1) Era escito di Roma il S. Padre, dove malamente dice il Platina, che non su mai, non per molestie, ch' ei sosseris da Romani, ma per visitare il Corpo di S. Chiara, ch' egli avea conosciuta in vita, e pacificare i popoli di Terni e di Spoleti, e volle in Assisi celebrare la solennità delle Pentecoste. Quivi ricevuti gli Ambasciadori del nuovo Re fanciullo, e del Reggente delle due Sicilie postulanti l'investitura rispose loro, che erano que' due Regni devoluti alla S. Sede, che conveniva al fanciullo ed al Balio prima spogliarsene, e che poi esaminati fartebonsi i titoli di Corradino. Quindi animato dal Cardinale Guglielmosuo Nipote, che con un esercito ragguarde vole in Regno dopo avere annullati tutti gli atti, e le disposizioni testamentarie di Corrado, ed avere fatto citare il Marchese Bertoldo venne a gran passi per Orta, e Cività-Castellana in Vaticano. Celebro nella Vaticana Basilica, e predicò esortando i Romani a dar mano con sorza a' presenti affari, e partitosi sece alto in Anagni. Ebbe quivi la lieta nuova, che il Marchese d' Hoembarch avea deposto il baliato, e che il Mansredi assunto avealo con riconoscere sopra i due Regni l'alto dominio della Chiesa salve però le ragioni di Corradino, e le sue proprio. Allora Papa Innocenzio IV. mosse l'oste in Anagni formata avea ad onta del Senatore Romano verso il Regno, e si

fatto, e la verità: Compose anche un'altro libro approvato nei Concis, che l'Ostiense nella sua summa Autentiche chiama. Scrisse un libro medesimamente della giurisdizione dell' Imperio, dell' autorità del Pontesice contra un certo Pietro cognominato Vigna, il qual' all' Imperadore tutta l'autorità, e dell' Imperio, e d' ogn' altra cosa attribuiva. Questo libro chiamò poi Innocenzio Apologetico. Si dilettò mirabilmente questo Pontefice delle persone letterate, le quali ancora con diverse dignità, che lor diede, onorò. Perciocchè sece Ugo persona di gran dottrina, e d' ottima vita Cardinale di S. Sabina: Il qual Ugo essendo prima stato dell'Ordine di S. Domenico, non s'insuperbl però della nuova dignità, ne punto f antica passata vita mutò. Questo medesimo Ugo scrisse le glose sopra la Bibbia, e le concordanze, che chiamano. In tempo di questo Pontesice, e per suo ordine Alessandro frate dell'ordine dei Minori, e ch' era di grave età entrato nella religione a scrisse un'assai copiosa somma nella. Teologia. Nel medesimo tempo scrissero ancora sopra 'l Decretale Bennardo da Parma, e 1 Compostellano persone di gran dottrina, e che dalla benignità d' Innocenzio mossi, ed eccitati surono a dover scrivere. Dopo la morte d' Innocenzio non molto poi morì Guglielmo il nipote, il cui sepolero si vede sino ad oggi in S. Lorenzo suori delle mu-異 (鬼).

Creò.

andò ad unire a Guglielmo Cardinale di S. Eustachio, che attendevalo a Caperano. Quivi il Papa passò il ponte ed entrò in Regno addestrato da Mansredi, e tervito dai principali Baroni precedendolo il suo esercito, alla testa del quale il Cardinale Nipote esiggeva da popoli il giuramento di sedeltà alla S. Sede, che alcuni asseriscono essere stato anco da Mansredi prestato, il che può essere vero, non potendo ei resistere alla violenza, e ssorzato a servire alle circostanze ed autempi. Si sermò S. Santità in Napoli, ed avvisato, che le cose sue andavano a sior d'acqua sino a Teano s' inoltrò, dove assaltito da gravissima malattia r tornò in Napoli non abbandonato dal male e passò a miglior vita nel giorno di S. Ambrogio, cioè il di VII. di Dicembre dell' anno MCCLIV. checchè ne dicano altri parte de' quali il sa morto nel di X. e parte nel di XIII. del medesimo mese. Morì egli in tempo, che le cose pontificie cominciavano in Regno a sentire l'avversa fortuna, poichè Mansredi suggitosi alla Corte, e risuggiatosi a Nocera de Pagani (sorse prevista la vicina morte di S. Beatitudine) e trovati quivi i teseri di Corrado, di Oddone fratello del Marchese Bertoldo, e di Giovanni Moro Capitano de' Saracini, che ritrovavasi in Acerenza, dove su di h a poco uccifo, satto presto presto a sorza di dinaro un' picciolo ma valoroso esercito esci in Campagna, battè i Tedeschi, ed i Papalini, e prese soggia a sorza, che saccheggiò - V. Petr. de Curb. in Vit. Innoc. IV. Raynald. va annalib. Eccle-sass.

(m) Fra l'altre cose, che sece questo vigilantissimo Papa, qui commemorate im parre dal Platina, celebratissima è la costituzione d'intorno agli studi, che indirizzò a quasi tutti i Vescovi dell'Occidente, in cui dopo essersi lagnato dell'invasso abuso, che tutti i Chierici davansi alte discipline legali, e che i Prelati benesicavano gli studiosi delle leggi civili, onde venivano le scuole della Filososia e della Teologia abbandonate, scuole che servivano molto più alla Chiesa ed all'Altare, come quelle, che portavano all'intelligenza della Scrittura, di quello che vi servissero i Testi Civili, inerendo alla bolla di Onorio III. data nel MCCXIX. ordina che in avvenire non godano di alcun benesicio ecclesiastico, nè di alcuna ecclesiastica dignità se non quelli, i quali oltre a' buoni costumi saran-

Creò questo Pontesice in più ordinazioni molti Cardinali, de' quali si trova memoria solo di ventuno, sette de' quali surono Vescovi, sei Preti, ed Otto Diaconi; che surono.

Ottone di Castel Rodolfo Francese, Vescovo Card. Toscolaneuse.

Stefano... Vescovo Card. Prenestino -

Ottone Candido de' Marchesi di Monferrato, Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

M. Pietro di Colmezo, Vescovo Card. Albano.

Guglielmo .... Vescovo Card. Sabino.

Giacomo ... Francese, Vescovo Card. Portuense, e di S. Ruffina:

Giovanni.... Vescovo Card. Sabino.

Fra Giovanni di Villa, Abbate Francese, Arcivescovo Bisantino, Monaco di S. Benedetto, Prete Card. di S. Lorenzo in Lucina.

M. Fra Ugo da S. Caro da Barcellona Spagnuolo, dell' Ordine de' Predicatori, Prete Card. di S. Sabina.

Pietro di Banno Francese, prete Card. di S. Marcello, che su poscia, Vescovo Card. Sabino.

Guglielmo.... Francese, Prete Card. dei Ss. dodici Apostoli.

Ricardo.... Monaco, ed Abbate Casinense, Prete Card.

Giovanni detto di Toledo Inglese, Monaoo Cisterciense, Prete Card.

Goffredo, o Gottifredo figliuolo di Corrado Caietano Cavaliero Imperiale; Diacono Card. de Ss. Sergio, e Bacco.

Gottifredo Castiglioni Milanese, Diacono Eard. di S. Adriano.

Bernardo Caracciuolo Napolitano Diacono Card.

Ottone Grillo, Diacono Card.

Pietro Cappoccio Romano, Diacono Card. di S. Giorgio al Velo d' Oro:

Giovanni Celestino Orsino Romano, Di acono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano.

Ouglielmo del Flisco, Diacono Card. di S. Eustachio.

Ottobono del Flisco, Diacono Card. di S. Adriano, che su poi Papa Adriano V. Questi due ultimi erano Nipoti del Papa.

A N-

no trovati istruiti nelle arti liberali, ed informati delle sagre scienze. Questa Costituzione dovrebbe a' tempi nostri servir di norma ad un altra, che Iddio saccia, ch' esca un di alla luce, per vietare ai Chierici lo assiduo studio delle matematiche, che li toglie affatto anche a' nostri di dalle applicazioni alle lettere sagre, anzi sa loro la teologia dispregievole, e la canonica. La bolla poi de' XXI. Novembre, in cui vieta a' Regolari di ricevere ne' di di Domenica, e dell' altre Feste nelle loro Chiese i parrocchiani altrui, di somministrar loro il sagramento della penitenza, di predicare nelle ore delle parrocchiali funzioni, e senza la permissione de' Parrochi nelle parrocchiali Chiese di sar sermoni ancorche con la benedizione de' Vescovi, su dal successore appena salito sul soglio pontificio rivocata. V. Bullar. Roman. Tr.

viene attribuita anche ad Innocenzio IV. la benedizione della Rosa d'Oro, della qual cosa parlato avendo assai eruditamente poc'anzi il Reverendissimo P. Busenello Veneto, Prosessore in questa Università de' Sagra Canoni e nostro Collega rispettatissimo, tralascierò io di farne parole, non avendo che aggiugnere alla

fua dotta dissertazione.

### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO:

Ocherale di Lione dodici Cardinali persone tutte eccellenti, e diede ai Cardinali per proprio ornamento il cappello rosso. Di ciò è autore Martino, che nel medesimo tempo visse, nella vita di questo Pontesice. E per il cappello rosso significava, che per disendere la libertà ecclesiastica devessero bisognando ancar la vita porce, e specialmente in quel tempo, ch' era la Chiesa Romana melto da reducio spavagliata. Gli ornamenti dei Cardinali sagona dei Pantesici seguenti ordinati, e da Paolo Secondo specialmente. Toloneo, Platina, ed altri Antori queste cose scrivono.





# VITA DI ALESSANDRO IV.

LESSANDRO IV. di Anagni su in luogo d'Innocenzio creato Pontesice (a). Fece tosto intendere a Mansredi, che si risolvesse di non sarcosa, per la qual la dignità di Santa Chiesa se ne sentisse offesa. Ma costui fattisi venire i Saracini di Nocera, passò d' un subito sopra le genti della Chiesa, ch' erano in Foggia, e ne sece grandissima strage; avendo già per la mor-

<sup>(</sup>a) Rinaldo Vescovo d' Ostia della nobilissima e potente samiglia Conti, e parente d' Innocenzio III. e di Gregorio IX. su in Napoli eletto Sommo Pontesice nel giorno dei XII. di Dicembre giornata di Sabbato, e su enunciato al popolo col nome di Alessandro IV. e coronato nel di XXI. del suddetto mese, onde vengonsi ad accordare ottimamente l' annalista Rinaldi con Pietro da Curbio scrittore della vita d' Innocenzio IV. Egli era d' indole dolce e mansueta, creatura di

me se, chi esse Sergesa, de Corradino, e di qui esso diceva restare erede, preferan animo regio. I Cristiani, come s'e detto, che si ritrovavano apprello Larannia accampati incominciarono a fentir fame, e ad effere dalla pestilenza assitti, avendo il nemico occupata una parte del Nilo, donde soleva venire la grascia nel campo nostro, anzi venendovi il Patriarca dil Gerusalemme con moiti legni, su preso dai Barbari. Per la qual cosa, dubitando Lodovico d'esser a same vinto, si mosse per ritor. narne in Damiata, e con groffissimo esercito del nemico s'incontrò, e sacendovi satto d'armi, su vinto e satto prigione insieme con Alsonso Conte di Poitiersi, e con Carlo Conte di Angioja suoi fratelli. Ma, ellendo poi dai suoi stessi stato il Soldano tagliato a pezzi, colui, che li successe, avendo ricuperata Damista, ed avuto un certo danaro dai nostri, lascio tutti i Cristiani prigioni in libertà, e sino in Tolomaide gli accompagnò. Il Re Lodovico, a persuasione di Papa Alessandro mandò i fratelli in Francia, ed esso si restò nell' Asia, sinchè sortificasse Cesarca, il Zasso, e Sidone, ch' i mostri tolte dalle mani dei Saracini avevano. E finalmente fatto questo in capo di sei anni, ch' egli quest' impresa maneggiò, se ne ritornò nella Francia. In questo Papa Alessandro avendo scomunicato Manfredi passò in Anagni, e mandò il Cardinale Ottaviano Ubaldino in Napoli, perchè teneffe i Napolitani in arme contra Manfredi, ed esso dava speranza di dover tosto con nuove genti passare nel Regno. Ma non contento Manfredi di travagliare i Napolitani, sollevò ancora nella Toscana rivolte, e specialmente in Fiorenza, la qual s' era tosto per la morte di Federico riposta in libertà. E surono per un pubblico decreto riposti i Guessi nella Città, che n'erano stati cacciati da Federico, perchè potessero allo storzo dei Gibellini ostare. Per questa via divenne in modo nella Toscana la parte Guelfa potente, che surono i Pistojesi, gli Aretini, i Pisani, edi Senesi, ch'avevano i Guelfi loro Cittadini cacciati fuori, con offinate, e sanguinose guerre perseguitati. Ed i Lucchesi si mostrarono molto contrari ai Pisani, i quali sarebbono senz' alcun dubbio stati dai Fiorentini oppressi, dai qua-

Gregorio IX. suo Zio, pieno di virtù, e di dottrina. Ei si sermò in Napoli per allora, e per mezzo di Galvano Lancia Zio materno di Mantredi cominciò seco a trattar di pace. Ma Galvano intesoti col Nipote lasciò di improvviso la pontificia Corte, e si gittò in Campagna a sare con Mantredi delle conquiste, il quale non per anche avea mandati al Papa messi per riconoscerio e prestargli ubbidienza. Si risolse sinalmente di farlo con ordine al medesimi, che entrassero pure in trattati di pace senza però nulla conchiudere. Di che accortosi il S. P. mise alla testa delle sue truppe Ottaviano degli Ubaldini Cardinale del tirolo di S. M. in via lata, e lo cossituì Legato per tutta la Puglia. Allora Manfredi sentendo anche sconsisto il Lancia suo parerte si ritirò alla parte di Brindisi, e richiamò si suoi messi. Ne riterisce qui vero il Platina, quando riferiste, che Mansredi seccorrer voce, che Corradino era morto, poiche è certo, che Vicebalio di Corradino era Pietro Russo, il quale se la intendeva con la Corte Romana, e che per la sollevazione nata in Messina su dalla Sicilia Russo cacciato, e costretto su a risuggiarsi in Napoli setto il ombra di Nostro Signore. V. Murater. luog. citat. all' ann. MCCLV.

li furono presso il siume Ansari vinti, se sospettato i Fiorentini non avessero della sede dei Poggibonzi, la qual terra è posto nella Valle di Elsa lungi dodici miglia da Siena, e naturalmente, e per arte sorte. E si servivano i Gibellini di questo luogo, come d'una rocca della guerra, che contra i Guessi sacevano. I Fiorentini spianato, e tolto via questo luogo, offerirono genti al Papa contra Mansredi comune nemico. Essendo dunque Mansredi stato dichiarato Re in Palermo coi Saracini, ch' egli assoldò, diede di buone rotte al Legato del Papa, e mandò Giordano suo Capitano con 1500. cavalli in savor dei Senesi contra i Fiorentini, i quali surono poco poi presso il siume Arbia con tanta strage vinti, che surono ssorzati ad abbandonare la loro Città. Non restò per questo il Papa di perseguitare per tutto il tiranno (b). Perciocchè, avendosi Ezzelino quafi tutti

(b) Prima di tutto è da sapersi, come il Cardinale Legato, che trovavasi diminuito alquanto l' esercito pontificio per le varie partite sotto respettivi Capitani bartute dalle bande di Manfredi, tenuto avendo il grosso del Siciliano esercito sempre a bada sull' esempio di Fabio Cuntatore, ridusse finalmente il nimico a buoni patti. I patti surono questi: che la provincia di Terra di lavoro restasse a la Chiesa, che a Corradino rimanesse la Sicilia e la Puglia, ed a Manfredi gli prinatipati che godeva a' tempi del Padre, purchè amendue ne prendessero l' investitura nelle forme dalla S. Sede: che sostero d' ambe le parti restituiti i prigionieri, e conceduto il perdono a chi contro ambe la parti prese l' armi avesse. Fu sipulato l'accordo e sostetto unanimemente. Ma il Papa, che rotto avea il concordato col Duca d' Angiò, e rinnovato il trattato cogli Inglesi a savore di Edmondo, e già spedita avea al Re Padre la Carta d'investitura, non volle accettare la stipulazione passata fra il suo Cardinale Legato e Mansredi, e bandita una crociata contro i popoli della Calabria e della Sicilia spedì Russo contro Mansredi, il quale sconsitto se ne tornò a Napoli, e di la si ritirò a Terracina ucciso da un suo sambi con si popoli della Calabria e della Sicilia spedì Russo alle incursioni de nemici, poichè gli Inglesi non risolfero mai di mandare un' armata, su ssorzato verso il terminare dell' anno MCCLV. ritirarsi in Roma. Quivi giunto non avendo come soccorrere la Sicilia e la Puglia su cagione, che queste ritornarono sotto il dominio di Corradino, e perde la S. Sede quanto aveva guadagnato in Regno. Non perduto però d'animo il S. Padre essendo mancato il Re Guglielmo d'Olanda si trattò in Germania d'eleggere un Re de Romani. Però Alessando IV. scrisse fortissime lettere agli Elettori Ecclesiastici, che non s' indusero mai alla elezione di Corradino, ed intimò la scomunica a chiunque sentissi in comerca dell' escrito di Legato, il quale da questa Signoria ottenuto, che Marco Querini sosse alla Lombardia spedi a Venera Fad

Padova il di XX. di Giugno dell' anno MCCLVI. e contro le armi di Ezzelino, che allora nelle parti di Mantova guerreggiava all' assedio di Padova ricondotte essere la Città stata vigorosamente disesa, e ridotto il Tiranno a ritirassi vergognosamenie di quà. V. Paris de Creta Chronic. Veron. Tom. VIII. Rer. Italic.

Fece poi molto strepito in quest' anno la deposizione dal Generalato dell' Ordine Francescano di sta Giovanni da Parma. Quest' Uomo benemerito per altro della S. R. Chiesa troppo dedito alla allegoria, e quindi portato per la dottrina dell' Abbate Gioachimo già condannata seguiva un partito, che sempre visse tra Francescani di rigorismo. Subito dopo la morte del S. Padre Serasico suronvi Frati, i quali pretesero, che si dovesse stare da quelli, che professavano tale istituto non solo alla regola, ma anco al testamento di S. Francesco. Gregorio IX. seco

f. . is is Marce Tribigans recupers, ere pedere sit effecte di Mantova; e ence Alexandro menos indes con frenta in Veneza Filippo Fogranele, Arentescono di Raventa, il qual predicazdo quina la croce, sece un' eservito, e cavo el Padeva Anselmo migore del manno Ezzelino. Di che racife colte, alciando estro i alledio E: Mantona, e venttofene volando in Verora, quando si vidée del tumo fuori di speranza di ricuperare Padova, sece cruselmente motire cecici mila radovani, chi egli nel suo eserciro avea. Il Legaro mando la Erefria alcuni Teologi dell' ordine del Minori, perche con le predicte lero ficefiero ripatriare i Guelfi, e diventare quel popolo parteggiano di S. Chiefa. Il medefinio avrebbono fatto i Piacentini, e Cremonesi, se Operto Palavicino non n'avesse con l' ajuto dei Gibellini occupato la Signoria di questi luoghi. Ora contra co-Aui, e contra Ezzelino corsederati insieme si mosse da Brescia con l'ajuto dei Gueifi il Legato. E facendosi presso Gambara il fatto d'armi, su con gran strage vinto, e fatto prigione co il Vescovo di Brescia, e coi principali della parte Gueifa, i quali tutti Ezzelino, avuta Brescia, lasciò liberi via (c). E su questo nel 1259. Dubitazio il Legato Apostolico,

una Bolla, con cui vieto questa pretentione de Frazi rigidi, e disse, che per queste tre ragioni non erano i Francescani obbigati al testamento, primieramente, perche egli, ch' era stato amico in minoribis del S. Padre sapeva, ch' egli aveali obbligati alla regola, e non al testamento: seconcariamente, perch' essi aveano professata la regola, e non il testamento: sinalmente, perche egli come Papa voleva, che stessero alla regola, e non al testamento. Allora questi rigidi Alunni' e minori misero in dubbio, se stando alla regola, si poteva abitare sotto un teto, che sosse perciò granajo, contervare le elemosine di frumento, di vino, di legna; ed avere perciò granajo, cantina, ed officine. Unde escì un' altra Bolla, che dichiarò, giusta la regola, potersi da Francescani usare tai cose. E come il popolo è più portato avvegnache rozzo, per l'apparenza della virtù, che per la virtù stessa, questi rigidi si trassero dietro molto popolo, dall' aura di cui insuperbiti; si sinsero una dottrina tutta allegorica e spirituale, ch' evangelio eterno chiamazono, e promesso da Cristo lo predicarono, allorche mandato arrebbe lo Spirito Santo; e dissero, che come interpetre di questo di Cristo su Pietro cogli altri Apostoli, colla morte de' quali cessò; così di questo erano essi solta si stronte de' Concilj, e del Papa. Ora il Parmeggiano Fra Giovanni portato per tale dottrina su, come dissi, deposto, ed in suo luogo su satto Generale S. Bonaventura, che non mai accettato arrebbe, se le imputazioni date a fra Giovanni sostero state imposture, e che con ogni studio cercò di trar l'Ordine da quella estrema rigidezza intendendo di purgarlo con ciò da una faisa dottrina, e da una pura apparenza di virtù: ma di ciò ancora.

dezza intendendo di purgarlo con cio da una tasa dottrina, e da una pura apparenza di virtù: ma di ciò ancora.

(c) Non è da omettersi, qualmente nell'anno MCCLVII. verso la metà di Gennajo vennero gli Elettori Germanici alla scielta del loro Re, ed avvegnachè in disparere sossero si sormarono in due fazioni, delle quali l'una elesse Riccardo Conte di Cornovaglia e Fratello del Re d'Inghilterra, l'altra Assonso Re di Cavisilia e di Lione. Fu portata la causa loro avanti il Papa, che ascoltò gli Avvocati d'ambe le parti, ma non discese mai ad alcuna decisione; nè in stalia, e massimamente in Roma si pensò più per parecchi anni all'impero.

In questo frattempo accadde cioè nel MCCLVII. quello, che il Platina riserisce fnor di tempo, ed è, che Mansredi avendo satta correr voce, che Corradino, il

In quelto frattempo accadde cioè nel MCCLVII. quello, che il Platina riferisce fuor di tempo, ed è, che Manfredi avendo fatta correr voce, che Corradino, il quale Isabella sua Madre per consiglio del Duca di Baviera suo fratello avea satto venire in Germania con la speranza, che sosse fatto Re, era ivi morto, edavendo ostervato, che comunemente era creduta la cosa, si sece coronar Re, e rispose poi agli Ambasciadori d' Isabella, che appena udita la coronazione avea-

che non crescesse soverchio, la potenza d'Ezzelino, deliberò di distorio dalla lega, ed amicizia d'Oberto. E lo tentò per mezzo di Boso Doario nobilissimo Cittadino di Cremona, il qual, mostrando quanto odiosa, è detestabile sosse la crudestà, e sierezza d'Ezzelino, persuase ad Oberto, che se n'allontanasse, e si stringesse in lega coi Milanesi, e coi Mantoani, e con l'altre Città consederate. Quando Ezzelino vidde aver quasi assatto tutt' Italia contra di lui congiurata, pieno oltra modo di sdegno, passò a danni, e rovina del Milanese. Onde eccitò le Città consederate a prender l'armi, ed essendone non molto poi vinto, e satto prigione in Soncino morì, dov' era stato dopo la battaglia con una mortal serita portato (d). Riscosses per la morte di questo tiranno tutte le Città della Lombardia in libertà, seguirono da quel tempo in poi la parte del Papa. Il

gli a testificargli spediti, che il suo figliuolo era vivo, e lui tal corona per paterno retaggio apparteneva, rispose dico, ch' ei non se l' avea posta in fronte, che assine di conservarla per lui, abbisognando essa di un disensore prode e vigoroso contro la sorza romana, Corradino essendo ancora fanciullo. Infatti Mansredi oltre alle vittorie, che riportò in Regno si formò un partito in Roma popolare, il quale spogliò della veste senatoria Manuello de Maggi Bresciano, che prima la nobiltà romana avea eletto in luogo di Brancaleone Bolognese, che carcerare avea satto, liberando lo stesso Brancaleone, e riponendolo alla tessa del Sonato, il quale aderendo al novello Re di Sicilia ssorzò il Papa a ricoverassi fuggiasco dalla sua residenza in Viterbo, ed era per incendiare Anagni Patria d'esso Alessandro IV. se prevenuto da una terribile malattia non si sosse incamminato a gran passi alla morte. Fu in suo luogo satto senatore Castellano d'Andalò pur Bolognese, e Zio del desunto, nè potè il Papa impedirlo, come volea il furor popolare prevalendo allora cotanto eziandio contro gli ssorzi della nobiltà. V. Murat. Annali Co:

(d) Nell' anno MCCLIX. nel mese di Settembre essendosi Ezzelino mosso verso Milano con intelligenza di alcuni Milanesi, che promesso aveangli di aprirgli una porta, si trovò quasi bloccato da varie nimiche armate, e però volendo riprendere il ponte di Cassano diseso da suoi nimici su ferito nel piè sinistro di setta, che se gli conficcò nell'osso, corso a Vimercato per farsi medicare dopo estrata la saetta rissali a cavallo nel di seguente e ssorzato d'Azzo d'Este, e da Oberto Pelavicino guadata l'Adda, ed abbandonato da suoi cercò ricovero sulla bergamasca, che gli su impedito dalle milizie ossili, che lo seguivano, cui riesci finalmente di farso prigione, avendogli un soldato satte in capo due o tre ferite, e ciò avvenne nella giornata dei XXVII. di Settembre dell'anno avvisato. Tratto a Soncino con le truppe de' suoi nimici, quivi dopo undici giorni morì scomunicato d'anni incirca LXX. e su seppellito in luogo non sagro essendo mancato suori del grembo della Chiesa, senza chiedere Sagramenti e senza alcun segno di Cristiano. Il che abbiamo voluto notare per ismentire que' moderni Scrittori, che lo scrivono morto nell'anno seguente, cioè LX. sopra il MCC. Avez tal morte predetta il B. Luca Belludi in Padova per una visione, che ebbe da S. Antonio, di cui era in vita stato discepolo e compagno, in cui gli predisse la giornata, il mese, e l'anno della morte di costui, ed e la visione dipinta nel fregio della Cappella d'esso Beato in antichi tempi delineata. V. Malvec. Chronic. Brix. Monach. Patav. Galvan. Flamm. Marco Badoero poi Podesta di Trivigi nell'anno seguente alla testa di molte bande di milizia massimamente Veneta prese Alberico fratello di Ezzelino con la moglie Margherita, quattro figliuoli maschi, e due figliuole a quali tutti sece tagliar la testa, così sentenziato avendo quasi tutte le consederate Città dopo la morte di Ezzelino, che convennero nella presa di Alberico. V. citat. supr.

Legan, et: aveve reposta in libertà Padinva, una volendo lasciare in piè selegia sicena di quella guerra, caccio da Trivigi Alberico fratello d' Exelino, e lo sece con la mogile, e coi ngimoii morre. Papa Aleslandro vergendos suori di questo intrica dei tiranni d' Iralia, seca volto l'animo al? imprefa di boria, quando la discordia, che fra i Veneziani, e Genovels racque, re a ciacile. Aintavano all' cra in Soria i noftri due Città meto ricche, a potenti, chi erano Tolomaide, e Tiro, e quelli, che più vi potevato, erato i mercadanti Genoveli, Pilatti, e Venezieni, che gia per XLIV. and v avevano tutte le mercanzie quaft dell'Oriente, e dell'Occidente cumulate. Aveano queste nazioni separate le lor piazze, e contrade della Città, ne in essento era in Tolomaide co-La alcuna comune fra i Veneziani, ed : Genoveli, salvo, che la Chiesa. Onde mentre, che questi e queili cercano di fare lun proprio il Monastero di S. Saba, in gran contesa ne vennero. Scrivenco il Papa all' una parte, ed all alter le storzò di terminare quella lice, moderanco loro, ch' ello volez, che quel Monasterio frise ad amendue le loro nazioni comune. Ma i Genovest, chi aveano prima avuto notizia di questa volontà del Papa, con-Mandosi in Filippo di Monsorte, e Governatore di quella Città, cacciati i Veneziani via i infignorirono del Monafterio, e lo fortificarono come une roces. I Veneziani usciti di Tolomaide è consederarono con Mansre. di Re di Sicilia contra i Genoveli. E ritornando impetuolamente nel porto di Tolomaide v'abbruciarono venti nave groffe, e due galere di Genoveli, e preso co 'l medefimo impeto il monastero di S. Saba, lo posero a terra. I Genovesi irritati, anzi che spaventati per questo danno, fatto una nuovi armata andarono ad incontrare presto Tiro i Venezissi. I quals non movendoù allorz ne pullarono policia in Ponto, do. ve presero a forza la Città di Silimaria, ch' era guardata dai Saracini, e la posero a sacco. Accresciute in questo le sorze dei Veneziani, i Genovesi passarono in Tiro, chi era come un luogo comune di questa guerra. Il Papa, che dubitava, che non dovesse qualche gran rovina da quella discordia nascere, chiamati a se gli Ambasciatori di questi due popoli, e dei Pisani s'ingegnò d'accordarli e pacificarli insieme. E si ritrovava ai buoni termini il negozio, quando venne avviso, ch' i Veneziani, ed i Pisani avessero fra Tolomaide, e Tiro vinti in un gran fatto d' arme navale i Genoveli, e fra prigioni, e sommersi di legni peggiorati gli avessero, e che ne sossero i vincitori in Tole saide, ed i vinti in Tiro ricoverati. In Tolomaide surono tutti gliedifici dei Genovesi abbettuti, e tutte le facoltà loro sacchengiate. Tanto vogliono, che fi risentisse il Papa di questa rotta, che nonvolle 2 gli Oratori dei Veneziani dare udienza mai, finchè i Genoveh, chi erano stati satti cattivi, non si liberarono (e). E perchè

<sup>(</sup>e) Le cose raceontate qui dal Platina non in tutto vere, doveano da lui riserirsi molto prima, poiche avvennero nell'anno MCCLVIII. Il continuatore di Caffero ci sa sapere, che i Veneziani erano aggravati dai Genovesi, e che perciò s' inter-

avesse ancor altrove il Papa che fare, Baldovino Imperador di Costantinopoli, fotto il cui Imperio s'avea qualche speranza, che si fosse potuto Terra Santa ricuperare, pensava di dover abbandonare Costantinopoli. Perciocchè Michiele Paleologo restato come parente tutore di due figliuoli di Teodoro Lascari non cessava di perseguitare i nostri Lati-ni per tutte le vie, ch' egli poteva, avendo già cacciato di Acaja Gu. glielmo Francese, e non lasciando, che sare, all'aperta, e con sedizioni contra il povero Baldovino per cacciarlo di stato. Per la qual cosa mentre và Baldovino a soccorrer alcuni luoghi nelle riviere del mare maggiore, ch' erano dal nemico assai travagliati, aprirono una notte i Cittadini di Costantinopoli le porte a Paleologo, e lo tolsero nella Città. Allora Baldovino, e 'l Patriarca Pantaleone volgendo di Ponto verso Europa le prode, tutta questa contesa interruppero, e quietarono, Il Paleologo, che si vidde senza nemico, che travagliar lo potesse, soce destramente morire i sanciulli, dei quali era esso tutore, e per se l'Imperio ne tolse. Il qual'Impero essendo stato quarantatre anni in potere dei Latini, ritorno finalmente ai Greci (f). In questo il Cardinale Ubaldino, essendoli poco prosperamente riuscite le cose di Napoli, se ne ritornò tosto al Pontesice. Il qual canonizzata, che ebbe in Anagni Santa Chiara dell' ordine di S. Francesco, se ne andò tosto in Viterbo, per pacificar i Veneziani, e Genovess, e mentre, ch' egli si travaglia in questo negozio per affanno di cuore, che se ne prendeva, morì a' 25. di Maggio, e su nel 7. anno del suo pontificato onorevol-mente nella Chiesa di San Lorenzo sepolto (g). E' da tutti certo la vita

interpose Papa Alessandro IV. mandando innanzi e indiertro lettere e Nunzi;

interpose Papa Alesandro IV. mandando innanzi e indiettro lettere e Nunzj: ma nulla facendo i Veneti non a Manfredi ricorsero, che anzi secero lega co' Pisani e co' Marsiliesi e batterono si sattamente i Genovesi, che questi rimasero in Levante molto avviliti distrutta in Accon la loro Torre, ed i magazzini spogliati. Nè per questo s' insuperbirono i Veneziani, ma dando orecchio alle insinuazioni del Pontesce secero lunga tregua, e restitutrono i prigionieri. V. Casfar. ann. Genuens. I. VI. Annal. Pisan. Tom. VI. Rer. Italicar. Cr..

(f) Baldovino col Despota della Morea venne in Italia per soccossi, e sece capo alla corte di Manfredi. Si scusò questi col pretesto della necessità in cui era di stare in guardia contro l' armi pontificie, che gli disputavano il Reame: vogliosi Baldovino e il Despota di troncare ogni pretesto si posero in testa di comporre le cose stra il Papa ed il Re. Nel Gennajo pertanto del anno LX. oltre il MCC. venne il Despota a Viterbo. Alessandro benignamente il ricevè, condiscese anche a riconoscere Manfredi purchè investito dalla S. Sede, della sovanità, che posseda, ma voleva, che restituisse i beni a' suorusciti, e licenziasse da'ssoci servigi gli Saracini. Manfredi accettava la condizione prima, ma per la seconda era inssessibile considerandosi nudo per la istabilità de' suoi Baroni, e per la sacile diserzione delle truppe italiane e tedesche, allorchè si sosse rovato senza Saracini, sicchè l' uno, e l' altro con le mani restarono, com' uom dir suole, piene di mosche. V. Nicepb. Gregor. Saba e Ricordan. Malaspin. Cr..

(g) Nell' anno avanti la morte di Papa Alessandro IV. un Fanciullo a quello che trovasi scritto, in Perugia, altri dicono un' Eremita, e sorse amendue insieme e d'accordo si dettero a predicare la penitenza per le pubbliche vie slagellandosi a sangue. Non è credibile quanta gente si uni loro, la quale sparsasi per l' Italia andò crescendo come il vento, e penetrò sino nelle più rimote parti di Europa. Costoro nudi dal mezzo in sù andavano per le vie processionalmente b

di Europa. Costoro nudi dal mezzo in sù andavano per le vie processionalmente

di questo Pontefice sommamente commendata. Perchè su tenuto liberale, massimamente co' poveri, e con tutti quei, che sossero benemeriti della religione Cristiana. Onde vietò, che non si potessero legger alcuni libri scritti da un certo Guglielmo di Santo Amore contra la povertà, perciocchè diceva fra le altre cole quelto empio, che i poveri religioli, e che vivono di lemosine, non fossero in stato di potere salvarsi. Abbruciò Alessandro pubblicamente un pestisero libro, il cui Autore diceva, che lo stato della grazia non procedeva dalla legge dell' Evangelio, ma dalla legge dello spirito. La qual opinione si diceva esser tolta da libri dell' Abbate Gioachine. Ed era questo libro da' suoi seguaci chiamato l' Evange. lio eterno. Sempre che puote Alessandro riposare da negozi esterni, scrisse qualche cosa d'ingegno. Onde sece l'Epistole decretali, e talmente sa vori le persone setterate, che fino alla dignità del Cardinalato le alzò, e ne su uno fra gli altri Errico Cardinal d' Ostia, nelle leggi divine, ed umane dortissimo. Usò anche gran liberalità con Bartolommeo da Breicia, che scrisse molte cose sopra il Decretale, per queste sue così buone parti, oltre la gran dottrina, e fantità, ch' egli ebbe, meritò di essere ragionevolmente lodato. Fu opera sua che quel tempio presso Sant' Agnese, che era prima dedicato a Bacco, servisse al culto divino. E che egli ancor di sua mano consecrasse l'Altare di S. Costanza, lo scritto stesso, che sù l'andito del tempio fivede, lo fa chiaro. Vacò dopo lui tre mesi. e quattro giorni la Chiela (b).

Сгед

battendosi con si flebile tanto, che cavavano anco da più duri cuori le lagrime. Non è credibile quanto bene secero tai uomini componendo le discordie delle samiglie, e sino delle Città. Se non che degenerando celeremente da primieri semplici iffituti dettero in Eresia, predicando che la flazellazione a sangue era il vero battetimo, ed in quella la vera penitenza era riposta. I uno e l'altro assolvendosi, sebbene laici, e senza quindi podestà alcuna. Le Donne che sacevano parte di questa compagnia si battevano nelle proprie sianze, ed al più alcune raunavansi in quaiche privato luogo alle quali ninn Uomo prenedeva, o alle lo-ro discipline interveniva. V. Monar. Patav. in Commit.

Mori in Viterbo Papa Ale andro II. e sebbene da alcuni viene tacciato di semplice, io non lo posto non credere pieno di piritto cella Chiefa, e lontanissimo dallo spirito del morito. Ramico esti il permetto di Innerezzio IV. satto a' Greci di omercere nei limbolo la parricola Finimare, profesiando per altro di credere la processione dello Spirito Santo dai Padre e dal Figituolo quanto i Latini. Approvo le Scimare di S. Franze dei a petizione del Re S. Ludovico appoggiò il S. Unicio conero degli Albigeti al Provinciale de Predicatori, ed al Guardiano de Francescani di Parim, e vieto la lettura del libro di Guallelmo di S. Amore de Perioni degli alterni, nei quale disapprovava la povertà volontaria, o a meglio dire il voto della povertà, ne volca, che colui soddisfacesse al Canone Lateranemie. Il quale muse sacramentalmente associo da un Monaco o da un Frate, isboene dallo Ordinario approvato; contro cui sonde S. Tommaso da suo pari. Finalmente ordino, che i Vescovi eletti, te fra tei meli non sollero stati ordinari, o reti non si societo alle loro sedi, o s' intendesiero decaduti dalla elezione, o sospeti. Confereno I Ordine degli Eremiti di S. Asonino, e degli altri, che socto la resola volcare vivere di S. Benedetto, e si intendesiero decaduti dalla elezione socionari. Vi Equato Rim, alla Alexandi IV.

[k] Non so come qui il nostro Scrittere asseruca, che in più ordinazioni creò.

Creò in più ordinazioni questo Pontefice assai Cardinali, e si ha memoria solo di sei, due surono Vescovi, e quattro Preti, e sono.

Errico.... Francese, Arcivescovo Ebredunense, Vescovo Card. Ostiense, e Vellitrense.

Giovanni.... Vescovo Card. Portuense, e di S. Ruffina.

M. Fra Annibaldo degli Annibaldi Romano, dell' Ordine dei Predicatori;
Prete Card. de' Ss. Apostoli.

N.... Francese, Prete Card. di S.... Patriarca di Gerusalemme, che fu poi Papa Urbano IV.

Fra Andrea dei Conti d'Anagni, Nipote, dell'Ordine dei Minori, fu creato, ma non volse accettare.

N.... Prete Card. tit. di S....

#### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO:

Uefto Pontesice (il che Platina tacque) su della nobil samiglia dei Conti, parente d'Innocenzio Terzo, e di Gregorio Nono, dal qual su satto Cardinale. Era prima chiamato Orlando, ed era Vesco. vo d'Ostia, e di Veletri. Si cava dai registri del medesimo Pontefice, che si conservano in Roma nella libraria Vaticana.

Non si trova, che questo Pontesice creasse altro che un solo Cardinale, che su il Beato Tesauro Beccaria Monaco, ed Abbate di Vallombrosa: non so d'onde cavi gli sopradetti il Platina.

Alessandro assai Cardinali, quando tutti attestano, che intanto trovaronsi VIII. soli Cardinali al nuovo conclave, perche non sece egli alcuna promozione. Ma non è men salso, ch' ei nessuna promozione facesse, poichè è certo, ch' ei promosse al Cardinalato il B. Andrea Conti suo Zio paterno, che nell'eremo del Piglio appartenente al Convento d'Anagni de' MM. CC. santa vita menava, il quale non volle accettare la sublime dignità, ed è certo ancora, che promosse l'Abbate generale di Valle-ombrosa, il quale accettò. V. Natal. Alexand. Histor. Eccles. Co.



PITA DI TREARO IF.

R B A N O IV. Francese, della Città di Treca essendo Patriarca di Gerusalemme su creato Pontesice (a). Si sece tosto venire di Francia molte genti, per opporle a Mansiredi, che ne travagliava lo stato di Santa Chiesa. Il perchè Giordano Capitano di Mansiredi, chi era contra i Guessi nella Toscana, su richiamato nel regno, e si diede perciò a Guessi quale che

<sup>(</sup>a) Morto Alefandro nel di XXV. di Margio dell' anno MCCLXI. in Viterbo raunaronfi tosto gli otto Cardinali superstiti per eleggere il successore. Non puotero per lunga pezza accordarsi sinche siunto colà Jaceso Pantaleone Patriarca di Gerusalemme, il quale venuto era in Italia per impetrare dal Papa e da Principi Crastiani validi soccorsi per la perichtante Terra-Santa, nè punto pensava a ciò che avvenne. Conosciutosi da Gardinali l'arrivo di si cospicuo e zelante personag-

Ala, to refin Elife I Fill of Elifa Leri Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre I Entre Les en mais a familia de la composition de la composition de la Carighano de la caracteria de la caracteria de la caracteria de la caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria de la Caracteria lesen orina cresie Serator un attallito Aumini miniaclarico un queto temes a court deather, et il Impateme sa Rologia il primo, si a micha dignita con orumio allamatero i recon era perioda genero. Ia, e al creato con lo Ma permito de la cillo alemane, la prefero, e poleto proposas. Or case lemano i Zalazque praleta alemai Romani, e o cavano, aon anver pammi andures de tut reamno ripolio Brancalinue nelle die liberte. All pre : Roman non in emente liberationo Brancalegre, che accora della gridica ilginia la montere i distatto anch' un' auto manifesto in Roma, la rem reporte inia Cini aro, e li chiamurano Euriares. 1 pur umpu portata une uta di inte la morte, e la vata Ben a seconomia di Papa, cita a Romani di modificazio così info-estit, perchi era esso dall'armi di Manifest muranilità, e non era percio atro a refinere loro a . Ger a pun tra se ento pure un da Liberare dalle mani de Trene le Chiele : morace : miel Legati a Lodovico Re il Franca, efertando e al er en en prime tempo mandar in Italia con un eferenti Caren Corre il Fre moi, e il Angola, fuo Fratello, pereile aven animo escenirio Mirrico di ricro, di fare Carlo Re dell'una, e l'altra Seini E l'argière firmi eral si introvava con I ingratitudine di Martineff illegrate, il il ille offernità con l'aveille diftolto da questo proposito (e. . Na .. leguerte Populare mandò questo di-

(c) Vedendo il S. Padre, che il Re d'Inghilterra non era in istato di fare quella spedizione in Sicilia, che conveniva per meacciarne Mavissii a cagione della guerra, ch' egli aveva cogli Aragonett, è confideranco, che la fola Francia era in allora a portata di una pronta conquista, ruppe il vecchio trattato con Edmon-

<sup>(</sup>d) Le cole narrate alquanto logia da Fanya, nome appartenenti ad Alessandro IV. e dette qui sucr di inego, surono da me gia a inego prortio notate. Intanto è da saperi, qualmente i que consensenti alla Contra Germanica non avendo potuto convenire, ne convenire in alcin di loro avendo ga Elettori potuto, erano in procinco di sur Re Constanti di Svetia, alcorde penetratasi in Roma la cosa li nunaccio il S. Parte di icomunica, de a tale elezione venivano; onde nemmeno in questi anno MCCLXII, su setto il Re de Romani. V. Murator. Annal. di Itali a quesi appi.

(e) Vedendo il S. Patre, che il Re di Inghilterra non era in istato di fare quella spedizione in Siglia, che convenira, per piercione il Marietti a casione.

di San Paolo: Incominciò anch' una somma della Teologia: ma non la compì. Fu di più di tanta modestia, e così avido di leggere, che rinunziò il Vescovato di Ratisbona, il qual bisognava tal volta governare con l'armi, come ancor' oggi presso Germani si suole, dove la maggior parte de' Vescovi con gli eserciti armati disendono le lor prelature. Lesse dunque Alberto privato in Colonia un tempo pubblicamente, e finalmente d' ottant'anni nel medesimo luogo morì, lasciando molti valenti scolari, che la sua Academia reggessero. E ne su uno fra gli altri Tommaso d' Aquino, che lasciando la patria, e la sua nobile famiglia ( perch'egli discendeva dai Conti di Puglia) tanto frutto in Colonia fece, che alquanti anni appresso ne ottenne in Parigi il primo luogo fra' dotti, dove scrisse quattro libri sopra le Sentenze: Scrisse un libro contra Guglielmo di Sant' Amore ch' era come s' è detto, pestisero uomo. Scrisse ancor due altri libri, l'uno, de qualitate & essentiis, l'altro de principiis natura. Chiamato poi da Papa Urbano in Roma facendo poco conto delle dignità, che li offerivano, al leggere, ed allo scriver si diede tutto. Perch' egli ristorò lo studio di Roma, e scrisse a' prieghi d' Urbano molte cose. Egli commentò tutta la silososia naturale, e morale. Scrisse contra i Gentili un libro. Dichiarò il libro di Giobbe, e sece la Casena aurea, compose l'ossicio del Sacramento, nel qual'ossicio si contengono molte sigure del testamento vecchio. Ma ritoro niamo ad Urbano, il qual morì in Perugia ai 12. d'Ottobre, e su nella Chiesa cattedrale di questa Città sepolto. Fu Pontefice tre anni un mese, e quattro giorni. E vacò dopo lui cinque mesi la Chie- $\mathbf{fa}(f)$ .

Fece questo Pontesice due ordinazioni de' Cardinali; nelle quali ve ne creò quattro che surono Vescovi, sei Preti, e cinque Diaconi; che surono.

Guido Grosso figliuolo di Fultodio Francese, Arcivescovo Narbonense s Vescovo Card. Sabino.

Gio-

<sup>(</sup>f) Disgustato degli Orvietani ancora Papa Urbano IV. perchè aveano preso il Castello di Bizunto, scacciatane la guarnigione Siciliana, ed in vece di restituir-lo alla Chiesa, l'aveano ritenuto per se, ed anco per molti atti di sprezzo sattigli dal Magistrato della Città, verso il terminare di Settembre lasciò Orvieto, e per la via assalito da cocente sebbre venne in Perugia, dove, per dir così, appena giunto rese l'anima a Dio nella giornata dei due di Ottobre dell'anno predetto MCCLXIV. Prima di morire sentendo ossinati i Romani a voller un Senatore, che durasse in vita, e sosse un gran Signore, e sentendo eziandio, che un partito stava costante per Mansredi, un altro per Carlo, ed erane nato un nuovo a savore di Piero d'Aragona primogenito del Re Jacopo, risolse di ajutar Carlo d'Angiò al conseguimento di tale carica, ben prevedendo, chel con ciò veniva ad agevolargli la conquista delle due Sicilie, e vide anche il suo disegno eseguito. V. Centinuat. Nicol. de Jamsila. Sab. Malaspin. L. II. Co.

di molti Trelati, dove fra l'altre cofe si tratto, a che modo si fosse potuta la Sedia Apostolica dalla potenza, e tirannide di Manfredi d fendere. F. fu concinuso, che si chiamasse contra Manfredi in Italia con titolo di Re di Sicilia Carlo fratello di Lodovico Re di Francia, Conte Di Provenza, e duca di Angjoja. E zi fu mandato a questo effetto Legato un Cardinale, e quefto negocio poi sotto Clemente Quarto si effettuo. In questa Citta finalmente nel 1:64, fu dal medesimo Pontesice con solenne processione ordinata la festa del Corpes Domini il Giovedì dopo la Ottava della Pentecofte, avendone San Tommaso d'Aquino, che in quel luozo lezzeva pubblicamente Teologia, composto l'usficio. E fu cio fatto per il miracolo, che successe in questi tempi nella Chiefa di S. Criftina di Bolfena, luogo della Diocesi di Orvieto . Perciocche menere che un certo facerdote facrificava, avendo già confecrato, dubito della verità del Sacramento. Il perche subito ( cosa maraviguosa a aire, ed udire) incomincio a gocciare vivo sangue dalla santissima Ofica, che in mano aveva; e tutto il corporale ne tinse. Del quale miracolo attonito Urbano si fece dal Vescovo di quel luogo portare in processione quel corporale in Orcueto, ed istituita quella solennità del Sacramento, lo ripoje nella Cincla principale d'Orvieto. Le quali cose tutte si curano dalla Boila dei medesimo Pontesice, che sino ad ogzi si vede, ancora che alcuni non sò che d'una certa don. na chiamata Eva favoleggino. Alche non bisogna altramente rispondere, essendo quello, che ho lo detto , cosa assa chiara , e volgata . Ed il Popolo d'Orvieto co era allora affai ricco, e potente, in memoria di questo fatto incominciò ai edificar da fondamenti una Chieso al Sig. Dio, ed alla Verzine gioriofa di tanta grandezza, e spesa, che non ne avea il mondo un' altra, che si fusse potuto agguagliare. Ma questo non si escgui, se non in capo di 25. anni, eb' erano della: salute noftra 1200, nel Pontificato di Nicola IV. che d' 13- di Novembre del medesimo anno gettò dopo una folonne processione ne fondamenti di questa così fatta Chiesa la prima pietra, in presenza de' Cardinali, di cutta la corce Romana, di molti Prelati forastieri, del Vescova del medesimo luogo, del elero, de mazistrati, e di tutto il Popolo di Orvieto, e concesse ogn' anno in quel di molte indulgenze æ chi vistato quel luozo avesse, che furono poi d'altri Pontesici confer-mare, ed accrescinte. Nella qual celebre Chesa, essendo poi quasi sinita, su quel santo Corporale in un i bellissimo tabernacolo sopra un ricco altare riposto, ed ogn' anno in quella celebre folennità con gran concorso de popoli conviciui si porta con gran divozione in processione Per la Città. La parte dinanzi di questa Chiesa è tutta di marmi fini di Paro coperta, e di vazhi, e varj simulacri del vecchio, e nuovo testamento ornata, e su in quel tempo ziudicata la più bella cosa, cdi Più artificioso lavoro, che avesse il mondo.





and an anti-company to a cletta arbitra, e mezzano per dovere quietare, e composer una ille, til era ma Errico Re d'Inghilterra, e Simone Conte di Monferrato. Lillendo poi stato creato Pontefice, se ne venne come vouliono alcuni, travestito in abito di mendicante, fino a Perugia. Dove andarono i Cardinali, ch assente eletto l'avevano, e lo condussero con molto onore in Viterbo. Ora Cario, che ( come s'è detto ) era stato da Urbaro chiamato in Italia, partito da Martiglia con trenta galere se ne monto per il Tevere in st. E giunto in Roma, vi esercitò l'ossicio di Senatore per ordine del Pontefice, fin ch' i Cardinali mandati dal Papa vi sopraggiunsero, e che nella Chiesa di Laterano lo dichiarorno Re di Sicilia, e di Gerusalemme con questa condizione, che giurando Carlo affermo di dover ogn' anno pagar in nome di feudo alla Chiefa Romana quaranta mila ducati d' oro, e di non dover l'Imperio di Roma accettare, ancorch offerto gli fosse. Perch' era allora gran contesa nata sopra le ragioni dell' Imperio fra Alfonso Re di Castiglia, che con l'armi, e con subornazioni s' ingegnava di averlo, ed il Conte di Cornovaglia fratello del Re d'Inghilterra, al qual poco gli Elettori miravano. Perchè non restasse adunque Manfredi in speranza, che le contese fra il Re Alfonso, e Carlo, al quale molti d'Imperio davano, giovare li dovessero, volle Clemente, che Carlo questa condizione giurasse, perchè più liberamente contra Mansredi nemico della Chiesa Romana guerreggiasse (b). Avea gia l' eler-

moglie e figliuoli, ed etiendo rimasto Vedovo resost celebre per la sua scienza regale tosto, che su arrolato alla clericale milizia, su satto Vetcovo di Aux, ed eletto Cardinale da Urbano IV. passo all' Arcivetcovato di Narbona, dove trovavati, allorche ricevette la nuova segretamente della sua elevazione al Pontificato, la quale su anche da Cardinali tenuta segreta sino al di lui arrivo in Perugia. Qua siunse sul terminare di Febbraso dest' anno MCCLXV. incognito, e dopo aver satti tutti i tentativi per sire tramontare la sua elezione, finalmente cede agli costanti Elettori, e su rinunciato al Populo col nome di Clemente IV. V. Prolem il ucenti Histor. Esclesiali libera e segreta si sua con nome di Clemente IV. V.

Ptolom. Luceni. Histor. Esclejast. lib. 22. Cr.

(b. Passo S. Santita prestamente da Perugia a Viterbo per essere più a portata di Roma, e ratisco quanto il tuo Decenore fatto avea in pro di Carlo. Questi infatti venuta la primavera sciolte da Martina con venti Galee, e Manfredi, che stava suil avviso, con travi ed altri argumenti sece chiudere la bocca del Tevere, e dalla sima armata navale assai più grossa e numerola della Francese sece gendere aguati alla nimica. Ma una siera burratca su cagione, che si dovette dissaccare calla imboccatura la Siciliana, e che dall' onde su rotto l'argine satto alla imbaccatura del siume, la quale sebbene agitò anche la Francese, pure non impedi a questa di pervenire alla meta. Giunto Carlo alla romana spiaggia in un picciolo legno quasi miracolosamente a motivo de rabbiosi venti giunse a S. Paolo, dove setmossi, e questi sedati vi giunse ancora la sottile armata sua, che sbarco nelle vicinanze di Roma mille uomini d'arme. Nel di XXIV. di Maggio sece il Duca la sua pubblica entrata in Roma con ginbilo universale, e prese possesso della sua carica di Senatore, dopo cui vi arrivò anche Beatrice sua moglie. Manfredi a ral nuova restò sbalordito, e richiamate le sue truppe dal Piceno e dalla Toscana mandolle sin sotto le mura per vedere di trar Carlo a combattimento, ma sindarno, poschè questi aspettava altri soccossi di Francia per terza, ne in situazione trovavasi d'azzardare un satto d'armi. E di vero calò al terminare delle estate per la Savoja in Lombardia un'armata in savore di Carlo compossa di quindici mila fanti, di dieci mila balestrieri, e di cinque mila Caval-

esercito di Carlo passato l'Alpi, e venutone nella Lombardia, e poi in Romagna avea di passo in passo raccolte molte genti della parte Guelfa. e condottele in Roma. Preso qui Carlo il carico dell' esercito, passò sopra Ceperano, ne cacciò la guardia di Mansredi, e lo prese; poi passato oltre occupò il passo di San Germano, che Manfredi avea tolto a guarda. re, e che mutato poi di parere s' era ritirato in Benevento con animo di aspertare qui nelle campagne aperte il nemico, perchè esso buona, a molta cavalleria avea. Carlo andò animosamente a ritrovarlo, e benchè fosse il suo esercito stanco per il cammino, che fatto aveva, essendogli of. serta la battaglia, l'accettò. E si combatteva sieramente per tutto, quando volendo Carlo una parte dei suoi soccorrere che a mal termine si trovavano, su posto a terra da cavallo. Di che presero i nemici tanto ardi. mento, che Manfredi credendo aver la vittoria in mano tanto oltre si spinse, che quando su veduto Carlo rimontato a cavallo, a termini si ritrovò, che su morto, e se ne mutò subito la faccia della battaglia. Perchè volto tosto il nimico in suga restò Carlo vincitor del Campo. E se n' andò dopo questa vittoria in Benevento, ed essendogli da'cittadini aperre le porte, v' entrò allegramente dentro (c). Deliberando poi di passar sopra Nocera, dove s' erano ritirati gli antichi Saracini, e gli altri, che di nuovo erano venuti d' Africa, mandò Carlo il suo Maresciallo con 500. cavalli in Toscana, perchè riponesse i Guelsi nelle patrie loro. Costui an-

li, condotta da Roberto di Fiandra. Si unirono a questa per la via Obizzo Marchese d' Este coi Ferraresi, ed il Conte Ludovico di S. Bonifacio coi Mantovani, e giunse finalmente satta ancora più numerosa vicino a Roma per le seste del S. Natale. V. Murator. Annal. d' Ital. all' ann. MCCLXV.

<sup>(</sup>c) Carlo non fu coronato dal Papa, che trattenevasi tuttavia in Viterbo, ma da Riccardo Cardinale di S. Agniolo Legato apostolico, che gli su sempre accanto nelle conquiste, ch' ei sece poi, assistendo alla sunzione altri quattro Cardinali. Prese poi le sue mosse con tutte le sorze contro Mansredi nel Gennajo dell'anno MCCLXVI. il quale Mansredi trovandosi abbandonato da' suoi Baroni sece propotre a Carlo qualche accordo, ma risolutamente diede il Duca questa risposta: Dite al Sultano di Nocera (Nocera era Città abitata da' Saracini, che lo servivano) che io seco non vò ne tregua ne pace, e ch' io mi assistente pianure di Benevento restò ucciso in battaglia Mansredi colpito da più serite di punta. Raccontano Riccobaldo e Francesco Pipino, che dalla milizia usavansi in allora l'armi da taglio, le quali non sacevano gran male ai soldati vestiti o di piastre, o di maglie di serro; e che i Francesi circa questi tempi introdussero l'armi da punta nelle militari schiere, le quali ponevano in vantaggio il combattente. Ecc. Non molto dopo su presa la Regina Sibilia Consorte del morto Re con Mansredino suo picciolo figliuolo, una sua sigliuola, e tutto il regio tesoro in Mansredonia, in conseguenza di che avvenne la resa di Nocera de' Pagani al ReCarlo. Il Papa appena udita la nuova della Vittoria prodigiosa del Duca mandò tosto con buona soldatesca Simone Cardinale di S. Martino nella Marca, e nell' Umbria, ed in alcuna parte della Etruria, le quali provincie fatte libere dall'armi di Mansredi, non ebbono difficoltà alcuna d'arrendersi al Legato. Le Galee Veneziane irene a Messisa in ajuto de' Francesi batterono l'armata Genovese, che tenea irene a Messis in ajuto de' Francesi batterono l'armata Genovese, che tenea per Mansredi ancora, ed il partito Gibellino rimase così sbigottito edestenuato in Italia, che altro più consorto non avea, che nella venuta in Lombardia di Corredi.

dò, e perchè da se stessi i Gibellini ne uscirono, creò in Fiorenza un magistrato, dal qual non si appellasse. Passando poi sopra i Senesi, se ne concitò tutti i Gibellini di Toscana sopra, ed i Pisani specialmente, quando sopra Poggibonzi passò, che era acremente da' Gibellini diseso. Ora essendosi Carlo del regno d'amendue le Sicilie insignorito, salvo che di Nocera solo, perchè non li restasse ostacolo alcuno, diede a Saracini la pace, e facoltà di poter in Italia con le lor leggi vivere. E fatto questo perch' il Pontessee lo chiamava, se ne passò in Viterbo col suo esercito; dove era ancor poco avanti giunto Errico, ch' era dal Re di Castiglia suo fratello stato cacciato, e ch' il Papa ad istanza di Carlo molto onorò, e lo fece anche Senator di Roma. Ora Carlo passando nella Toscana, per domar i Gibellini, che chiamavano in Italia contra i Guelfi Corradino nipote di Corrado Suevo, perchè egli non poteva a forza prendere Poggibonzi, ch' era naturalmente forte, e gagliardamente difeso, deliberò di forzarlo a fame. E per questa via finalmente l' ebbe, avendolo tenuto assediato gran tempo. Mosso poi sopra i Pisani tolse loro Mutrone buona terra, e la donò a Lucchesi. Ed era per sare maggiori cose in Toscana, quando fu dai fuoi in fretta richiamato nel regno per cagione d'alcuni sediziosi, che favorivano la parte di Corradino, e particolarmente i Saracini, che egli poi in Nocera dentro castelli fortissimi rinchiuse per potere più liberamente contra Corradino andare, ch' i Pisani si sorzavano d' introdurlo nel regno, e l'aveano con gran danno de Lucchesi condotto oltre. Fece presso Arezzo Corradino satto d' armi col Maresciallo di Carlo, lo vinie, ed uccise, avendo seco sia gli altri, che lo savorivano, Guido da Montefeltro, ed un gran numero di Gibellini della Lombardia, e di Romagna. Vogliono, che vedendo il Papa passare per quel di Viterbo questo garzonetto col suo esercito per passarne nel regno di Napoli, mosso a pietà delle calamità, ch' incorrer doveva, prevedendo dicesse, che Corradino andava, come una pecorella alla morte (d). Ora passato Cor-

radino, cui i malcontenti mandavano continovi messi. V. Raynald. in Annalib. Es-

clesiastic. &c.

(d) Rimasto pacifico possessore Carlo delle due Sicilie verso la Pasqua dell' anno MCCLXVII. se ne venne a visitare il S. Padre a Viterbo, e quivi gli su da Clemente conserito il Vicariato di Toscana unicamente assine, che l'etrusche dissensioni componesse, e sino attanto, che un' Imperadore fatto sosse e coronato. In quest'anno stesso Corradino essendo giovine d'incirca XVI, anni contro il propositio della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della madra venna in Lombardia con ricciolo essenzia della constantia della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madra della madr parer della madre venne in Lombardia con picciolo esercito, e si sermò in Verona. Intanto Federigo di Cassiglia, con qualche galera approdò in Sicilia, e secgridare viva Corradino, ed Arrigo pur di Cassiglia (erano amendue costoro fratelli cadeti del Re Alsonso cacciaci di casa per le loro mal'opre) con trecento Spagnuoli pervenne a Roma, ed Agnislo Capoccia avuta dal popolo balla di nominare da cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della cassignia della minar Senatore, si se nominare da esso, e prese possesso prestamente di tal digni-tà. Nel seguente anno poi MCCLXVIII. si mosse Corradino da Verona accresciuto alquanto di gente, e venne a Roma. Sebbene scomunicato su ricevuto dal popolo e dalla nobiltà con plauso scortato dal Senatore Spagnuolo. Quivi saccheggiò le Chiese e le sagristie per avere con che pagare le soldatesche ed accrescerle, e venne in tal boria, che non ei sclo, ma ciascuno eziandio stimò la sconsitta di Carlo sicura. Il solo Clemente lo compassiono, come vittima che andava ad esse-

Corradino oltre, il Senatore Errico gli uscì fino a Ponte-molle col popolo incontra, e su più volte come Imperadore acclamato, nè si sà certo, se per paura questo sacessero, o pure la sazione sua lo movesse. Lasciato in Roma Guido di Monteseltro se ne passò con l'esercito esso alla volta del Regno. Ed inteso, che Carlo avesse preso il passo degli Ernici, onde si va in terra di Lavoro, piegò la strada ne' monti di Tagliacozzo, ed accampò ne' Marsi, non lunghi dal lago d' Alba. Quì si mosse ancora Carlo, ed accampato poco più d' un miglio lontano nella bocca d' una valle, che quivi era, per configlio d' Alardo molto nelle cose della milizia esperto mandò una parte del suo esercito avanti col suo Maresciallo in abito regio vestito, ed esso con le migliori genti, ch' aveva, si pose come in aguato, aspettando di vedere a che la cosa de' suoi, che mandava a provocare il nemico, si riuscisse. Si combattè da tre ore senza avvantaggio, ed alla fine essendo valorosamente combattendo il Maresciallo morto, si ritiravano i Francesi, ed i Germani satti più audaci incominciarono disordinatamente a seguire la vittoria. Allora mosso d'un subito Carlo lor sopra, li pose agevolmente in rotta, e ne sparse gran sangue. Fu Errico il Senatore, che suggi in Rieti, fatto prigione; e Corradino, che col Duca d' Austria suggiva, essendo sinalmente conosciuto in spiaggia di Roma, mentre che vuole sopra una barchetta salvarsi, su preso anch' egli, e menato a Carlo, il quale li sece mozzare il capo. Il che, come detto abbiamo, aveva di già il Papa predetto. Avuta adunque Carlo nel MCCLXVIII. una così fatta vittoria. e avuto perciò appieno la signoria del Regno, se ne passò in Roma, e vi esercitò con volontà del Pontefice l'officio del Senatore qualche tempo, mandando in questo mezzo il suo Maresciallo in Toscana. Il quale così bene vi si portò, che sece nascere sra Senesi, e Fiorentini la pace. Ma essendo poi morto Clemente a' ventinove di Novembre nel terzo anno, e vigesimo primo giorno del suo Papato, e sepolto in Viterbo (e), nacque

re immolata, il che accadde nella giornata XXIII. d' Agosto rotto l' esercito suo dalla Napoletana e Francese armata, su costretto il giovine principe a porsi in suga, ma riconosciuto dal Frangipani su fatto co' compagni prigione, e mandato al Re delle due Sicilie, il quale satta la sua causa agitare in un parlamento su decisa la morte, e decollato su co' compagni sopra un palco in Napolitil giorno XXIX. di Ottobre dell' anno suddetto MCCLXVIII. Così sinì la Casa di Secvia con grande dissamazione di Carlo, e con disapprovazione del Fapa, il quale scritto avea al Re, e scritto ancora a S. Luigi di lui fratello, assinche pregasse Carlo a risparmiare l' umano sangue, che in tale occasione per mezzo di Guido di Monsorte spasse larghissimo.

(e) Questo Santo Padre su Papa per lo spazio di tre anni, e nove mesi, ed alcuni giorni, e sbaglia il Platina qui il computo, ed in tutto questo tempo non su mai in Roma, ne lasciò Viterbo dopo esservi entrato, sepolto nella Chiesa de Frati Predicatori, così comandato lui avendo ancor vivente. Osserva il P. Mabillone de Re Diplomatica, che dalla lettera familiare di Clemente IV. ad Egidio Grosso suo parente, la quale su sigillata con l'annulo Piscatorio, che di tale sigillo non servivansi per anco i Papi ne' brevi, com' ora se ne servono, ed usano nelle familiari i loro gentilizi impronti. Pu a' tempi d' questo Sommo Pontesce, che nacquero in Roma i Constatelli del Consalone sotto il padrocinio di M. V.

==== : Imiz, che 'l buon -- = : collegio an--. meier me mie prims, che il - = = = = m m per tutto, per---- -- min . weite men una parte della inm francono, e ne - - Fatte poi - i mie: co loro va-To-.. . . . . . . . . . . . . . . . perchè ne The man in the second of the location partene m Tembo Re di raisò fopra continuo mon-- ... = colle-The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon reltafle

Affica la Fede

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani

Trapani Pontefice . Ma

Revil Transcra and Transcra and Transcra Pontefice . Ma

Revil Transcra and Transcra and Transcra affects affects in

the first transcrape of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se figliuole ch' ebsummitte a martin sur sum es e e e e e marito, diede in noer de cen um mericum annelle più e eine gene Wie im uprin unteren unteren grande feppe, che tre preben-

responde e con Marie e umanisari un esta la como Creazi tal Conframente con tana sommers um un tren recordine e mont a comalone prefe tre stana e printa e a ma maria a com para como mario. V. Bullar-

prebende avelle, comando, che ne eleggesse una, le altre lasciasse. Ed essendoli fatto istanza dagli amici, ch' al nipote suo-non solamente quello ch' egli aveva, lasciasse, ma più ancora, e maggiori cose li desse: rispose il Santo Pontefice ( il quale piacesse a Dio, che sosse da quelli della età nostra imitato, ) che esso era più debitore a Dio, che non alla carne, ed al fangue. E ch' il Signore Iddio voleva, che i suoi beni in cause pie si dispensassero; e che non era degno di essere succes. sore di Pietro colui, che avea più rispetto all' utile de' parenti, che alla pietà, ed a Cristo. Mentre ch' egli su in Viterbo, canonizzò Santa Eduige Duchessa di Polonia, ch' era poco avanti morta, e molti mira. coli ogni di faceva. Si dilettò molto questo Pontefice della dottrina di Bonaventura Generale dell'ordine de' Minori il quale gravemente, e copiosamente scrisse sopra i quattro libri delle Sentenze. E perchè mori questo buon Pontefice con tanto odore di bontà, su da tutti dopo la morte grandemente desiderato. E di qui nacquero le contenzioni fra' Cardinali, mentre che un successore degno di Clemente si cerca,

### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO:

Desto su ottimo, e santissimo Pontesice, e ne sanno le cose, che egli sece, sede, insieme con la sua innocente e buona vita, ed incredibile santità de' costumi suoi, come autori degni di sede scrivono. Ma perchè più chiare tutte queste cose siano, porrò io quì una sua bolla che egli tosto, che su satto Papa, scrisse ad un certo suo nipote, ed è stata ritrovata da Pietro Michiele Spagnuolo, Notario di Barcellona, e diligente scrittore della Storia delle cose di Spagna in un' antico libro della Sacristia del monastero de' Predicatori di Barcellona, nella 240. carta. Ed esso la riserisce nella carta 68. della sua Storia Spagnuola. E la bolla è que-

# EPISTOLA DI CLEMENTE IV. A SUO NIPOTE:

Clemente Vescovo servo de servi di Dio, a Pietro Grosso di San Egidio diletto figliuolo salute, ed Apostolica benedizione.

Molti della nostra promozione si rallegrano, ma noi soli il peso grande, che ci soprasta conosciamo; e perciò quello che dà agli altri allegrezza, è a noi cagione di paura, e di pianto. E perchè sappi, come debbi portarti con questa nuova, ti dico, che tu sia più umil del solito. Perchè quello, che sa noi umili, non dee insuperbire, ed innalzare i nostri, massimamente essendo l'onore di questo mondo momentaneo, e che passa, come la rugiada della mattina. Nè tu, nè tuo siratello, o altri de'nostri venga qui da noi senza nostro speciale ordine. Che se presumerete di altramente venirvi, sappiate che vi verrete indarno, e ve ne ritornerete consusi addietro. Nè cercare tu ancora di voler per cagione di noi maritare tua sorella più altamente. Se tu vorzai sposarla con um sigliuolo di soldato privato, ti sovveniremo di tre-

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

une vine e a come a come applie define di Rota, ed
une vine de vine vine, vineme, accordant di registre, e
une vine vine vine, comme a regio de di Spagua, ava-



A the milities of morioto in Alia, fu dentro aminimo de la vira, fe un' altro confessione de la vira, fe un' altro confessione de la vira, fe un' altro confessione de la vira, fe un' altro confessione de la vira, fe un' altro confessione de la vira, fe un' altro poi de la vira de la compansione de la vira de la paferia de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vira de la vir

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Constitution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

of the state of the same of a

dentro la Chiesa Cattedrale, mentre stavano ad udire la Messa, l' amazzò, per vendicare la morte di Simone suo padre, ch' era in Inghisterra stato a tradimento morto dal Conte Riccardo - Vendicatosi a questo modo se ne suggi Guido, e si ricoverò con Russo dell' Anguillara governatore della Toscana. Sdegnati assai di questo atto, partirono poco appresso di Viterbo Filippo, e Carlo, il primo per Francia, l'altro per Puglia. Ed avendo Carlo fatto pace con i Saracini, ricevette il Pontefice che d' Asia veniva in Siponto, che è ora Mansredonia, e l'accompagnò per terra fino a Ceperano. Indi passò il Pontesice per li Marsi, e per la Sabina in Viterbo, dove su dai Cardinali con ogni onore debito ricevuto, ed incoronato, secondo il costume degli altri Pontefici (b).

(b) Nella prima giornata di Gennajo dell' anno MCCLXXII. entrò nel porto di Brindisi il nuovo Pontesice, e tosto s'incamminò a Benevento per terra, dove giunto riceve il Re Carlo, che con magnifico treno l'andò accompagnando: giunto a Caperano fu da molti Cardinali incontrato, e dagli Romani Ambasciadori, che pregaronlo trasserirsi all'anti sua Sede. Ei però venne prima a Viterbo, dove fece alto per alcuni dì, poi ripreso il viaggio entrò in Roma nel dì XXVII. di Marzo, e quivi ordinato e consegrato riceve l'omaggio col giuramento di fedeltà dal Re delle due Sicilie. Poco contento di Roma passò in Orvieto cominciando la calda stagione, e sece tosto una promozione di cinque Cardinali, fra quali si annovera S. Bonavientura Generale dell' Ordine, ch' io prosesso, il quale impetrò molti privilegi dal Papa a savore de Francescani Conventuali, ed amplio l'abito ed il capuccio rendendolo più degnitoso, avvegnachè non depoed amplio i abito ed il capiccio rendendolo più dignitolo, avvegnache non deponesse la carica di Generale, non ostante che assumesse la porpora. Pensò poi seriamente S. Santità alle cose di Terra-Santa, al qual fine spedì in Lombardia l'Arcivescovo di Aix con titolo di Legato Apostolico, affinchè componesse le discordie, e traesse nella cospirazione i popoli della sospirata conquista. E poichè sembrava, che il Paleologo desiderasse l'unione delle Chiese greche con la latina sì sermo ful pensiero di un Concilio Generale, ma per allora non eseguì il suo pensiero.

Nel seguente anno pertanto MCCLXXIII. morto già il Conte di Cornovaglia, e nulla curante della germanica corona in allora Alfonso Re di Castiglia, cui molto più stavano a cuore le interne cose de' stati suoi in tempi turbulentissimi promosse Gregorio in Germania l'elezione di un nuovo Re, la quale cadde nel cospicuissimo personaggio di Ridolfo Conte di Habspurch, e Signore della maggior parte d'Alsazia, d'onde è poi derivata l'augusta Casa d'Austria perdurante tuttavia nella presente Imperadrice Regina, che su poco dopo in Anquisgrana coronato. In quest'anno stesso Odoardo venne ad Orvieto a bella posta per vede re il Papa, ed impetrar da lui le censure ecclesiastiche contro Guido di Monsorte per l'assassinio da lui satto al Principe Arrigo d'Inghilterra, che qui il Plate per l'assassinio da lui satto al Principe Arrigo d'Inghilterra, che qui il Platina pone suor di luogo, come molt'altre cose ancora da noi più sopra al vero luogo notate, e le impetrò. Citò sinalmente con una enciclica il S. Padre pel mele di Maggio del venturo anno il Concilio Generale invitandovi tutti dell'una e dell'altra Chiesa si Prelati che Principi. Alla metà di Giugno prese impertanto Gregorio le mosse da Orvieto verso la Francia e per la via cercò di comporre le dissensioni e le intestine guerre, di che sarebbe venuto a fine, se in Toscana non lo avesse il Re Carlo impedito, di cui rimase molto disgustato, e lasciò per questo interdetta la Città, ed altri fazionari in altre parti. Giunto in Milano, al rerminar di Settembre tali carezze ricevè dalla predominane in Milano al terminar di Settembre tali carezze riceve dalla predominante Casa Torriana, che promosse Raimondo della Torre al Patriarcato di Aquileja, ch' era in que' tempi dopo il papato il più ricco benefizio, che osse in Italia. Intesa poi la lega stabilita fra molte Città libere di Lombar dia. Tom. III.

Reserve, chi egli ebbe alquanto le cose del Pontificato, volse I anima a porte fra i Veneziani, ed i Genovchi la pace. Perchè molto all' offinara c : due popoli fra se contendevano. E si resto a quest effetto ai prie. stil del Papa Filippo Re di Francia in Cremona, e negoziando, e trattando con gli Ambasciacori dei Genovesi, e dei Veneziani la pace, la conchiuse sinalmente sea loro per cinqu' anni, perchè si potesse liberamente sopra i Saracini andare. E già si ritrovava Italia quieta quando dai Vene. ziani, chi imposero una nuova gabella, nacque il principio delle nuove discordie d' Italia. Perciocche avendo ordinato, che chiunque navigava il mare Adriatico, e specialmente da Pola a Venezia, dovesse pagare una certa gabella secondo la valuta delle mercanzie, non sosserendo i Bologne-si quest' aggravio, perch' essi all' ora erano d' una gran parte di Rumagna signori, tolsero l'armi, e ne guerreggiarono con i Veneziani tre anni continui. Finalmente stanchi della lunga guerra, con questa condizione accettarono la pace, che gettata per terra una fortezza, ch' essi aveano satta in una bocca del Pò, lasciassero ai Veneziani libere le guardie di tutte le soci di questo siume, e sossero d'alcune mercanzie particolari franchi. Sdegnato anche il popolo d' Ancona, che i Veneziani la fignoria di ciel maie s' attribuissero, e riscotessero dai naviganti il dazio, se ne la. suentarono co 'l Papa mostrando, ch' a lui apparteneva, ch' i nuovi dazi non s' imponessero. Per la qual cosa subito il Papa ordinò, e comando ai Veneziani, che levassero quel dazio. Ma essi non risposero alero, te non ch' egli non sapea bene quello, che questo si sosse, e che quando bene inteso, e conosciuto l' avesse; avrebbe detto altramente. Non puote Gregorio come voluto avrebbe, recare questo negozio a fine. Perciocchè bilognò bandire un concilio in Lione, dove si ritrovò Paleologo: Imperadore dei Greci con onorata, e gran compagnia. E su questa la decima terza volta, che la Chiesa dei Greci con la Latina si strinse, e seguendo al. cuni Baroni Tartari l' autorità di questo Principe, si battezzarono. In que. sho, perche l' Imperio vacava nell' Occidente, su eletto Imperadore Ridolfo, Conte d' Ailia, con questa condizione, che dovesse l' anno seguen. te passare in Roma ad incoronarsi. Evano stati rimessi in Fiorenza i Gibellini dal Papa, quando palsò in Francia, i quali furono in questo tempo dai Guelfi cacciati fuori. Di che silegnato Gregorio interdisse Fiorenza. e mincò poco, che non facesse a Bologna il medesimo, per aver cacciati faori i Lambertacci, gli Afinelli, ed altre famiglio dei Gibellini. Ma non molto passò, che n' ebbero i Bolognesi la penitenza. Perch' essendo passati sopra Forli, ch' avea cortesemente i loro banditi ricevuto, ne surono dai Forlivesi, che lor sopra uscirono, da otto mila tagliari a pezzi. Mosse alcune Città della Romagna da questa rotta si ribellarono dai Bolognesi e ne su una fra l'altre Cervia, dalle cui saline i Bolognesi cavavano grosse entra-

della Liguria, e del Piemonte le minacciò il S. Padre di scomunica, se non lasciavano di perturbure la pace d'Italia. V. Raynald. Annal. Ecclesia-sic. & c.

entrate. Ora Gregorio licenziato il Concilio di Lione, dove surono molte cose decretate sopra l'esczione del Pontesice, sopra l'impresa di Terra Santa, sopra l'unione della Chiesa Greca, e Latina, e sopra la pace si a Cristiani, alla volta d'Italia si mosse, (c) e presso Bellocadoro s'incontrò con Alsonso Re di Castiglia, il quale molto si dolse con lui, ch'avesse a Ridolso l'Imperio raccomandato. Ma essendo stato con ragioni dal Papa soddissatto, si quietò, e tutte le sue ragioni al Conte d'Assia cedette. Fu il Papa cortessissimamente da tutte le Città d'Italia ricevuto, e suggendo di passare per Fiorenza, per non aver a tor via l'interdetto, in Arezzo ne giunse, dove avendo retto quattro anni, due mesi, e dieci giorni il Pontisicato morì a' dieci di Gennajo, e

(c) Come, che quì dal Platina è foonvolto tutto l' ordine delle cose; così ho stimato bene di restrignere le principali in poche righe ad esse dando l' ordine de' tempi. Aprì il S. Padre nella giornata dei VII. di Maggio il Concilio Generale in Lione, e questa sessione su consumata tutta in udire l' orazione del Papa, la quale versò sui danni che l' Eresia recava alla Fede, sui danni, che le male costumanze sossenute dagli odj e dalle guerre apportavano alla Chiesa, e finalmente sulle disgrazie, che nascevano nella Cristianita pei non pronti, e possenti ajuti spediti in pro de' Cristiani d' Oriente. La seconda si tenne nel giorno dei XVIII. dello stesso in segno di adorazione: che il nome del Papa nelle greche diptiche dovesse essento possento e che ciascuno piegare il capo in segno di adorazione: che il nome del Papa nelle greche diptiche dovesse essento e los recedere quello dei Patriarchi: che sossento libere le appellazioni e oltramontane e oltramarine alla S. Sede: che sossenta il di VII. di Giugno furono pubblicate XII. Costituzioni, le quali verlano sull' elezione de' Vescovi, e sulle ordinazioni de' Chierici. Terminata questa sessione de' Vescovi, ce fulle ordinazioni de' Chierici. Terminata questa sessione permise il Papa a' Prelati di escir di Lione, ma di non allontanarsi più di sei leghe. Capitarono in questo frattempo gli Greci Ambalciadori spediti dall' Imperadore, poichè non è vero, che vi giugnesse l'Imperadore in persona. Fu pertanto tenuta la quarta sessione nel giorno VI. di Luglio, cui con tutti i Prelati intervennero ancora gli tre Oratori Greci, cioè Germano Petriarca di Costantinopoli, che avea abdicato il governo, Teojane Metropolita Niceno, Giorgio Acropolita Senatore e gran Logoteta. Presentamo quelli due lettere al Costilio la prima di Michele Paleologo, in cui dava egli al Papa i titoli di primo e sommo Pontesce, di Papa eucunenico, e di Padre comune di tutta l'Cristianità, cista conteneva la stessa considera confessori di recitera il Simbolo quale avanti la scisma recitavati senta d

fu sepolto (d). Persona certo preclara in tutta la vita sua, e di prudenza nel maneggiare delle cose, e di grandezza d' animo nello spregiare il danaro, e l'altre cose terrene, e di umanità, e di clemenza, e di carità incredibile verso i poveri di Cristo, e verso quelli specialmente, che nel grembo di Santa Chiesa si ricoveravano.

Creò questo Pontefice in una sola ordinazione cinque Cardinali Vescovi, che furono.

M. Fra Pietro Tara tasso Francese, Generale dell' Ordine dei Predica. tori, Vescovo Card. Ostiense, e Velitrense, che su poi Papa Innocen-

M. Gio: Pietro Portughese da Lisbona, Vescovo Card. Toscolano, che fu poi Papa Giovanni XXL

M. Fra

solo servidore: che se dopo tre giorni non avranno satto il Papa, per altri cinque susseguenti giorni non sia dato loro per vivere, che un piato solo si al pranzo, che alla cena, e dopo questi cinque giorni si contenteranno di solo pane, vino, ed acqua sino al di della elezione ecc. Protestarono però i Cardinali contra questa ordinazione. Nel giorno seguente su tenuta l'ultima sessione: si cominciò col canto del Simbolo Costantinopolitano, e si replicò ben due volte: qui ex Patre Filioque procedit, e si terminò col Tedeum, che su intuonato dal Papa con incredibile tenerezza e compunzione. S. Bonaventura avea preso sopra di se la somma di tutto questo Concilio per ordine di Gregorio, e lo diresse senza tumulto, e senza dissentioni sino alla quinta sessione, essendo mancato ed al Ciel volato prima che questa si cominciasse, cioè nella notte dei XIV. venendo i XV. non ostante che il Concilio composto sosse di quasi tutte le nazioni del Mondo, di cinquecento Vescovi, di settanta Abbati, e di mille e più altre perso-

ne distinte o per carattere, o per dottrina, o per dignità.

Terminato il Concilio, e licenziati i PP. venne Gregorio X. a Losana, dove nel giorno VI. di Ottobre ebbe un congresso con Ridolfo Re de' Romani. In tale giorno VI. di Ottobre ebbe un congresso con Ridosfo Re de' Romani. In tale congresso die il Papa la croce allo Resso Re, ed alla Regina gli confermò la corona d' Italia, e gli promise di ammansare la collera del Re Assonso, che persisteva nelle sue pretese alla corona medesima: per la sua parte Ridosfo confermò alla Chiesa Romana tutte le terre espresse ne' diplomi di Ludovico Pio, di Ottone I. e di Arrigo I. e tutti i beni, e diè parola di non molestare il Re Carlo ne' possessi delle due Sicilie. Nell' anno seguito poi, che su l' anno MCELXXV. e V. del papato di Gregorio per acchetare il Re Assonso e mantenere il pato contratto col Re Ridosso passò S. Santità in Beaucaire nella provincia di Linguadocca, e quivi trovato il Re di Cassiglia lo indusse a fare a Ridosso una rinuncia pienissima. Non ostante tornato in Ispagna Assonso si astenne anco in peradore sorse per importe a' suoi Popoli, dal quale vocabolo si astenne anco in peradore forse per imporre a suoi Popoli, dal quale vocabolo si attenne anco in avvennire per le pontificie minaccie. Ciò satto calò in Lombardia Gregorio e si trattenne in Piacenza sua patria per qualche dì, e nel Dicembre passò l'Arno vicino a Firenze benedicendo quanti vennero a vederlo, ma rinovando l'interdet-

to contro de' Firentini appena passato il siume. V. Murator. Loc. Citat.

(d) Venne pertanto il S. Padre a sermarsi in Arezzo, dove infermatosi rese l'anima al Signore pieno di meriti e virtù; onde onorato su col nome di beato e distinto da Dio con molti miracoli fatti al suo sego. Fu Papa, se tu dalla sua elezione prendi il cominciamento anni e mesi IV. e dieci giorni : ma se tu il cominciamento prendi dal suo possesso e dalla sua coronazione III. anni, IX. mcsi, e giorni XV. Nota però, che le bolle date prima della consegrazione d'un Papa, non contenevano il nome dello stesso Papa. V. Sandin. in not. ad

Vit. Hujus Pontif. not. 6.

M. Fra Bonaventura, Fidanza da Balneoregio Toscano, Generale dell' Ordine dei Minori, Vescovo Card. Albano.

Vistomino Vistomini Piacentino, figliuolo d'una sorella del Papa, Vescovo Card. Prenestino.

Bertrando.... Francese, Vescovo Card. Sabino.

Si trova che facesse anco questi due Cardinali;

Giovanni Visconte Piacentino, Vescovo Card. Sabino. Teobaldo di Cajano, Monaco Cisterciense, ed Abbate di fossa nuova, Prete Card....

#### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO.

#### INTRODUZIONE DEL CONCLAVE PER LA CREAZIONE DEL PAPA.

OUI mi piace di dire, onde sia nato l'uso del conclave nella creazio ne de' Pontesici. S' infermò nel di di S. Cecilia del 1268. Clemente quarto in Viterbo, dove era stato con la corte quasi tutto il tempo del suo Pontificato, e morì in capo di otto giorni vinto dal male, e dalla vecchiezza a' 29. di Novembre, fu onorevolmente in Viterbo, nella Chiesa dei Predicatori sepolto. Dopo la cui morte vacò la Chiesa per le discordie dei Cardinali due anni, nove mesi, ed un giorno. Ora dopo la morte di Clemente i diciotto Cardinali, ch' erano allora in corte, mentre th' ogni un di loro vuol esser Papa, e non vogliono cedere, benchè si ragunassero più volte insieme, non fecero mai però nulla per le discordie loro. Nè in quel tempo si rinchiudevano nel conclave, come si fa oggi: ma ogni dì, se erano in Roma si ritrovavano ben di mattino insieme in Laterano, o in S. Pietro, o in altro luogo, secondo che l'occasione si offeriva loro. E se erano suori di Roma, si ragunavano nella Chiesa Cattedrale di quel luogo, dove si ritrovavano, nella guisa, che fanno nel tempo nostro, quando si vogliono congregare insieme, per trat-tare della elezione del Pontesice. Ora in quel tempo vennero alla corte Romana in Viterbo Filippo Re di Francia, e Carlo Re di Sicilia, e benchè molto il collegio pregassero, e solletitassero per la presta creazione del Pontefice, tutto però fu indarno, e s' andarono via: allora Giovanni Cardinale di Porto, la pertinacia dei Cardinali vedendo, mentre che erano insieme, ed invocavano lo Spirito Santo, pubblicamente disse per rimproverare l'ossinazione loro: Discopriamo, signori, il tetto di questa camera, perchè non vuole forse lo Spirito Santo entrare dove noi siamo Per tanti tetti. Questo medesimo Cardinale su, che quando vidde eletto Gregorio, disse questi due versi.

Papatus munus tulit Archidiaconus unus; Quem patrem Patrum fecit discordia Fratrum?

Che vuole dire, che quello Arcidiacono, ch' era Gregorio, avea per

la discordia de' Cardinali ottenuto il Papato . Finalmente dopo la vacanza di due anni, e nove mesi, che su con danno grandissimo del Cristianesimo, quasi forzati da Viterbest, non potenda per la loro discordia uno del collegio eleggere all ultimo per via di compromesso fatto in poter di sei Cardinali; a persucsione massimamente di S. Bonaventura generale dei Minori, fu il primo di Settembre del 1271. eletto, e pubblicato Tealdo Viscente da Piacenza, Arcidiacono di Leodio, assente, persona santa, e religiosa, fueri del numero de Cardinali, e che si ritrovava allota, in servigio di Cristo in Tolomaide di Scria con Odeardo primozenito del Red'Inghilterra, ed aspettava il tempo, per poter con gli altri pellegrini ritornarsi in Ponente. Auto egli nuova della sua elezione, e confermato dai Legati del collegio, che passarono a questo effetto oltre mare, parti di Soria il Dicembre per barca. E venutone prima in Brindis, giunse finalmente l'anno seguente agis undici de Febbrajo in l'aterbo, dove erano i Cardinali, per esserne adorno dell'insegne Portificie. Isda venne in Roma, dove a' 27. di Marzo fu consecrato, ed recoronato, e chiamato Gregorio X. fu Pontefice del de dell' elezione quattro anni , quattro mest, e diece giorni. Queste cose tutte si cavano dal suo registro, da Fra Tolomeo da Lucca, da Martino Polaco, da Teccirico de Niem. de Giovanni Colonna, e altri ferittori di quel tempo, chi la vita di quello Pontefice scriffero. Ora nel secondo anno depo la sua confecrazione, ch' erano di Crifto 1274, in un celebre concilio, co egli congrezò in Lione di Francia, fece Gregorio molte leggi sopra la reforma della Chiesa Cattolica, fra le quali fono ancora quefe della elezione del Pontefice, penfando così dar alcan rimcho alle lunghi vaccinze, che fosero potute per l'auvenire dopo la morte de Pontefic: Romani fracedere. Le quali variando poi in progresso di tempo, quest in questa forma, che ora descriverò , per un' uso continuato , ridette sono .

#### LEGGI PRINCIPALI, CHE NELLA CREAZIMNE DEL PAPAT SERBARE SI DESSONO.

- I. Che questa elezione si faccia in lucco idoneo, dove ritrovandosi il precedente Pontessee con la corte sia morto. Che se egli sosse morto in terra, o villa dove non si potesse perciò comodamente questa elezione sarc, secciasi nella Città, nella cui diocesi, questa terra, o villa si trova, pure chi interdetta non sia. Che se interdetta sosse sacciasi nella più vicina Città, che interdetta ron sia. E se l'audienza stata in altro luogo susse, allora non dove è morto il Papa, ma dove stata sia l'audienza, questa elezione si faccia. Gregorio X. e Cle, mente V.
- I I. Che dopo la morte del Pontefice non si tratti dell'elezione del futuro fin dopo il decimo giorno almeno. Nel qual tempo si debbano i Cardinali assenti aspettare, el'esequie novendiali del morto Pontefice dai presenti Cardinali celebrare.

III Che i Cardinali assenti non possano in questa elezione voce alcuna

IV. Che

IV. Che non solo i Cardinali assenti, ma chi che sia, di qual si voglia

ordine, e condizione non possa essere eletto Pontesice-

V. Che finiti i nove giorni dell'esequie del morto Pontefice, e detta nel decimo di la messa dello Spirito Santo; tutti i Cardinali, che vi si ritroveranno presenti, ( o che siano gli assenti venuti, o nò ) nel palagio, dove sarà morto il Pontefice, in luogo sicuro, rinchiuso da ogn' intorno, ed ottimamente guardato, (che oggi il conclave chiamano) si einchiudano con due soli, o come oggi costumano, con tre, o quattro servitori, che ne' bisogni lor li servano. E non sia poi lecito ad alcuno di entrarvi dentro, nè uscirne suori, salvo che per infermità, ed alcuni particolari, la cui opera sia a quelli, che sono dentro, assai necessaria, e questo conclave non abbia muro alcuno in mezzo per distinguere l'uno dall'altro, ma tutti i Cardinali nelle loro celle con panni l'una dall' altra distinte, abitino in comune.

VI. Che il luogo, e le porte del conclave si guardino diligentissimamente, se questa elezione si sa in Roma, prima dai soldati della guardia poi dai Baroni Romani, e dagli Oratori de Principi, che abbiano prima a giurare di fare questa guardia con quella diligenza, e lealtà, che si conviene; e finalmente nel luogo più vicino alla porta del conclave dai Vescovi, e dai conservatori della Città. Che se questa elezione si sa fuori di Roma, facciasi questa guardia dei Signori temporali di quel luo. go che legati col medesimo giuramento si siano. E l'officio loro si è di guardare il conclave, e impedire a qualunque modo il dare liberamente le voci, e risguardare bene le cose da mangiare, che si portano dentro, e fare, che non sentano i Cardinali disagio alcuno, ma ogn'un sia a lor cenni presto, e sorzarli, quando discerissero la elezione, ad accelerarla. I soldati della guardia, ed i Baroini Romani debbono mantenere sicuro il conclave da ogni violenza, e disturbo.

VII. Che non possano i Cardirali per conto alcuno uscire dal conclave salvo, che dopo la creazione del Pontefice. Che se altramente neuscissero, siano dalla guardia del conclave sorzati a ritornarvi dentro.

VIII. Che i Cardinali, che vengono dopo, cheè chiuso il conclave, ed avanti alla creazione del Papa, possano entrarvi, e darvi la voce con gli altri: e non possa a Cardinale alcuno per qual si voglia occasione, o colore, ancor che si ritrovasse scomunicato, vietarsi l'essere presente nella elezione del Pontefice.

1 X. Che passati tre di dopo, che si entra nel conclave ( salvo se eletto in questo mezzo il Papa non fosse ) debbano i Vescovi, i Baroni Romani, e glialtri, deputati alla guardia del conclave, tenere gran conto del mangiare, che si porta a' Cardinali dentro, e non permettano, che

si dia loro più, che una sola vivanda.

X. Che in questa elezione sotto pena di scomunica non debba alcuno nè donare, nè promettere, nè pregare, per piegarne gli animi de' Cardinali . E non abbiano in questo tempo i Cardinali a far altro negozio, che questo, perchè si acceleri l'elezione, e sia

XI. Che non possa alcuno essere dichiarato, o eletto Pontesice, se non

3

· 🚾 🚎 - Caranii, che si ritto-

America de marine, e i minori, e la marine, e i minori, e la marine, e i minori, e la marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa de marine del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa del Principa

The second is a second of the principal in Arrent, and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the





VITA DI INNOCENZIO



NNOCENZIO V. chiamato prima Pietro Tarantasio; su Borgognone frate dell' Ordine di San Domenico, nella scrittura sacra dottissimo, e su finalmente in Arezzo nel 1276. creato Pontesice (a). Poco appresso se ne venne in Roma, e su incoronato in San Pietro.

E volse tosto l'animo a porre in pace l'Italia, ed a quest'est

<sup>(</sup>a) Non ostante, che i Gardinali intervenuti al Concilio protestato avessero contra l'ordinazione di Gregorio emanata sul suturo Conclave, in questo primo ad ogni modo, che raunossi in Arezzo, su osservata. Poi-Tom. III.

fetto mandò Legati persone di molta autorità, che comandando sotto pena di scomunica sorzassero a deporre l'armi i Toscani, ch' alla rovina de Pisani erano congiurati, e i Genovesi, e i Veneziani medesimamente, che sira loro ossinatamente contendevano. E perchè v'erano ancora gli Ambasciadori del Re Carlo, sperava con l'autorità di questo Principe recare maggiormente il suo disegno a sine. I Toscani, e specialmente i Fiorentini obbedirono tosto al Papa, e ne su percià loro tosto l'interdetto, che posto Gregorio avea. I Genovesi, ed i Veneziani, i cui odi orano passeti molto oltre, non la restarono dalle impresse loro ossinate, con le quali si davano ogni di l'uno l'alaro di strane rotte. Ma Innocenzio in modo era a questa concordia inclinato, che s'egli così tosto morto non sosse s' ventidue di giugno, nel sesto mese, e secondo giorno del suo Pontificato, e su nella Chiesa di Laterano sepolto (b). I preti secolari non si risentirono molto di questa morte, per esserne poco avanti stati leggiermente ossesi. E su, che essendo in Viterbo nata contesa fra sacerdoti della Chiesa Cattedrale di quel luogo, e i frati di San Domenico sopra il corpo di Clemente IV. ch' ogn' un di loro appresso di se lo voleva; Innocenzio l'aggudicò a quei frati dicendo, questa essere la rotte a quel

che entrati nel determinato luogo nove giorni dopo la sepultura del defunto Papa, due giorni non interamente passati n'escirono col Papa satto. Fu questi il primo Frate delle quattro mendicanti Religioni, che toccò il Trono Pontificio, Maestro di sagra Teologia, e gran Predicatore. Si mosse co' Cardinali tosto, che su eletto, da Arezzo, e giunse in Roma molto ben ricevuto, dove il di XXI. di Febbrajo su inaugurato Papa e prese il nome d' Innocenzio V. Nel giorno dopo passato ad abitare in Laterano scrisse a tutti i Principi della Cristianità dando loro nuova della elezione sua: Mandò anche Legati in Tocevuta avendo una nobile ambasciata da Genova rimise i Fuoruscisti alla testa de' quali era Ottobuono del Fiesco Cardinale in Patria con plauso de' Genovesi medesimi. V. Ptolom. Lucens. Histor. Eccles. Cassar. Annal. Genuens. 1. 9.

Genuens. 1. 9.

(b) Il nostro Bartolommeo come sbaglia qui nel rapportare molte cose, che non appartengono a questi tempi, ed alcune da noi notate
ne omette a questi tempi appartenenti; così sbaglia ancora nella enuemerazione degli anni del papato d' Innocenzio V. Perocchè è certo, che
questo grand' Uomo passò all' altra vita nel di XXIII. di Giugno, sicchè
non giunse al VI. mese intero del suo pontificato, non che oltre passar lo potesse, se anche prendasi l'epoca dal di della sua elezione in
Arezzo. S. Antonino riserisce, ch' ei essendo maestro nell'ordine Domenicano, che prosessò, scrisse sopra il Maestro delle seatenze, come usavasi

### DE FONTEFICI.

1\$1

quel santissimo Pontesice, mentre visse. Per questa cagiona Innocenzio, che per altro su di gran bontà, e se ne poteva ogni cosa buona sperare, se ne ritrovò avere quel clero osseso.

vasi in allora, e sopra l'epistole di S. Pavolo Costumanza ne' Dottori Scolastici giunta quasi al nostro secolo. V. S. Antonin. p. 3. Chron. tit. 20. c. 3.



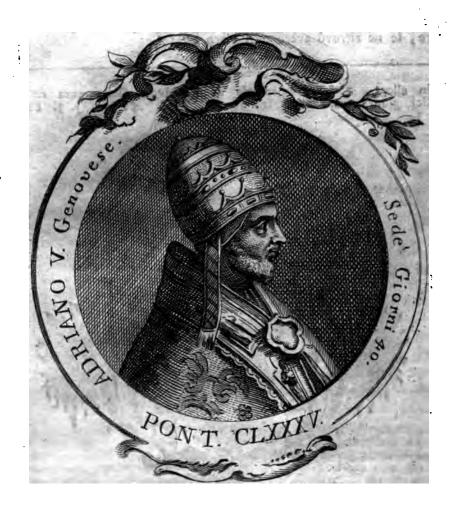

# VITA DI ADRIANO V.

DRIANO V. su Genovese della samiglia de' Fieschi; chiamato prima Ottobono. Fu nipote d' Innocenzio IV. dal qual era già stato creato Cardinal di sant' Adriano, e mandato in Inghilterra Legato con ampia potestà a quietare un tumulto, ch' era nato in quel Regno sra il Re, ed i suoi Baroni (a). Egli creato, che su Pontesice nell' atrio di Laterano, se

ne

<sup>(</sup>a) Il Cardinale Ottobuono del Fiesco Figliuolo di un Fratello d' Innocenzio IV. da esso Innocenzio fatto Diacono Cardinale del titolo di S. Adriano d' onde volle prendere il nome nel mese di Luglio dell' anno MCCLXXVI. su creato Sommo Pontesice. Come nel Conclave egli avea patito molto, poiche trovavasi in cadente età; così appena fatto Papa sospese la Costituzione di Gregorio X. in pro-



## VITA DI GIOVANNI XX. DETTO XXI.

ra prima chiamato Pietro. Essendo Vescovo di Tusculano, fu creato Pontesice (a). Fu questo Pontesice tenuto dottissimo, ma così era inetto al governo, e di così disuguali costumi, che n'apportò anzi danno, che onore, ed utile al Pontificato. Perchè sece molte cose da leggiero, e da sciocco. In una

cofa.

(a) Mancato in Viterbo Adriano V. venutovi per respirare aria migliore, gli Cardinali e sulla protesta, che essi aveano satta contro la bolla di Gregorio d'intorno al Conclave, e sulla sospensione della medesima bolla decretata da Adriano, non si dettero ad unirsi molta fretta. Pure un giorno essendo nel maggior numero in una sala convenuti del Vescovato, quivi dal popolo, condotto per

cosa sola meritò lode, che con denari, e con benefici soccorreva ai gio. vani poveri, e desiderosi di studiare, perchè potessero il loro buon proposito esequire. I Veneziani in quello tampo riavagliavano gli Anconitani, per aver questi satte in Dalmazia le loro mercanzie senza pagare ai Veneti i dazi soliti. Nè il Papa disendeva gli Anconirani, ancorchè come vassalli di Santa Chiesa disendere li dovesse. In parole valeva molto, nei fatti poi era timido, e di poco animo (b). Ora gli Anconitani veggendosi dell'ajuto del Papa abbandonati, satro il maggior ssorzo possibile uscirono sopra i Veneziani, ch' assediati gli aveano, e satto loro gran danno gli cacciarono via. A persuassone finalmente di Giovanni Gaerano; il qual governava il Papato, per averlo ajutato molto ad ascendere a quella dia gnità, mandò il Papa Legati a Paleologo, ed ai Re d'Occidente, perchè da sua parte gli animallero, e persuadessero a dover prender l'armi contra i Saracini, e gli altri inimici del Gristianesimo. Era così scempio, che si prometteva lunga vita, e pubblicamente lo diceva, perchè era aperta a tutti la vita sua, e natura tanto grossa, e ssacciata aveva. Ma mentre, che egli a tutti prediteva quello lue feempiezze, li cadde d'un subito sopra una certa camera nova, che ello aveva satta edificare nel palegio di Viterbo, e su ritrovato sotto le pietre, e legni presso, che morto. Ed in capo di sette giorni, presi tutti i Sacramenti della Chiesa, finalmente mori a' dicianove di Maggio, e su in Viterbo seposto, essendo stato otto mesi Pontesice. Fu come s'è detto, assai letterato; ma poco savio. Scrisse molte cose, e particolarmente alcuni canoni di medicina, perch' egli cra assai buon medico tenuto. Scrisse un libro, che chiamo i Tesori dei pove. ri. Ed imitando Aristotile, compose alcuni problemi (c). Ma io non so,

altro dal Magistrato della Città, rinchiusi surono fortemente, e se non vollero morir d'inedia convenne loro far Papa. Nella giornata pertanto dei XIII. di Settembre elessero Sommo Pontesce il soggetto nominato dal Platina, che nelle scienze speculative esercitatissimo viene dalle scuole chiamato Pietro Ispano, il quale su rinunciato al Popolo col nome di Giovanni XXI. quantunque dirsi dovesse XX. e non perchè chi con tal unmero lo enunciò tenesse per vera la savola della Papessa Giovanna, come ha creduto il Ciaconio e sulle sue traccie anca il Carriere, ma perchè si contò fra Giovanni XIV. e Giovanni XV. Giovanni sigliuolo di Roberto, ovvero per altra ragione da me nel II. Tom. accennata. V. Cronol. Sag.

(b) Checche dica il Platina di questo Papa, ella è cosa certa, che su egli mediatore della pace stabilita sra' Luchesi, Pisani, e Genovesi, per mezzo de' suoi Legati, e de' messi del Re Carlo, e che melle inselicità dell' anno MCCLXXVI. anno molestato da tremuoti, per le pioggie, che durarono quattro mesi dalla carestia, che costrinse la gente a ritirassi d' Italia morto dalle innondazioni il bestiame, e guaste le biade, e dalle guerre intestine, che non cessarono, ei soccorse a' poveri con somma liberalità togliendo lo stesso pane alla sua mensa, e dispensandolo a poverelli. V. Murat. Annal. d' Ital. e Ciacon. nella Vit. di que-so Papa.

(6) Non può negarsi, che Giovanni su a' Frati ed a' Monaci non molto proprizio, onde presso alcuno di questi trovas. scritto, ch' ei compose un libro di errori pieno, cosa da tutti gli Scrittori Italiani non rammemorata, e certamente ignorata. Come poi egli è certo, che rivocò la bolla sul Conclave di Gregorio, che Abriano avea soltanto sospesa; così io nulla trovo in questo tempo di quan-

come questo s' avvegna, ch' alcuni ben letterati siano poi nei negozi inettissimi. Anzi, per dir meglio, sarebbe più tosto gran maraviglia, che colui, che si dà alla speculazione, possa anche alle cose terrene, e basse volgere l' animo, e negoziarle.

#### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO:

Dopo la morte d' Innocenzio V. Adriano Quinto suo successore rivocò toflo l'ordine fatto da Gregorio Decimo sopra le tose del conclave. La
qual rivocazione, o sospensime, perebè era invalida, per essere stata fatta
prima, ch' egli s' incoronasse, su da Ginvanni XXI. confermata. E così i
Pontesici, che a lui seguirono. Nicola III. Martino II. detto IV. Onorio IV.
Nicola IV. e Celestino V. surono senza le leggi del conclave creati. Mosso poi Celestino dalla medesima cagione, ch' avea Gregorio X. mosso, rivocò
di nuovo, ed approvò la constituzione, e legge di Gregorio sopra il conclave. E Bonisacio Ottavo, che li successe, l'ebbe rata, la confermò, e la
registrò nel sesso dibro dei Decretali. E da quel tempo in poi suo all'età nostra, si è continuamente osservata. Si cava ciò dalla glosa del cap. Ubi
periculum, che è di Giovanni Andrea celeberrimo Giurisconsulto.

to racconta Bartolommeo nato fra' Veneziani ed Anconitani. Morì pertanto Giovanni in Viterbo in 'capo ad VIII. mesi nel di XVI. di Maggio dell' anno MCCLXXVII. La Cronica di Forlì seguendo i volgari rumori scrive: Papa quatuor mortui, duo divino judicio, O duo veneno exbanso, Sono al dire di tale Cronica gli due ultimi Adriano V. ed Innotenzio V. gli due primi Gregorio X. e Clemente IV. il nostro cronico aggiugne di Giovanni: ruma cubiculi ruit. V. Murator. loc. citat.





## VITA DI NICOLA 111.

ICOLA III. Romano della famiglia Orsina, chiamato prima Giavanni Gaetano, su finalmente in capo di sei mesi, che vacò la Chiesa, non senza gran contesa dei Cardinali, eletto Pontesice. Era alla guardia del conclave il Re di Sicilia, ch' era ancora Senatore, e sacea del continuo grand' instanza, che si eleggesse Pontesice Francese (a). Ora preso Nicola il Papato

<sup>(</sup>a) Non erano che otto li Cardinali raunati in Viterbo per eleggere il Pontefice, ed il Re Carlo avea premura, che sosse eletto tal Papa, che contrario non sosse egli nelle differenze, che fra lui vertevano, e Ridolfo Re de' Romani, poiche promesso avea il Siciliano Re di cedere il vicariato di Toscana, ed altre esse tosto, che sosse stato dichiarato il Re de' Romani, o l'Imperadore, e nulla Tom. III.

pato nel MCCLXXVIII. volendo abbassare la potenza di Carlo; gli tosse il Vicariato di Toscana sotto colore, che non piacesse a Rodolso e che non avrebbe altramente la promessa impresa di Terra-Santa esequita, perciocchè era la Toscana della giurisdizione dell' Imperio. Avendo avuto il Papa in questa parte il suo intento, ne ebbe anco appresso in sua potestà Bologna con tutta la Romagna, e con l' Esarcato di Ravenna, che erano all' ora all' Imperadore soggetti, e vi mandò Bertoldo il nipote, dichia, randolo Conte della Romagna. Un' altro suo nipote, che era il Cardinale Latino, mando Legato in Toscana, perchè riposti i Gibellini inistato, e in Fiorenza, ed in tutte quell'altre città, come meglio li parea, ponesse gli officiali. Ed esso si ritenne per se in Roma sa dignità Senatoria, che si soleva prima ai Re ed ai Principi grandi dare (b). Si cacciò Nicola dinanzi gli Oratori de' Veneziani, perchè questo popolo travagliava ancora con istretta guerra gli Anconitani. Masattili poi richiamare di cammino, gravissimamente li riprese, e minacciò gran rovina alla loro città, se non lasciavano Ancona in pace. Fu finalmente dopo molti danni fatti l' un l'altro, fra queste due città con convenevoli condizioni fatta la pace. Aveva in animo questo Pontefice di fare della famiglia Orsina due Re, l' un di Toscana, l'altro di Lombardia, perchè tenessero, questo i Germani, che abitano una parte dell'Alpi, a freno, quello i Francesi, che pos-

avea ceduto per anco, onde andava introducendo per mezzo de suoi ministri varie vertenze per sar in modo, che non si venisse alla elezione sacilmente del nuovo Papa, sicche poi stanchi gli Elettori ei si tracsse a quella scielta, che meditava. Ma all'improviso essendos sollevati li Cittadini Viterbesi strinsero si sattamente il Conclave, che dopo VI. mesi s'indusse a sar Papa Giovanni Gaetano della nobilissima samiglia Orsini Cardinale della diaconia di S. Niccolò in Carcere Tulliano, Uomo veramente d'alto asfare, pieno di virtù, e gran protettore dell' Ordine Minoririco. Questi passò tosto in Roma, ed essendo in Viterbo stato creato il di XXV. di Novembre, su nella sessa stesano ordinato Prete, e poi consegrato e coronato Sommo Pontesice, avendo assunto il nome del Santo, che sacea il titolo della sua diaconia, e su perciò detto Niccolò III. V. Raynauld, in Annal. Ecclesiass. Cc.

fast. Cc.

(b) Cominciato l' anno nuovo, che su il MCCLXXVIII. pensò Niccolò a cose grandi: pensò egli a liberar Roma dalla Tirannia, ed a vindicare i suoi
possessi alla Chiesa. Quindi osservato avendo, che Carlo Re di Sicilia temeva l' unione del Paleologo col Papa, e che Ridolso Re de' Romani temeva l' armi di Ottocaro Re di Boemia, che sec'egli? mise in gelosia Carlo di Ridolso per le cose d' Italia, ed amendue indusse a pensare, che
quella parte preponderata arebbe, cui propenduto avesse il Pontesice. Ciò
ch' ei previdde, avvenne. Ambi questi Sovrani per tanto cercarono di
avere il Pontesice amico, ed in tal guisa senza strepito alcuno d'armi indusse Ridolso a cedere alla Romana Chiesa tutta la Romagna secondo realmente
le cessioni antiche di Pipino e de' Successori, ineseguite per altro sin'allora, ed
ottenne, che sosse del quella sovranità: ed indusse il Re di Sicilia a spossiarsi del
Papa in possesso di quella sovranità: ed indusse il Re di Sicilia a spossiarsi del
vicariato di Toscana in prò di Ridolso, ed a rinunciare alla Senatoria dignità
Romana, il che satto, decretò immediatamense, che per l'avvenire nessun
potente Signore sosse mai più satto Senatore di Roma. V. Fandam. d'elest. in
Sexto Cs.

sedevano la Sicilia, ed il Regno di Napoli. E per poter questo più comodamente fare, avea persuaso a Pietro Re d' Aragona, che sacesse ogni sforzo di ricuperarsi il regno di Sicilia, che a Costanza sua moglie per ragione ereditaria toccava (c). E trasferita da Carlo in se stesso la dignità Senatoria, per un perpetuo editto vietò, che non potesse nè Re, nè altro qual si voglia Principe chiedere, nè esercitare più quell'officio. Fu Nicola ( come si legge ) generolo, è di gran consiglio, e di così buona vita, e costumi, che n'era il Composto volgarmente chiamato. Fu grand' amatore, e fautore delle persone dotte, e di quelli specialmente, che con la dottrina avevano ancora la prudenza, e la religione accompagnata. Nel compartire, e dispensare le dignità, e gli onori non su tenuto partegiano. Perciocchè nelle prime ordinazioni, ch'egli sece, ordinò Vescovo Albano. un frate dell'ordine dei Minori, quel d'Ostia, e quel di Porto se due frati dell'ordine dei Predicatori. Il Prenestino, e 'l Toscolano surono preti secolari. Creò anche due preti Cardinali, che surono Gerardo, e Girolamo, l'un co'l titolo di dodici Apostoli, e l'altro, ch'era dell'ordine de' Minori, co'l titolo di S. Pudenziana. A questi aggiunse due Cardinali Diaconi, l'un su Giordano suo fratello co'l titolo di S. Eustachio, persona di gran dottrina, e bontà, l'altro su Giacomo Colonna religiosissimo, e gravissimo uomo co'l titolo di S. Maria in via Lata. Ornò ancora questo Pontefice di belli edifici il palazzo, che fino ad oggi qualche particella se ne vede. Le quali stanze, surono poi da Nicola V. con molta spesa racconcie. E cinse anco a guisa d' una Città di mura il giardino di San Pietro, ch' oggi chiamano Belvedere. Risarci la Chiesa di San Pietro, ch'andava per l'antichità in rovina, e l'orno d'una vaga pittura dei Pontefici passati. Il medesimo ancora sece nella Chiesa di San Paolo. Accrebbe medesimamente molto il culto divino così nel numero de' Canonici, e degli altri, che servire dovevano, come nell'entrate, perchè comodamente potessero vivere. Divise anche gli ordini ecclesiastici, e mostrò lor quello, ch'a ciascuno si convenisse. Assegnò a ciascuno la sua se

<sup>(</sup>c) Veramente non mancano Autori, i quali hanno lasciato scritto, ch' ebbe qualche mano Niccolò III. nella congiura de' Siciliani contro de' Francesi, succeduta per altro alquanto dopo, congiura, che il Signor di Volter dopo tanto tempo rivoca in dubbio. Forse dette occasione a tale conghiettura un'altra, che a que' tempi corse per quasi tutta Europa, e su di sormare quattro Regni del Romano Impero: il primo dovea essere il Regno di Germania, che a Ridolfo toccar dovea e suoi discendenti: il secondo quello di Vienna o sia il Regno Arelatense, il quale retaggio essere dovea di Clemenza figliuola di esso Ridolfo maritata poi con Carlo Martello: il terzo della Toscana, ed il quarto di Lombardia, che passar dovea in possessione de' suoi Nipoti. Io credo, che queste sossero dicerie degli oziosi, alle quali sorse diede colore l'assetto ch' egli avea per la sua casa, e lo studio, ch' ei saceva per renderla potente. Ed infatti sece Bertoldo Orsini Conte della Romagna: se Senator di Roma Orso Nipote suo, e diegli in possesso Castelsantagniolo ed i seudi di Soriano siscati a propri Signori a cagion d'Eresia, e molti suoi parenti creò Cardinali, i quali spediti in Lombardia Legati e in Toscana non è credibile quanto di bene secero componendo le discordie, e chetando le dissensioni. V. Francisc. Pipine Chronic. Boneniens. Ptolom. Lucens. Histor. Eccles. C.c.

bitazione, perchè potessero i sorastieri sapere, dove ciascun' officiale, massimamente i curiali, ritrovar si potesse. Compi il palagio di Laterano, che Adriano Quinto gia incominciato avea. Edificò dai fondamenti la cappella di Santta Santtorum, perchè l'altra, che v'era, se ne era già per l'antichità caduta. E la cappella stessa ornò d'opere di mosaico, come sino ad oggi si vede, e di tavole di marmo per tutto, e qui trasserì le teste di S. Pietro, e di S. Paolo sinchè la Chiesa di S. Giovanni, che esso a sue spese rifaceva, compita del tutto sosse. Onde poste poi in cassette d'argento queste benedette reliquie, accompagnato dal popolo le porto in S. Giovanni, e collocolle in una cappelleta, a quest' effetto artificiosamente sabbricata. In quel di stesso consacrò la medesima Chiesa, e su ai 14. di Luglio. Scrivono alcuni storici, che non su Pontefice suo predecessore, che più religiosamente di lui sacrificasse, perchè sempre, ch' era sù l'altare, si vedeva sparger molte lagrime. Era in essetto religiosissimo, così amator dell'ordine dei Minori per il dispregio, che in costoro si vedeva delle cose umane, che esso in una sua epistola decretale dichiarò alcune cose ambigue di quell'ordine (d). Nessun Pontesice providde mai così presto alle Chiese vacanti, com'egli, il quale subito, ed a colui, che più atto, e più dabbene vedeva, dava le prelature, e le cure. Perchè egli mirava prima la dottrina, ed i costumi degli uomini, poi to-Ro delle cose, che vacavano, li provedea dicendo, che nell' indugiarli consisteva il pericolo, poiche non mancavano di quelli, che con grandissima avidità l'occupassero, e rapissero. Cacciò via i notari, i procuratori, come pestiseri, parendogli, che non vivessero d'altro, che del sangue dei poveri, e dei litiganti, ed in questo imitò Gregorio X. e Giovanni XXL

<sup>(</sup>d) Fu nell' anno MCCLXXIX. ai XIV. di Agosto, ch' emanò la celebre bolla, che ha data occasione a Teologi e Canonisti di trattare della povertà de' Frati Francescani giusta la Regola del S. Padre. Que' zelanti, che sin da principio si opposero al proprio tetto, alla cantina, al granajo, e ad altre simili officine, ad acchetare i quali emanarono le bolle di Gregorio IX. non pertanto persuasi istarono novellamente, ed interrogarono S. Santità, se dirsi poteva persetta povertà ad imitazione della povertà di G. C. iquale esti presendevano, che sosse la inculcata dal Serassico Padre nella sua regola, quella che ammetteva la sonservazione delle cose accattate per elemosina, onde dir si potesse, che i Frati Francescani habevent loculos. Il Papa pertanto dissingue due stati di povertà in Crisso, il primo è lo stato, in cui viveva sulle amministrazioni di quelle donne massimamente, qua ministrabant ei de sacultatibus suis, vivendo quotidianamente alle altrui spese: il secondo è lo stato, in cui aveva alcune riserve, ovvero loculos, d' onde traeva, quanto quotidianamente abbisognavagli, il quale stato non è men persetto del primo, stante l' umana indigenza, e gli disetti della umana natura dopo il peccato. Ma nè men questa bolla acchetò il partito degli Oservanti, come in altro luogo dirò avendo loro lasciato qualche sorta d' equivoco d' intorno al dominio, ed all' uso, e d' intorno al possesso omnium rerum, altri aggiungendovi il tam immobilisim quam mobilium, altri la persezione, col possesso delle sole mobili, addicate le inmobili componendo, di che si parlerà ancora, e più chiaramente nella Vita di Giovanni XXII. A buon conto su in questa decretale rinnovata la proibizione di stare al Testamento di S. Francesco, dalle massime di cui infatti tai dubbi sembrano escre pullulati. V. Natal. Alexand. Histor. Ecclesassico. Secul. XIII.

E perchè vedeva per tutto gran corruttela ne' magistrati, ordinò che non si potessero creare più, che per un' anno, e se per più tempo alcuno l' avesse voluto ritenere, sosse stato immediate scomunicato, nè l'avesse altri, che il Papa stesso potuto assolvere. Ordinò ancora molte cose in utilità del clero, e del popolo Cristiano come nei suoi titoli appare. Ma in tante lodi non mancò, chi lo riprendesse; perchè vogliono, che amasse talmente i suoi, che usava ogni modo per donar loro. Perciocchè tolse per forza ad alcuni baroni Romani le lor castella per donarle, e farne Signori i suoi. E vi su sra l'altre castella Soriano, dove il medesimo Pontefice ch'era nel mangiar, e bere continentissimo, soprapreso da una subita morte, lasciò la vita, ed il Pontificato, ch'egli avea 3. anni 8. mesi, e 15. giorni tenuto, e questo avvenne ai 22. d' Agosto (e). Vogliono, che fosse da non sò chi questa morte predetta per cagione dell'allagamento del Tevere. Il qual crebbe in questi tempi in modo, ch'avanzò più di 4. piedi l'altar di Santa Maria rotonda. Fu il corpo di Nicola portato in Roma, e dentro S. Pietro sepolto nella cappella, ch' esso sotto il titolo di S. Nicola edificato s'avea. E fu la cappella della tomba marmorea, e d'opera di mosaico ornata come sino ad oggi si vede. Morì nel 1280. nell'ottava dell' Assunzione. Nel qual' anno il Re Carlo ripose in maggior cappella, ed in più bel sepolero il corpo di Santa Maria Maddalena, ch'era già prima da S. Massimo stato riposto in una villa del suo nome. Il Re Carlo ripose separatamente la testa di questa medesima Santa in una ricca teca d'argento.

Vogliono, che vacasse dopo Nicola la sede cinque mesi di lungo. Perchè mentre, che in Viterbo dell' elezione del nuovo Pontesice si discorre, essendo alla guardia del conclave Riccardo degli Annibali, samiglia principal in Roma, ed il quale aveva poco avanti tolto ad Orso nipote di Nicola il governo di Viterbo, come nemico sierissimo di questa famiglia, due Cardinali Orsini impedivano l'elezione, e gridavano, che si dovesse restituire ad Orso il tosto governo. I Viterbesi adunque seguendo, e sacendo spalle a Riccardo, entrarono nel conclave, presero i due Cardinali e li posero prigioni. Il che quando in Roma s'intese, la medesima sa

.io-

<sup>(</sup>e) Grande su la samiglia Orsini, doviziosa, e potente anche molto prima di Niccolò III. e massimamente divenne tale allorche gli Orseoli vennero nell'Umbria, e vi si congiunsero. Non può negarsi ad ogni modo, che questo Papa di genio magnisico e principesco non la ingrandisse ancor più. Pure appena pubblicata e sparsa su la lua morte d'improvviso accaduta veramente nella giornata, come tutti accordano suori del Carrière, dei XXII. d'Agosto dell'anno MCCLXXX. che gli Annibaldeschi in Roma, samiglia fazionaria insorsero, e voliero avere mano nel Senato; onde un nuovo Senatore crear convenne, che su uno degli Annibaldeschi, ed al vecchio aggiungerlo, dacchè poi nacquero mille inconvenienze: ed anco il Popolo di Viterbo cacciò dalla carica di podestà Orso degli Orsini, e lo costrinse partire. Nè le genti di Soriano d'altri seudi mosse per ventura dal Re Carlo meno a tal samiglia si mostrarono avverse, cosicche non su poco, che non corresse voce, che il Papa sosse morto avvelenato, come facilmente soleasi rummoreggizre in que' tempi. Gli intrighi per altro del Siciliano Re, surono certamente cagione, che durò il Conclave quasi sei mesi. V. Murator. Annal. d'Ital. all'ann. MCCLXXX. Non regnò che II. anni IX. mesi meno un dì. V. Sandin. in Vit. Hujus Pones.

zione degl' Annibali cacciò dalla Città gli Orsini, che tosto tutti coi 'Ior seguaci in Preneste si ritirarono. In capo adunque del quinto mese i Cardinali Francesi, che per l'assenza degli Orsini avanzavano il numero degl' Italiani, si crearono il Pontesice Francese.

In una sola promozione di Cardinali, che sece questo Pontesice, ne creò Dieci; dei quali Cinque surono Vescovi, Due Preti, e Tre Diaconi, e sono.

Gerardo Gapalati Piacentino, Pescovo Card. Prenestino.

Ordeonio .... Vescovo Card. Toscolano.

M. Fra Bentivenza Bentivenzhi, Vescovo, e cittadino di Todi, dell'Ordine de' Minori, Vescovo Card. Albano.

M. Fra Latino Malabranca Romano, suo Nipote, dell'Ordine dei Predicatori, Vescovo Card. Ostiense, e Vellitrense.

M. Fra Roberto Kilvnarbio Inglese, dell' Ordine dei Predicatori, Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

Gerardo Bianchi da Parma, Prete Card. dei SS. dodici Apostali.

M. Fra Girolamo & Ascoli General del Ordine dei Minori, Prete Card. dan S. Pudenziane sis: del Passore, che su poi Papa Nicola IV.....

M. Rubeo Orfino Romano, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Maria imm Portico, che fu poi Vescovo Card. Sabino.

M. Giordano Orsino Romano, Fratello del Papa, Diacono Car. di S. Estathio.

Giacomo Colonna Romano, Diacono Card. di S. Maria in via lata.





VITA DI MARTINO II. DETTO IV.

ARTINO IV. chiamato prima Simone, e Cardinale di Santa Cecilia, nacque in Tours di Francia, e su in Viterbo eletto Pontesice, ma non volle quivi coronarsi perchè pensava, che sosse quello luogo interdetto per l'atto violento, ch' usato a quei Cardinali aveano (a). Se n'andò in Orvieto, dove surono satte tutte le solennità ai 23. di Marzo nel di di Pasqua; poi

<sup>(</sup>a) Tolomeo da Luca scrive, che i pochi Cardinali convenuti in Viterbo dettero per successore a Niccolò Fra Giovanni Generale dell' illustre Ordine de' Predicatori, morto nel tempo stesso; ma smeatiscono tal satto gli stessi Scrittori dell' Ordine mentovato, i quali non è presumibile, che vogliansi levar questo pregio, quando con sondamento avessero potuto attribuirselo. Può per

me reco ine Cardinani, a ne iu uno Conte Milanele, ch'ebbe il titolo di San Pierro, e Marcellino, e Benedetto Gaerano, chi ebbe il titolo il fan Nocia in Carcere iu l'altro. Venne tosto il Re Carlo a vederlo, a non loiamente benignamente lo accolle, ch' anche la dignità Senatoria gii officui. a quai Nicola tolta gli avea. Fu da tutti questa cosa iodati, percue parve, che dovesse evitare in Roma gravi sedizioni, perche vi erano gla mtornati zii Ortini, e ni aveano gli Annibali cacciati E Carlo per i saio, chi avea zià contra Nicola conceputo, ostava agli Ortini miradiimente. Voiendo adunque Giovanni vendicar gli oltrag. gi di Latino di fratello, e mantenersi la dignità, che data il popolo il Roma di avea, con un convenevole esercito sù quel di Viterbo patso, e pote tutte quel concado : iacco. Martino, ch' era all' ora in Montenatione, motio saila saiamirà dei Viterbesi, mandò tosto Matreo Cardinal Ortino in Roma, perche ponesse in quiete, e pace le cole della C mà. Mattee incomrando per cammino Giovanni capitano del poposo si Roma cosi n cue rempo o chiamavano ) nel mend seco. Concorriero in Roma, per carrine dei Logato i capi di tutte quelle fationi, e et gu nær Romineo degii Anmbali per essere dall' autorità de Legare ede co della commune chi effo contratta in Viterbo avea, enttando e cancemente nel terrence, e ponendo quei Cardinali Orfini pri grow Si green income it we see Logino con un laccio al collo, ch'è gramme regno in regneuza, e u intecendo perdono affolito. Raflettata a quethe note of Legate in Koma a race ma quelli faziofi, e rivocato l'esero congrettere une senerer en i governo della Città. E così furono clere Annibate ngivette il Pierre iegii Annibali , e Pandolfo, Savelli i quai recurrence. serve i le magnituro durò, la Cinà governarone

per actro colore coe como actro de como constant all due Orfini uno fraterio de la como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de com

narono (b). E su appunto in quel tempo, che Papa Martino ad istanza di Carlo Re di Sicilia fcomunicò Paleologo, che non osservava i parti dell'unione della Chiesa Greca con la Latina (c). Allora Paleologo, che della potenza di Carlo temeva, si confederò secretamente con Pietro Re d' Aragona, che pretendeva, che 'l regno di Sicilia sosse suo per le ragioni di Costanza sua moglie già figliuola di Mansredo, e nipote di Corradino. Armarono dunque una gross' armata a spese comuni. Il che Martino intendendo, mandò tosto per un suo legato a dimandare a Pietro, che cosa si volcssero questi apparati di guerra signifi. care. Rispose il Re Pietro, ch' egli avrebbe la camicia, ch' avea indosso, squarciata, se pensato avesse, ch' ella avesse i suoi pensieri sa-puti. Si partì dunque irresoluto, e consuso di questa risposta il Legato del Papa, e Pietro partito d' Aragona con la sua armata passò in Africa, e postone i liti, e la contrada di Bona a sacco se ne ritornò in Sardegna, aspettando, che (come era stato appuntato fra loro) nella Sicilia per mezzo di Giovanni di Procida quei popoli si sollevassero. In questo nacquero nella Lombardia alcuni motivi di guerra. Perchè la famiglia nobilissima dei Visconti cacciò di Milano i Torreggiani, che assai potenti v'erano. Dopo questo Lu-

(c) Prima di scomunicare il Paleologo volle il Papa, che gli Siciliani si collegasfero co'Veneti, e vi riesci, e procurò ancora, che sacessero alleanza co' Genovesi, ma non ebbe effetto il suo maneggio: che anzi i Genovesi avvisarono di
tutto lo greco Imperadore. Non avvenne però tal cosa, che dopo il Vespre Siciliano, il quale avvenne nell'anno MCCLXXXII. e nel tempo medesimo, o poco avanti, che il Papa scomunicò anco il Re d' Aragona: poichè non subito,
ch' ebbe scomunicato Pietro d' Aragona, lo dichiarò decaduto dal Regno, e dichiarò, che tal regno sarebbe stato del primo occupante; ma l'anno dopo in cui
me invessi Carlo di Vallois. Il che ho voluto notare a maggiore intelligenza del testo del Platina, che sembra qui molte cose consondere. V. Murator. Annal. d'
Ital. loc. cit.

· Tom. III.

<sup>(</sup>b) E'verissimo, che le funzioni della coronazione e consegrazione surono satte in Orvieto, dove il Papa assunse il nome di Martino e su chiamato IV. quando dovea dissi II. poiche Martino II. dovea dissi Marino I. e Martino III. Marino II. come altrove abbiamo osservato: ma si contradice il Platina poi, quando racconta, ch' ei cesse il Senatorato a Carlo Re, ed allorche riserisce qualmente Pietro degli Annibali, e Pandosso Savelli eletti surono Senatori. Andò dunque la bisogna in tal modo. I Romani bramosi di vedere il Papa in Roma lo dichiararono Senatore e solo, dove da poc'anzi ne saccan due ed il S. P. ben conoscendo, che se la propria dignità non lo metteva al coperto degli insulti de' prepotenti e del popolo, molto meno quest'accessoria, ei la cesse al Re Carlo con le sorze di cui potea egli farsi rispettare. Infatti trovando, che i Ghibellini saccano sierezze nella Emilia invocò il Siciliano Re in suo ajuto, ed egli spedì milizie in Romagna in Lombardia a sostenere la parte Guessa, sotto la condotta dissiovanni d'Eppa; anzi, per maggiormente impegnare Martino in suo prò, cossui lo dichiarò Conte della Romagna, interdicendo la Città di Forlà principalmente, e siscando tutti i beni stabili e mobili de' Forlivesi in qualunque luogo si ritrovassero. Può poi essere, che non risedendo in Roma Carlo sostituis nella carica gli due nomi riferiti da Bartolommeo, i quali per altro non chiamaronsi Senatori, ma Capitani del popolo Romano. V. Raynald. Annal. Eccle-liass. Arc.

chino Visconte mandato dall' Imperadore suo Vicario in Toscana presso S. Miniato si sermò, e ne corse, e travagliò sieramente i Piorentini, e Lucchesi, senza sare conto degl' interdetti, e minaccie del Papa, il quale a questo modo pensava potere soccorrere gli amici. I Perugini tolte l'armi anch' essi con tanto impeto passaro. no sopra Fuligno, che presero a sorza quella Città; e le spiana. rono una parte della muraglia. Per la qual cosa surono dal Papa scomunicati, e con pagare poi una grossa somma per pena assoluti furono. In questo i Siciliani, i cui motivi il Re Pietro in Sarde-gna aspettava non potendo più la superbia, e la lascivia dei Francesi soffrire, a persuasione di Giovanni Procida congiurarono contra il Re Carlo, appuntando, e segnalando il giorno, nel qual tosto, che la campana di vespro s' udisse ponessero quanti Francesi erano nell' Isola, e maschi, e semmine, a sil di spada. Fu così appunto eseguito, e con tanta crudeltà, che ancor le donne Siciliane, che gravide dei Francesi sì ritrovavano, surono tagliate a pezzi. Onde quel trito proverbio ne nacque del vespro Siciliano, che dire si suole, quando alcuno la morte, ed esterminio di molti desidera. Nel medesimo tempo sentì Guido Appio anch' egli la sua calamità. Perciocchè essendo stato mandato con ottocento cavalli in nome del Papa a ricuperar la Romagna, assediò Forlì. Ed essendo quel popolo molto avido d'uscire suori, e fare col nemico battaglia, Guido Bonatto grandissimo astrologo gli sece star saldi, ed aspettare un certo aspetto dei Cieli. Onde quando tempo li parve diè loro il segno. E usciti animosamente suori, tagliarono a pezzi il Capitano nemico con quasi tutti quelli Francesi. E così si scosse da quell'assedio, e pericolo la Città di Forlì. Ora intesa il Re Carlo la ribellione dei Siciliani, e la crudeltà grande, ch' avevano coi Francess usata, passò tosto con grosso esercito nella Sicilia, ed assediò Messina, la quale avrebbe senza alcun dubbio presa a patti, se i Francesi avidi della vendetta non avessero a quella Città l'ultima rovina minacciato. Allora il Re Pietro d' Aragona, che come s'è detto, questi motivi de Siciliani aspettava, inteso il successo, passò volando di Sardegna in Sicilia, dove su in Palermo benignamente ricevuto, e fo dal concorso dei popoli che quivi si sece chiamato Re. Di che spaventato Carlo lasciò Messina, e se ne ritornò tosto in Calabria con pensiero d'aspettare il Principe di Salerno suo figliuolo, che sapeva, che fra pochi giorni dovea di Narbona con alcune compagnie di genti venire. Si lamentò Carlo con Pietro d' Aragona, che per esser suo parente non dovea rubarli a quel modo il regno. A questo rispose Pietro, ch' egli s'era mosso a compassione di quei po. poli così calamitosi, ed afflitti, a'quali non avea potuto negare l'ajuto, che dimandato avevano, ancorchè quel regno per le ragioni ereditarie di Costanza sua moglie, e sigliuola di Manfredo, e nipote di Corradino, a se di ragione toccasse. Crescendo le querele dall' una parte, e dall'altra, ne venne finalmente la cosa a duello, con questa condizione però, che potesse ogn' un di loro cento soldati a que.

sta battaglia menarne seco. E su Bordeo destinato il suogo della battaglia, perchè il Re d'Inghilterra era all' uno, ed all' altro paren-te. Il qual Re d'Inghilterra insieme con Papa Martino finalmente questa tanta contesa quietò. Ma perchè pure Pietro travagliava Car-lo con l'armi, Martino mandò il Cardinale Girardo da Parma in Napoli, perchè rattenesse nella divozione del Re Carlo i popoli del regno, e con la sua autorità, e co'l consiglio giovasse a Carlo il giovane. Essendo in questo venuto Ruggiero di Loria capitano dell' armata del Re Pietro nel golfo di Napoli: ancorchè il Legato del Papa reclamasse, e dicesse, che non si dovea arrischiare a quel modo la fortuna del regno, il giovanetto Carlo sopra Ruggiero andare volle, ed attaceatovi il fatto d'armi, su vinto, e fatto prigione, e su in Sicilia prima menato, e poi in Aragona prigione - Il che av-venuto non gli farebbe, se ai buoni ricordi del Legato obbedito avesse. Perciocchè sopraggiunse poco appresso il Re Carlo con gross' armata con la quale sola avrebbe potuto sare co'l nemico, prima, che vincesse, battaglia. Il Papa mosso dalla calamità di Carlo, scomunicò il Re Pietro d' Aragona, ed espose il regno in preda di chiunque occuparlo voluto avesse, e n'assolvette i popoli dal giura-mento, che prestato gli avevano, e bandi la Croce contra di lui, come usurpatore, come esso dicea, dei beni di S. Chiesa. Avrebbe ancor mandato l'esercito ecclesiastico in savore di Carlo, se non n' avesse esso avuto nella Romagna bisogno contra il popolo di Forsì, che con l'ajuto di Guido Conte di Monteseltro s'era dalla divozione di S. Chiesa ribellato, e ch'avea ancor alcune castella ivi appresso oppugnate. Ma essendosi il Conte Guido pentito, e satta pace co'l Papa, in vendetta di Guido Appio ne smantello Martino Forlì, ed ebbe in breve una gran parte della Romagna. Egli avrebbe ancora preso Urbino, sopra il quale andò, se il Conte Rosso dell' Anguillara non sosse nella batteria morto. Erano allora nel campo ecclesiastico due capitani, l' un dei quali su mandato in Toscana a difender quella contrada, ch' a Saona è volta; l'astro, che il Conte di Giovenazzo chiamavano, e restò per ordine del Papa a continuare l'assedio: ma Guido da Monteseltro secretamente e soccorso e vettovaglie all'assediata Città porgeva. In questo mezzo ritrovandosi Martino travagliato, e dubbio da qual dei due popoli, o dai Pisani, o dai Genovesi avesse dovuto contra il Re Pietro d' Aragona chieder ajuto, nacque d'un subito tanta contesa fra questi due popoli sopra il possesso di Corsica, ch' essi chiedevano soccorso altrui per restare dell' impresa superiori. Il Papa mandò ad animare il Legato, che fin che Carlo venisse con nuove genti non restasse di rattener per ogni via i popoli del regno in divozione. Venutone finalmente poi Carlo in Napoli, e confermati nella fedeltà gli animi dei cittadini, se ne passò alla volta di Puglia, e qui da una sebbre soprapreso morì. Il perchè tutto il peso del governo sopra il Legato Apostolico restò. Si dicea allora quasi di certo, che Filippo Conte d' Arasse sigliuolo del Re di Francia veniva per disendere il regno di Napoli. Ma non puote egli ancorchè certo sosse, che con esercito venisse in Italia, spaventare il Re Pietro, ch' al suo solito il regno di Napoli non travagliasse, ancorchè Filippo suo padre medesimamente sopra il regno d' Aragona con gross esercito n' andasse, per occuparlo, essendo stato dal Papa, di più delle censure gravi, che interposte v' avea, dato in preda, a chi prima occupato l' avesse. Assalito il Papa da tante cure, perchè avevano d' Orvieto i Gibellini cacciati i Guelsi, n' andò in Perugia (d), dove poco appresso d' una lenta sebbre morì ai ventinove di Marzo, nel primo mese del quinto anno del suo Papato, e su nella Chiese attedrale sepolto. Molti insermi, e ciechi, e zoppi, che surono al sepolero di questo Pontesice condotti, per li meriti di lui ricuperarono la pristina loro sanità.

Fece questo Pontesice una sola promozione di Cardinal, e ne cred sette, un Vescovo, cinque Preti ed un Discono, che surono.

Bernardo d'Anguisello Francese, Arcivescovo d'Arli, Vescovo Card. Portuense, e di Santa Russina.

Uso di Ewesthan Atrato Inglese Prete Card. tit. di San Lorenzo in

Gerrufio Gunicoletto Francese, Prete Card. di SS. Silvestro, e Martino, tit. di Equizio.

Canfredo Borgoguene, Prete Card di S. Susanna.

Gio-

<sup>(</sup>d) Essendo nella bartaglia navale data a provenzali dagli Aragonesi nel mare di Napoli l'anno avanti, che sui i MCCLXXXIV, stato dal Loria Generale de Spagnuoli satto prigionicro Cario primogenitro del Re delle due Sicilie, e nell'anno corrente, che l'LXXXV, sopra il MCC, su essendo morto più ditravaglio, che d'altro lo stesso Re Cario nel VII, giorno di Gennajo, avvisato di ciò il Papa da Gherardo Bianco Cardinale I egaro, si ritirò tosto d'Orvieto ben conociendo, che quella Città gli era obbediente soltanto per timore delle vicine arme del Francesi, e passò in Perusia, dove cantata messa nel si Santo di Pasqua dopo le tre sussenzite stite s'infermò, e nella notte stessa del Mercolesti venendo il Giovesti passò all'altra vita. Avea egli ordinato d'essere seppellito in Assis, dove secondo il Rinalda su portato, ed umato nel sagro Convento, avvegnache sulle egli atlai divoto di S. Francesco ed assis parziale de' Frati Minori. Dicesi morto per troppo uso satto negli ordinati suoi cibi quaresimali, d'Anguilla. Fu assai simplice e trugale nella sua vita, distaccato assatto dalle ricchezze, e dalla brama d'usopinguare la sua samiglia, al di cui Fratello, che corse in Orvieto 2 seco congratulati non avendo donato, che quanto bastava a pagargli l'accesso ed il recello di Francia, cui volle, che si restituisse tantosto, onde si degnò Iddio ad illustrare la sua mennoria, di sare molti miracoli alla sua Tomba. Dicesi di sino volere celebrata in Melti una Sinodo a cui preside Gierardo Cardinale di S. Sab na, su cui sua Greci ordinato abstanti nelle due Sicilie di aggiugnere al Simbolo sa particola Fisiopiar. Regnò secondo tutti i Cataloghi IV. anni, un mese, e VII.

Giovanni Collet, Francese, Prete Card. di S. Cecilia.

Conte Anguisano Milanese, Prete Card. di SS. Pietro, e Marcellino.

Benedetto Cajetano d'Anagni, Diacono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano, che fu poscia Prete Card. de' SS. Silvestro, e Martino in Monti del vit. di Equizio, ed ultimamente Papa Bonisacio VIII.

giorni. V. Marten. Tom. VII. Veter. Scriptor. & Monument. Spondan. ad an. MCCLXXXV. &c. Dicesi, che Martino IV. interdicesse il Senato Veneto per non avere permesso, che Carlo nelle dizioni Venete facesse soldati contro il Re d'Aragona: ma questo interdetto su ben subito levato dal Successore. V. Muratorluog. citat.





## VITA DI ONORIO IV.

NORIO IV. Romano della famiglia nobilissima dei Savelli; era prima chiamato Giacobo, ed essendo in Perugia creato Pontesice, venne in Roma nel MCCLXXXV. nel qual tempo Pandolso suo fratello era Senatore di Roma (a). In quel tempo Pandolso su tenuto così giusto, e severo; ch'ogni volta, che volevano i Romani purgar la Città di ladroni,

<sup>(</sup>a) Nella II. Giornata d'Aprile, dell'anno MCCLXXXV. su concordemente esaltato alla suprema sede Jacobo Savelli Romano Cardinale Diacono del titolo di S. Maria in Cosmedin. Passò tosto di Perugia dove su eletto alla Metropoli del Mondo Cristiano, e qui su ordinato e consegrato assumendo il nome di Onorio IV. come discendente dalla stessa progenie di Onorio III. Che poi sosse in quel

ni, e di ribaldi, (dei quali per le sedizioni della Città gran copia ve ne era ) non dimandavano altro Senatore, che Pandolfo. Il quale se ben era assai dalle gotte afflitto, che li piedi, e le mani li travagliavano, non si lasciava però da i sani, e gagliardi vincere di grandezza, e costanza d animo. Era anche Onorio tal volta in modo dal medesimo morbo delle gotte travagliato, che bisognava, volendo facrificare, ch' egli lo sacesse con alcuni stromenti a quest' effetto comodemente fatti. Valse nondime. no talmente di giudizio, e di configlio, che non era bisogno molto desi-derare in lui le sorze del corpo, Perch' egli solo vedea quasi più, che tutti gli altri insieme, che erano in Roma. Abitò sull' Aventino presso Santa Sabina, dove belle case edificò, e se ne vedono finoadoggi sù quel colle i vestigi .. Onde vi grasse molti cittadini ad abitarvi, e ne su in breve il colle d'edifici pieno. Avendo già Onorio anime di non dovere alcuno nel suo Pontificato ossendere, ma di giovare più tosto, quanto po-teva, a tutti, non potendo sossire, che il Re Pietro d'Aragona sacesse ogni ssorzo d'occuparsi il Regna di Napoli, consermo la scomunica di Martino contra il Re Pietro. L'Imperadore Rodolfo avido di danari mandò un suo Cancelliero in Toscana della samiglia dei Fieschi, perchè ponosse tutti quei popoli in libertà, e quelli massimamente, che con buone somme di danari si riscotevano. Per quest' essetto pagarono i Lucchesi do. dici mila ducati d'oro, i Fiorentini ne pagarono sei mila. E veggendosi a questo modo in libertà, si crearono tosto il magistrato, che chiamano il Priore dell'arti, o vi aggiunsero poco appresso il Confaloniero della giustizia. Non dispiacque ad Onorio questa vendita della libertà, benchè paresse indegna d'un tanto Principe; perchè li pareva, ch' a questo modo lo stato di Santa Chiesa dovesse restare più sicuro, non avendo più l' Imperadore occasione di travagliare quelle libere Città. Ora mentre, che il Re di Francia assedia Girondia, e che il Re Pietro di Aragona si ssorza di vietar al nemico le vettovaglie, che di Narbona gli andavano, attaccandos un fiero satto d'armi sra loro, vi su il Re Pietro gravemente ferito, ed essendo male curato, poco appresso morì. E così si rese Gi. rondia a patti, e ne venne in poter del Ro di Francia; il quale anch'egli non molto sopravvisse; perchè d'una sebbre, che nell'assedio di Perpignano contresse, morì (b). Nè passò molto tempo che la sua armata su nel

quel tempo Senatore di Roma ed attaccato dallo stesso male di gotta, che avea al Papa storpiate mani e piedi, Pandolfo suo fratello, io non lo trovo. Puossi ad ogni modo credere, che il Platina tratto l'abbia da' registri autentici Romani. V. Raynald. Annal. Sacr. Hist. de' R. Ital. Sigon.

<sup>(</sup>b) Non è vero, che morisse prima il Re d' Aragona del Re di Francia. Tutto al contrario. Il Re d' Aragona preso in una sortita da Girona e serito, tolta la spada di un soldato de' suoi nemici si se largo, e si salvò. Fu resa Girona a patti di buona guerra ai Francesi, e Filippo infermatoli si se portare di quà da Pirenci, e giunto a Perpignano vi lasciò la vita il di VI. di Ottobre. Ricuperò Pietro Girona avendo ancora aperta la serita, e preso da sebbre penzito, e riconciliato con la Chiesa nel di XI. di Novembre spirò. V. Murator. Anog. citat.

porto di Narbona presa da Ruggiero da Loria, ed arsa. Il Re Pietro ebbe due figlinoli Fernando, e Giacobo; e lasciò Fernando, ch' era il primogenito Re d'Aragona, e Giacobo Re di Sicilia (c). Ma non perchè i primi Re morti fossero, mancò fra questi altri, che lor successero, la guerra, ed ogn'uno di loro cercava di avere in suo savore o i Pisani, o i Genovesi, ch' erano in mare molto potenti. Ma questi due popoli, che con grand'odio fra se guerreggiavano, presso l'Isola di Melo vicina a porto Pisano secero in mare con tanta rabbia il fatto d'armi, che i Pisani, ch' avevano quarantanove galere perderono in questa battaglia 12. mila uomini, parte morti, e parte fatti prigioni. Della quale calamità fi risenti talmente Onorio, che mancò poco, che non ne scomunicasse i Genovesi, che troppo ostinatamente la vittoria contra a' Pisani seguivano. E su in effetto tale questa rotta ai Pisani, che non poterono poi giammai più riaversi. Edovardo Re d'Inghisterra se ne passò in questo in Guascogna, per pacificare il garzonetto Carlo figliuolo del Re di Francia, ch' era ( come s' è detto ) stato fatto prigione, con Fernando Re d'Aragona. Ed era già ridotta la cosa a buon termine, e si trattava della libertà di Carlo, quando il Legato del Papa, ed il Conte di Arasse con l' ajuto del Conte di Avellino presero Catania, e vi secero venire le genti, ch' erano state fatte in Toscana: Edovardo adunque senz'avere cos'alcuna conchiusa, addietro si ritornò. Ruggiero di Loria prese ancora l'armata di Francia, che se ne ritornava di Sicilia, e ne se perciò le cose del Re Fernando più floride. Non puote Onorio, come voluto avrebbe, volgere l'animo a questa guerra, perchè Guido da Monteseltro, lo travagliava in Romagna. Ma essendo poi finalmente stato questo Guido vinto, in breve tutta la Romagna ricuperò. Ma non sopravisse molto, e morì ai 5. da Apri-

Dopo poi Ridolfo scrisse al Papa, che venir volez a Roma a farsi coronare Imperadore, ed il 3. P. lo animò a farso: ma egli non si risolse mai d'imprende re tal viaggio sorse distratto dalle cure del Regno di Germania, o non fidando su degli Italiani, ovvero da altra cagione mosso, che nessuno storico ci ha spiegata - V. Giovann. Villan. lib. VII.

<sup>(</sup>c) Nella giornata II. di Febbrajo dell'anno MCCLXXXVI. in cui celebra la S. Chiefa la festa della Purificazione di M. V. su Jacobo in Palermo coronato Redi Sicilia, il che totto che alla notizia di Onorio IV. perveme lo mosse a scomunicare il novello Re con la sua Madre Costanza, la quale scomunica su rinovata. e con più solennità nel di della Ascensione sulminata contro gli due montovata. Madre e Figlio, a quali aggiunti surono nominatamente gli due Vescovi di Cefalu, e di Neocastro, che aveanlo coronato, ed erano preventivamente stati citati alla curia pontificia.

Bonifacio Arcivescovo di Ravenna tenne in quest' anno stesso un provinciale concilio in Forli, cui alcuni Vescovi intervennero e parecchi deputati della provincia, e nel quale alcune regole surono stabilite. Parti poi Bonifacio per la Franvincia, e nei quale alcune regole inrono itadilite. Parti poi bonijacio per la l'iaraccia speditovi dal Papa per maneggiare una pace, o almeno una tregua tra Francesi e Spagnuoli, ed assine di liberare Carlo II. Re di Napoli, e la cosa era nel seguente anno per riescire, quando vi si framischiò Odoardo Re d'Inghilterra, il quale volendo, che rimanesse l'ulteriore Sicilia agli Aragonesi, e la citeriore Carlo indipendentemente da ogni pontissici investitura, questo su motivo, che avvisatone Onorio, ruppe ogni accordo, e troncò con suo breve dato nel di IVali Marzo dell' anno MCCLXXXVII. V. Francisc. Pipin. Chronic. Cc.

Aprile, avendo tenuto due anni, ed un giorno il Pontificato, e su il suo corpo da Santa Sabina in S. Pietro con gran pompa funerale portato, e sepolto in una tomba marmorea, che fino ad oggi si vede, con l'insegne della famiglia, e co'l suo epigramma. E certo ch' egli su d'ottima vita, e grand' amatore della religione Cristiana, perciocche approvò l'ordine dei Carmelitani, che non era assai nei Concilj approvato, facendo mutare le cappe nere in bianche; e confermò l'ordine degli Eremitani, ch'era stato in Parigi riprovato. In tutto il suo Pontificato non creò più, ch' un solo Cardinale, che su Giovanni Boccamazio Vescovo di Toscolano, dicendo, che in quel collegio non si dovevano se non persone dotte, e da bene, ed atte al governo ammettere. Amò talmente la corte, ed i cortegiani, che accid non s'infermaffero in Roma, dove l'estate è cattivo aere, ogni anno se n' andava a stare nei tempi caldi in Tivoli. Ora morto Onorio, vacò dieci mesi la Chiesa (d). Perchè stando in Santa Sabina il conclave per la creazione del nuovo Pontefice, molti Cardinali d'un subito vi s' insermarono, e vi morirono fra gli altri Giordano Orsino, il Conte Milanele, Ugo Anglico, Gervasio Andeanense Decano di Parigi, ed Anterio persona assai segnalata; su per questa cagione aperto, e sciolto il conclave, e riserbata a miglior tempo questa elezione, tanto più, che certi gran terremoti, che furono, li spaventarono, e posero loro in cuore, che per quella volta si restassero dalla creazione del Pon-€elice .



VITA DI NICOLA IV.

Girolamo, e su prima generale dell'ordine dei Minori, e poi Cardinale. Fu in S. Sabina in capo di dieci mesi dopo la morte d'Onorio creato Pontesice, e su nella sesta della cattedra di S. Pietro nella sua sedia assiso (a). Andatone poi in Rieti per le sedizioni, ch' in Roma nate erano, vi creò alcuni Cardina, li,

<sup>(</sup>a) Chiusisi i Cardinali nel palagio di Onorio IV. a S. Sabina, e sopravenendo la calda stagione sei d'essi vennero a morte. Messi gli altri e spaventati offerirono la Tiara a Girolamo Cardinale e Vescovo di Palestrina, che non credette doverla accettare, poiche tumultuariamente offertagli: escirono però dal Conclave tutti senza nulla aver satto, a riserba di Fra Girolamo, che vi restò, e si preservò dal-

li, quasi d'ogni religione, perchètutte parimente amava; e giudicava non essere ai parenti, ed al sangue più debitore, ch' ai buoni. Onde le virtù, ed i vizj facevano, che più in uno, che in un' altro inchinasse. Fra i Cardinali, ch' egli cred, furono Napolione, Pietro Colonna, Ugo Buglione dell' ordine dei Predicatori eccellente dottore, Matteo Acquasparta, generale dell' ordine dei Minori, e Vescovo di Porto. In capo dell' anno essendo quietate alquanto le sedizioni della Città, se ne ritornò il Papa in Roma, e presso S. Maria Maggiore abitò. Onde insieme con Giacobo Colonna quella Chiefa rifece; come nella volta maggiore si vede; dove è d'opra di mosaico l'immagine del Salvatore, di questo Pontefice; e del Cardinale Giacobo. Questo medesimo Pontesice risece la parte dinanzi, e di dietro della Chiesa di Laterano, e d'opera di mosaico la ornò, come dallo scritto, che vi è, si conosce. In questo il Re d' Ara. gona, e'l Re di Napoli a persuasione del Pontesice con queste condizioni si pacificarono insieme, che il Re Carlo per uscire di prigione, promise dovere a sue spese fare, che Giacobo di Aragona sosse incoronato Re di Sicilia E se fra la spazio di tre anni ciò non facea, promise dovere ritornare prigione nel medesimo luogo, ond' usciva. E per sicurtà di que. sto promesse dava in pegno, e per ostaggi due suoi figliuoli, Carlo, che su poi Re d'Ungaria, e cognominato Martello, e Lodovico, che su poi frate di S. Francesco, e per la sua santa vita canonizzato (b). Mentre che queste cose in Europa passavano, il Soldano mosso dalle discordie dei

dalla infezione, facendo fuoco in camera affiduamente. Rinfrescatasi la stagione tornarono in Conclave gli Elettori, e di bel nuovo offerirono il pontificato al Vescovo di Paestrina, che parimente nol volle, quando nelle sorme non sosse stata la elezion consumata. Finalmente nel giorno XXII. di Febbrajo, giorno dedicato alla Cattedra di S. Pietro rimase eletto giuridicamente Girolamo Tineo sigliuolo del convento de'MM. QC. d'Ascoli, il quale era stato Ministro Generale di tutto l' Ordine, avea satti i suoi studi in Bologna, ed in Colonia, ed avea presa la laurea dottorale, ed il quale era stato creato Cardinale da Niccolò III. in memoria, ed in gratitudine di che prese egli il nome di Niccolò IV. e sui l' Primo Pontesce Minorita Francescano. Ciò apparisce dal breve dato nel MCCXC. a' Frati Antolino e Pavolino da Padova per la collezione de' sussidi di Terra-Santa, e da altri documenti esistenti nell' archivio del Monistero di S. Antonio de' MM. CC. di Padova ec.

(b) Odoardo Re d' Inghilterra su quegli, che come altre volte s' interessò per la liberazione di Carlo II. detto il Zoppo, così anche in questa in ultimo il negoziato conchiuse. Fu stipulato pertanto, che Carlo desse al Re Assonso d' Aragona tre de' suoi figliuoli per ostaggio, e surono dati, cioè Luigi suo secondo genito, che su poi minorita, Vescovo di Tolosa, Santo, ed è mio prottetore in quest'anno per la sorte selice della Episania, Roberto terzogenito, cui toccò il Regno di Napoli da lì a non molto, e Giovanni ottavogenito, ch' ebbe poscia il titolo di principe della Morea con sessanta Nobisi Provenzali: su sipulato, che Carlo ad Assonso pagasse tre mila marche d' Argento: che proccurasse presso Carlo di Valois Fratello di Filippo il Bello Re di Francia la rinuncia alla Corona Aragonese, cui pretendeva: che restasse l' Isola della Sicilia sotto la sovranità di Jacopo cadetto d'esso Assonso: e che non compiendosi a' patti Carlo tornasse prigione in Catalogna. Fu la stipulazione spedita al Papa in Rieti, che moderò e mutò molte cose massimamente spettanti alla Sicilia. V. Murator. Annal. d' Ital. all' ann. MCCLXXXIX. Cc.

Cristiani prese Tripoli Città principale dell' Asia, e la pose a ferro, ed a suoco, tagliandovi quanti Cristiani v' erano tutti a pezzi. La medesima calamità sentirono Sidone, e Baruti, non essendo chi loro soccorso desse. Vi restava Tolomaide, ch' aveva due anni di tregua dal Soldano avuta. E Nicola Pontesice per disenderla sece a sue spese 2500. soldati, i quali furono da molti altri senza Capitano seguiti. E giunti in Tolomaide secero ai Cristiani non meno, ch' ai Saracini danno. E perchè il Soldano dimandò l'emenda del danno, ehe i nostri satto gli avevano, e non n'ebbe risposta a proposito, minacciò loro l'ultima rovina. Era fra i Cristiani nata gran contesa sopra il possesso di Tolomaide, perchè il Patriarca di Costantinopoli, i Templari, i Teutonici, il Re di Cipro, e'l Re di Sicilia, ciascun per se la voleva. Aveano anco i Pisani animo di ripeter. la, come cosa loro, come essi dicevano. Ma la guerra nata in Toscana da questo laido disegno li distolse. Perciocchè avendo satto i Pisani morir di fame dentro una torre il misero Conte Ugolino con due figliuoli, e due altri nipoti, se ne concitarono in modo gli animi de' Gibellini contra i Guelfi, ch' a tutti ugualmente l'ultima rovina minacciavano. Furono adunque primieramente ad instanza dei Gibellini suorusciti mosse sopra gli Aretini l' armi. Avea allora il governo d' Arezzo Guglielmo Pietra. mala Vescovo della medesima Città, in cui savore venuti erano il Conte di Feltro, e fuorusciti di Fiorenza. I Fiorentini, che dubitavano dei satti loro, veggendosi passar Carlo II. che con alcune compagnie andava a ritrovar il Pontefice, l'irritarono contra gli Aretini. Onde facendosi fra loro il fatto d' armi in un luogo, che chiamano Campaldino presso Cit. tà di Castello, cominciarono i Fiorentini ad averne il peggio. E mutandosi poco appresso l'evento della battaglia, su il Vescovo Guglielmo morto insieme col Conte da Feltro, e da tre mila Gibellini morti e due mila altri fatti prigioni. Lieto Carlo di questa vittoria se n' andò dritto a ritrovar il Papa, e su del Regno d'amendue le Sicilie investito (c). Il che quando Giacobo d' Aragona intese, tosto sopra Gajeta an-

Nel seguito anno poi Niccelò IV. molto addetto alia Romana casa Colonna creò Giovanni Marchese d'Ancona, e Stefano Conte della Romana. Spedi a predicar la crociata contro de Saracini per tutto l'Orbe Cristiano Frati di tutti gli Ordini; somministrò egli stesso quant'oro potè, e mosse i Veneziani sempre pronti al bene de Cristiani del Levante ad apprestare i Legi-

<sup>(</sup>c) Che Carlo II. non potendo indurre Filippo il bello ad ammettere la stipulazione satta col Re d' Aragona se ne venisse in Italia, nessuno può dubitarne, ma che per la via facesse in Toscana satto d' Arme ed ajutasse i Firentini, non mi è per anco riescito di rilevarso da qualche autentico documento. Il Platina il lesse per ventura in qualche M. S. della biblioteca romana. In Ricti ei su da Niccelò IV. insieme con la moglie Maria coronato in Re di Sicilia, di Puglia, e di Gerusalemme, ed investito di quanto possedea Carlo I. suo Padre, e dal Papa stesso dichiarato su nullo lo stipulato in Catalogna fra lui ed Alsonso a savore di Jacopo, bandindo S. Santità in tal occasione una crociata contro questi due ultimi Sovrani. Tutto ciò avvenne nell' anno MCCLXXXIX. V. Murator. Annal. d' Ital. a quest.

dò. E perchè non restasse cosa fra i Cristiani quieta, aua grandissima guerra tra Filippo Re di Francia, ed Edovardo Re d'Inghilterra nacque. La qual ne spaventò assai i nostri, ch' erano in Asia, e diede ai Saracini speranza di dover spegner affatto il nome dei Cristiani in Soria. Percioc-chè il Soldano, perchè si ritrovava esso indisposto, avea mandato sopra Tolomaide 150. mila uomini sotto la scorta d'un suo figliuolo. Il quale avendola tenuta strettamente assediata due mesi, perchè il Soldano morì, su egli dato al padre successore, e con meggior animo, che prima ne combatte la Città, empiendo di terra il fosso, promettendo ai suoi di dargliela a facco. Onde n' erano i Barbari combattendo fin presso la muraglia venuti, quando uscendo impetuosamente i nostri lor sopra con gran danno del nemico fino agli alloggiamenti gli ributtarono. Mentre che pal. savano queste cose nell' Asia, Papa Nicola mandò due Legati de latere, che furono Benedetto Gaetano, e Girardo da Parma in Francia, perchè posti quei Re in pace gli animassero a prender l'armi contra i Saracini per la difesa di Tolomaide. Perciocchè gli avea già con le condizioni dette di sopra accordati Giacobo d' Aragona, ed il Re Carlo, perchè da ogni parte si potesse liberamente Terra-Santa soccorrere (d). E come certo della pace di quei Re avea gia incominciato a porre un'armata in punto. Ma ne quei Re prestarono gli orecchi ai buoni ricordi del Pontesice, ne quelli che alla difesa di Tolomaide si ritrovavano, per la discordia, ch' era fra loro, disenderono (come dovevano) dal surore dei Barbari il luogo. Perciocchè partendosene ogni di molti non ve ne restarono dentro più, che da dodici mila; i quali poi finalmente co 'l Patriarca di Gerusalemme secretamente imbarcandoss fuggirono via. Ma perchè durò lor poco la bonaccia, n' andarono a dare di traverso nell'Isola di Cipro, e ne perì gran parte. Entrato il Soldano nella vacua Città, a ferro ed a suoco la pose, e la rovino; e ciò su cento novantasei anni, da che Gottifredo la guadagnò. In queste tante calamità Cipro, e l'Armenia minore chiamata dagli antichi Cilicia, nella sede Cristiana restarono. Il Papa, che dubitava, che i Barbari non occupassero il restante dell' Asia sa-

cea

pel trasporto de' crocesegnati; ed cssendo dagli insulti de' Romani sicuro il S. Padre per la sorza de' Colonnesi si spogliò delle proprie milizie a favore de' crociati, e sece eleggere Senatore e Capo del Popolo Romano Jacopo Colonna, che su portato in trionso per le romane vie, e salutato qual Cesare. Ptolom. Histor. Eccles. Tom. II. Rer. Italicar. &c. (d) Nel MCCXCI. segui la pace, ed il concordato sra Alsonso e Carlo, in cui rimase Earlo investito e padrone di quanto lo su in Italia il Padre suo, avendo in ciò il S. P. ogni ostacolo superato. Fere auco in modo Niccolò, che Sterio

<sup>(</sup>d) Nel MCCXCI. segui la pace, ed il concordato fra Alsonso e Carlo, in cui rimase Earlo investito e padrone di quanto lo su in Italia il Padre suo, avendo in ciò il S. P. ogni ostacolo superato. Fece anco in modo Niccolò, che Stesano Colonnese rattenuto prigione in Ravenna da' Signori di Polenta, su liberato, condiscendendo alle petizioni de' Romagnuoli, che soste rimosso dal grado di Conte di Romagna Stesano, in cui luogo collocò S. Santità Ildebrandino da Romena Vescovo Aretino. Die mano alla compsizione fra Veneziani da una parte, ed il Patriarca di Aquileja, il Conte di Gurizia, gli Triessini dall'altra, volendo pure, che tutti concorressero a riacquistare il paese in Levante con tanta jattura da' Grissiani perduto sebbene indarno, come vedrassi in appresso. V. Giovann. Villan. l. VIII. Bartholom. d' Neocastr. CG.

ser constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue

l'exigne del mano interne. Il mariono il Perugia Ma per le loro man alfordie, le manarono remiserre nem uero heriorie la lungo. In metto nema l'incertaire dicarda Pileningo mori. El l'accerdoti Gresti non milero ne più me a lungo l'ero remiser avelle nel conecido il libre inferitore il libra a lungo derio remiser con la Latina.

Andronico figurale il librale medio medio mediore. Ma vedendofi egli per relion illus esta ne remise a mano mediore. Ma vedendofi egli per relion illus esta, ne renva, la remi intro rellatim anonandorato, andro relion illus esta l'erona il mano. Carlo Secondo Re di Napoli, del mano esta l'incia per mesta anna accesa resida, le ne venno de Provenza il Perugia, il perferancio il mano le remisa. Il remi il mano le remisa di mano del mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della mano della manon

Creò

Prima il morire sure di solla con un rimale dibilico il tribunale della Timo tella firma il meno il meno il correttata il tranco summo di tribunale della se trafficare a una unità une tratto di tranco il tranco parimenti la bolia si trafficare a una unità cue tratto de conti di a dicienta R mana a invorte del Cartinali. Il tratta il e trettatta e con unitatta il consermo la trana di al finalizio il tratta di il manata il continuo il tratta di il continuo il tratta di il continuo di tratta di il continuo di tratta di il continuo di il tratta di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo di il continuo

#### DE PONTEFICI:

159

Creò in una sola ordinazione questo Pontesice Otto Cardinali, dei quali due sono Vescovi, quattro Preti, e due Diaconi, e sono.

M. Fra Matteo da Acquasparta del convento di Todi, Generale dell' Ordine dei Minori, Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

Berrardo .... Francese, Vescovo Card. Prenestino.

M. Fra Ugo Seguino, da Biliomo, dell' Ordine dei Predicatori, Francese.

Prete Card. di S. Sabina, a poi Vescovo Ostiense, e Vellitrense.

Teobaldo.... Inglese, Prete Card. di S. Sabina.

M. Pietro Peregrossa Milanese, Prete Card. di S. Marco.

Benizio de Nardi Cittadino, e Vescovo di Cremona, Prete Card...

Pietro Colonna Romano, Diacono Card. di S. Enstachio.

Neapolione Orsino Romano, Diacono Card. di S. Adriano.







### VITA DI CELESTINO P.

ELESTINO V. chiamato prima Pietro da Morone, su da Isernia, e visse cremita in un luoghetto solitario due miglia lungi da Sulmona, ed in questa discordia dei Cardinali ad istanza del Re Carlo, e del Cardinale Latino, su assente creato Pontefice, e con maggior maraviglia di tutti, quanto più pareva, che per la santità della vita sua sosse egli più da questo così sublime grado lontano (a). Venutosene egli adunque dopo la sua creazione nell', Aqui-

<sup>(</sup>a) Dodici; soli Cardinali erano rimasti, i quali raunaronsi tosto insieme per fare il Papa. Due soli erano Oltramontani, quattro Lombardi, e sei Romani. Ma che? si divisero tosto in due fazioni. Dell'una si se capo Matteo rosso Cardinale degli Orsini, cui premeva anche per gli interessi di sua famiglia, che fat-

Aquila, vi chiamò tosto tutti i Cardinali, ch' erano in Perugia. Facevano con lettere, e con messi i Cardinali istanza, che egli in Perugia venisse, ch' era Città più alla dignità Pontificia conveniente. Ma il parere di Celestino vinse finalmente, perchè così vedeva il Re Carlo volere. Andatine tutti adunque nell' Aquila, adorarono Celestino come vero Pontefice. Scrive Tolomeo, che vi si ritrovò presente, ch' alla incoronazione di Celeftino concorsero 200 mila comini, credo, che le genti mosse da questa novità v' andassero, e dalla santità di Celestino, il qual' essendo eremita pareva, che non sosse, se non per ordine divino, stato all' altezza di tanta dignità promosso dopo tante contenzioni dei Cardinali. Egli creò in questi principi dodici Cardinali tutti persone di gran bontà, e surono due eremin fra gli altri. Ma Celestino non già per la dignità del Pontisicato lasciò la pristina vita sua Era con facile, e benigno con tutti coloro, che quelche eosa gli dimandavano, che spesso una medesima cosa a due dava. Di che ne nasceva un vilipendio della dignità Pontificia. In essetto per la vita, ch'esso nell' eremo satta aveva, poco atto ai negozi era. Per la qual cosa, incominciò a ragionarsi, ch' egli dovesse rinunciare il Papato, ed allora massimamente, che 'l Cardinale Latino morì, il qual' era persona savia, e di gran bontà, e con l'autorità del qual Celestino il peso del Papato sosteneva. Facendo adunque grand' istanza alcuni Cardina. li, e più, che tutti gli altri Benedetto Gaetano assai dotto nelle leggi, e civili, e canoniche ma d'astuto ingegno, che tenevail primo luogo presso il Pontesice, che Celestino il manto di Pietro rinonciasse, acciocche per ignoranza, e disetto di chi n' avea il governo, non venisse a pericolar la Chiesa Santa, incominciò il Papa a pensar di dover lasciare questa digni-

to fosse un Pontesice, il quale s' impegnasse a sostenere gli assari del Re Carlo II. dell' altra era guida Jacopo Cardinale Colonna, cui molto caleva, che fatto sosse un Papa, il quale le pedate seguisse del precedente Niccotò IV. Ne per tutto lo restante anno MCCXGII. puotero gli Elettori in alcun nome convenire. Nel seguente anno poi essendo grandissimi tumulti nati in Roma per la elezione del senatore, ruberie immense, saccheggi, ed omicidi, partironsi i Cardinali di Roma a riserba di pochissimi, e chi sisò il suo domicilio in Viterbo, e chi si sermò in Rieti. Finalmente verso il terminare dell'anno MCCXCIII. tutti vennero a Perugia, e quivi cominciarono di nuovo a far le pratiche per la elezione del Sommo Pontesice, le quali occuparono tutto il verno dell'anno, che seguì. Il Re di Napoli in persona si avvicinò a Perugia per sollecitare la elezione, ed il Signor Muratori di s. m. assidato a Tolomeo Luchese afferma, che il Re rimproverò il Cardinale Bensetto Gaetano, come quello, che imbrogliando gli Elettori era cagione, che si tirava innanzi se elezione, anzi the mise per dir così, in ridicolo le visioni di Pietro da Morrone. Ma come può essere ciò, se io trovo consermato da molti Catalogi, che Benedetto Gaetano non su in quel Conclave, e su anzi fatto Cardinale dallo stesso Maccome può essere ciò, se io tromase eletto Romano Pontesice. Tre Vescovi sui subtamente spediti surono con l'atto della elezione, ed avendolo trovato nella sua celletta in mezzo alle montagne di Morrone nel territorio di Susmona gli presentarono l'atto autentico della clezione. Egli ritiratosi alquanto, dopo avere satta orazione a Dio, accettò. V. Jacob. Cardinal. in Vit. Celes. V.

tà. Carlo che di quella superstiziosa leggierezza s'avvidde, perchè era suo amicissimo, in Napoli nel condusse, e si ssorzò di distorio da questo pensiero poco onorato. E perchè per tutto sempre gridava il popolo, e diceva non volere altro Pontefice, che Celestino, e con prieghi, e scongiuri nel travagliavano, esso rispondeva loro, non voler altro sare, che quello, che Dio gl' inspirarebbe per il bene dei Cristiani. Allora i Cardinali, che questa rinuncia desideravano, maggiormente insistevano, ch' egli più tosto che potez la facesse, per il pericolo grande, nel qual per il poco governo, la Repubblica Cristiana si ritrovava. E per più spaventarlo dicevano, che a lui nel di del giudicio s' imputarebbe quanto di male allora nella Chiesa Santa avveniva. Mosso il Santo, e semplice Pontefice da queste parole si risolvette, e disse voler sar quanto essi volevano, pure che sare di ragione lo potesse. Allora fu tosto d'un consentimento di tutti satta una legge, che sosse al Pontesice lecito di rinunciar il manto di Pietro. La qual costituzione, e legge su poi da Bonisacio Ottavo suo successore consermata, come nel 6. lib. dei Decretali si vede. Fatto questo, Celestino alla vita privata smontò, dando ai Cardinali libera potestà di creare in suo suogo un'altro Pontesice. E su questa rinuncia fatta il sello mese del suo Pontisicato (b). Fu dopo questo per confep-

ne poi tutto ciò, che và il Platina veridicamente narrando. V. Murator. Annal. I stal. all' ann. MCCXCIV.

Veramente su memoranda la rinuncia di Celessino, e tanto più quanto tiensi per la prima, che da un Pontesce sosse salcuni AIX. avesse rinunciato, come alcuni hanno creduto, fra quali il dottissimo Cristiano Lupo, mopo non era, che satta sosse la cossituzione, che da Celessino su satta per rendere tale rinuncia possibile, nè sembra credibile, che avessero tale rinuncia tanti Alunni della Romana Chiesa ignorata, e certo non ne avessero in cosa di tanta conseguenza il documento. Non così dee dirsi di S. Clemente I. dato, ch' abbia anch' egli addicato, secondo che alcuni ha stimato; poichè come am-

<sup>(</sup>b) Favolosa è la diceria volgare, che Renedetto Cardinale per mezzo di una tromba facesse a Celessino udire una più che umana voce, la quale gl' insunono all'orecchio: o rinuncia o ti danni, cui sorse alludendo Dante scrisse di kui: che sece per vistade il gran risinto: sebbene altri hanno ciò interpretato di Esan. Il satto è, ch' egli conobbe avvertito da' Cardinali, che molte cose sacea, per servirmi delle parole stesse di Jacobo da Voragine Arcivescovo di Genova, non tanto de plenitudine potestati, quanto de plenitudine simplicitatis, ed essendo mancato di vita il Cardinale Latino Malabranca Vescovo di Ossia, che l'aputava nel governo, e lo consortava, pensò egli seriamente alla rinuncia. Penetrò Carlo II. il pensiero di Celessino, che avealo fatto venire a Napoli per governarlo a suo modo, e sece sì, che il popolo raunato sotto le finestre del Papa stesso gridò. Dio non vuole tua rinuncia. Ma non pertanto mutò il S. Padre pensiero: che però agitata la sua causa anche col Re Carlo, e perorata massimamente dal Cardinale Gaetano, ch' erasi nella grazia di Carlo insinuato, ( prova, che non era Cardinale nel Conclave di Celessino, e non ebbe mai contro lui cosa il Re alcuna) peritissimo dell' uman dritto, e divino, il quale più di tutto insistendo sulla decrepita età del Pontesce, dimostrò, che la incapacità del governo nascea da facchezza di mente resa tale dagli anni, e percoi irremediabile, ed indusse il Re ad applaudire anzi che nò alla rinuncia meditata. Quindi fatta questa chia-ra con la voce stessa di Celessino nel Concistoro del di XIII. di Dicembre avvenne poi tutto ciò, che và il Platina veridicamente narrando. V. Murator. Annal. I Ital. all' ann. MCCXCIV.

consentimento della maggior parte dei Cardinali eletto Benedetto Gactano Papa, il qual sece per cammino prendere Celestino, che se ne ritornava all'eremo, e sece rinchiuderlo nella socca di Fumone in campagna di Roma, mosso da questa ragione (com' egsi dicea) ch' avrebbono potuto i capi delle fazioni sotto questo Pontefice fare un di qualche gran male alla Chiesa di Dio, se ben mostravano di conoscere, e d'ammirare la santità di Celestino. Comunque questo si sosse, cosa chiara è, che Bonifacio grand' ingratitudine, ed astuzia mostraffe, poichè con la sua ambizione ingannò quel sant' uomo a rinunciare il Papato, e presolo poi mentre se ne ritornava al suo eremo, nella rocca di Fumone il rinchiudesse, e lo sforzasse a lasciare innanzi tempo per puro dolore, ed affanno la vita, e fu in capo di 17. mesa, dopo che Benedetto su Papa (c). Scrivono alcuni, che Celestino dopo la morte facesse molti miracoli, e ne fosse persiò poi spesso nei concili ragionato di dover canonizzarlo, e che molti per santo l'avessero, e nel catalogo dei consessori lo tenessero, e per una costituzione di Clemente V. satta in Avignone la fue festività si celebra ogn' anno ai 18. di Giugno: in quel di appunto, ch' egli mori.

Fece

be le sue Lettere a' Corinti, una delle quali è per anco impersetta hanno quafii sin' ora diaciuto fra rottami negletti dell' antichità; lo stesso puote essere nato del documento eziandio di sua rinuncia, quando sia vero, che abbia ei rinunciato.

Mancò questo buon servo del Signore nell' anno LXXXVI. dell' età sua, e si dosse poco dopo il Petrarca, (se pure è egli l' autore del libro della vita solitaria) che le cose del papato sossero ridotte a segno, che a degnamente coprirlo, non bastasse la Santità, quando per questa milita l'Uomo in Terra, ed a questa principalmente aspirar dec il Sommo Sacerdote, ed il Capo della Chiesa qual'escemplare di tutta la crissianità.

<sup>(</sup>c) Come gran varietà trovasi sulla prigionia e sulla morte di S. Celestino Papa, secondo che gli Scrittori trovasonsi o attaccati di troppo alia Romana Corte d'allora, o distaccati di troppo; così noi la descriveremo con le parole medesime del celebre Muratori, e ssuggiremo in tal guisa l'una e l'altra taccia. Dice egli pertanto così: "Avea, Bonifacio allorchè partì per Roma, mandato innanzi accompagnato da più persone il già Papa Eelestino tornato ad essere Pietro di Morrone. Ma questi una notte con un solo compagno se ne suggì, per ricirarisi all'antica sua Cella, e chi disse con pensiero di scappare in Grecia, acciocoche niuno il tenesse più per Papa. Bonifacio a questa nuova s' innalberò non poco, e spedì gente sì egsi, come il Re Carlo, da pertutto a cercarlo. Ritrovato che fu il Papa apprendendo, che se quel Santo vecchio sosse lasciaro in libertà, averebbe per sua simplicità potuto sasciarsi indurre a riassumere il pontificato, e far nascere scisma, giacche non mancavano persone, che pretende, vano nulla la di lui rinuncia, e seguitavano a venerario qual Papa: il consinò nella rocca inespugnabile di Fumone, dove ben trattato, e pure secondo altri maltrattato in una stretta prigione, attese a vivere, e a sar delle orazioni, sinche nel di 19. di Maggio dell' anno seguente 1296. diede sine alla sua santa vita, e gloriscato da Dio con molti miracoli, su poi solennemente messo nel catalogo de' Santi da Papa Clemente V. Si mossa il suo cranio, come trastito da un chiodo; ma non è probabile, che Bonifacio VIII. se l'avesse voluto levar dal mondo, avesse usata si barbara maniera, e non giuttosto il veleno. V. Murator. Annal. d' Ital. all' ann. MCCXCV.

Mancò questo buon servo del Signore nell' anno LXXXVI. dell' età sua, e si

Fece questo Pontefice una ordinazione di tredici Cardinali l'anno primo del suo Pontificato, quali surono.

F. Ugone di Vilirmo, di Prete Card. tit. di S. Sabina fatto Vescovo Card. Ostiense, e Veliterno.

Berrardo de Bloco Francese, Arcivescovo di Lione Vescovo Card. Albano. F. Simone de Belloloco Francese, monaco Cisterciense, ed Arcivescovo Beluticense Vescovo Card. Prenestino.

F. Tommaso d' Arnuto monaco dell' Ordine Celestino, Card. di S. Cecilia.

F. Pietro dell' Aquila, monaso del monasterio di monte Cassino, Abbate, ed Aroivescovo di Benevento, Prete Card. di S. Marcellos

Don Giovanni de Cress, Francese monaco dell' Ordine di S. Benedetto e Fescovo Meldense, Card. de' SS. Pietro, e Marcellino.

Guglielmo Ferrazio Francese, Preposito di Marsiglia, Card di S. Clemente. Niccola Paristense Francese Prete Card di S. Lorenzo in Damaso.

Riccola Parisiense Francese Prete Cara. 41 S. Lorenzo in Damaso. F. Roberto Francese monaco Cisterciense Prete Card. di S. Pudenziana.

Don Simone Francese monaco del Monasterio di Cluniaco, e Priore della Città, Card. di S. Balbina.

Landulfo Brancaccio Napolitano Diacono Card. di S. Angelo.

Guglielmo Pongo di Bergamo, Cancelliero di Carlo H. Re di Sicilia, Diacono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano.

Benedetto Gaetano di Anagni, Diacono Card. di SS. Cosma, e Damiano: dapoi Papa Bonifacio VIII.





VITA DI BONIFACIO VIII.

CELEBRAZIONE DEE PRIMO GIUBILEO NECLA CHIESA.

O'N I F A C I O VIII. nato în Anagni terra di Campagna di Roma, chiamato prima Benedetto Gaetano, su în Napoli creato Pontesce nella vigilia della Natività di Nostro Signore del 1294. Fu di gran dottrina ed isperienza come colui ch' era molto nella corte Romana versato, e per tutti i gradi non senza ambizione però; alla dignità Pontiscia montato. Perciocchè essendo Cardinal di S. Martino in Monti desiderò in modo il Pontiscato, che non lasciò arte, nè via, ch' egli pensò, che giovar li dovesse ch' esso non operasse per conseguir.

fegnirlo (a). Fu anch' arrogante in modo, ch' egli di tutti quasi facea poco conto, e rivocò le grazie già fatte da Nicola IV. e da Celestino V. Perseguità ancora maravigliosamente i Ginellini. Onde quella gran contesa nacque fra lui, e Colonnesi Gibellini, ch' in Anagni ancor' savorivano i loro partegiani contra il Pontesice. Incominciò adunque Bonisacio a calunuiar tutti questi, e specialmente il Cardinal Pictro, e'l Cardinal Ciacobo della medesima samiglia de' Colonnesi, apponendo loro ch' avessero nella morte de' Pontesici subati i tesori della Chiesa, e ch' avessero contra di luis dispusati, e scritti libelli samosi. Scrissero questi in essetto dopo che oltraggiati dal Papa si videro a' Re, a' Principi, edalle nazioni del Cristianesimo mostrando l' arroganza di Bonisacio, e l' ambizion mostrata in occupar contra ogni debito il Pon-

(a) Bonifacio VIII. ebbe de' grandi nimici, onde non è al facile rilevare la verità in tuttociò, che gli appartiene. Sembra per altro verifimo, ch' ei prometeffe a Carlo II. di fargli ricuperar la Sicilia, cofa, che unica aven il Re aventi gli occhi; onde trafle con quetto Carlo medefimo al fuo partito; ficchè con pienezza di voci fu affunto al Pontificato nella vitilia del S. Natale dell'anno fieffo, in cui rinunciò S. Celefino, cioè MCCXCIV. e fu eletto nelle forme secondo le prescrizioni di Gregorio X. Senza che gli caleffe punto nè della rigidezze della stagione, nè d'altra cosa prese egli tosto la via di Roma, dove pervenne ne giorni primi del nuovo anno MCCXCV. e ne giorni poi seguenti annullò le grazie ed i privilegi accordati ultimamente da Niccolo IV. e da Celesino V. interdetti della romana Chiefa.

detrimento della romana Chiefa.

Finalmente nel giotno XVL di Gennajo fu ceronato in S. Pietro, alla di cume coronazione affiferono gli due Re Carlo II. Padre, ed il figliugio fuo Carlo Martello titolato Re d' Ungheria, i quali due Re lo fervimono alla briglia della Chie a nea fino a S. Giovanni in Laterano, ed anco in quel di alla menfa il finalmo con la corona in testa. Coronato poi pensò feriamente il parola data. Che segli per tanto? Prima di tutto il concordato fatto da Niccolò IV. consermò: posse dette ordine a Calamendrano gran maestao de Cavalieri Giorosolimitani di finalizare allo stesso accordato paropo Re d' Aragona succeduto al Fratello Alla fonso, e Calamendrano il se piegare sigillando il concordato col matrimonio d' Bianca figliuola di Carlo con il predetto Re Aragonese. Venuta poi la buoni a stagione passò il S. Padre in Velletri, ed inteso avendo, che issiciliani abborri i vano di tornare sotto il Francese dominio, sece al che Don Haderigo Fratell del Re Jacopo, che governava la Sicilia venno a trovario, e vi: venne com' con volez accompagnato principalmente da Raggieri di Loria il più grande Amiranglio di que tempi, e servito da altri Baroni sopra molte Galee sene all' limitante un tenero e grandioso accoglimento, lo trattenne seco esottandoso a nom stassornare la pace, ma quel che è più, in segreta conserenza e replicata seco sona frastornare la pace, ma quel che è più, in segreta conserenza e replicata seco sona sandorna promettendogli varie investiture, e ponendolo in vista di qualche sovranita. Partito l' infante mandò Calamandrano in Sicilia per ajutare i Ministri di Don Federigo ad acchetare que popoli i ma nulla gli riescì almen per allora; poiche nella solemnità della Pasqua del vegnente anno MCCXCVI. che cadde nel si NXV. di Marzo i popoli di Sicilia senza sapura alcuma del Re di Aragona, proclamarono Re di Sicilia senza sapura alcuma del Re di Aragona, proclamarono Re di Sicilia senza sapura alcuma del Re di Aragona, proclamarono Re di Sicilia senza sapura alcuma del Re di Aragona.

drale di Palermo. V. Murator. luog. citat.
Intanto le Città di Toscana esibirono a Papa Bonisacio ottanta mila Eiorini di Oso affine d'essere liberati da' Vicari Imperiali, che di quando in quando venivano a visitarle, ed il Papa avendo fatto Vescovo di Liegi il Fratello di Giovanni da Caviglione in allora Vicario Imperiale le liberò da quella visita, e n'iebbe il dinaso. Ne risutò il Pontesce d'essere eletto. Podesta di Pisa con l'annua

Pontificato, avendo prima fatto a Celestino rinunziar, e poi dentro una prigion ripostolo. Perciocchè vi sono alcuni, che scrivono, che Bonifacio secre tamente mandasse alcuni di notte, che parlassero, quasi una voce venuta dal cielo, nella camera di Celestino, e li persuadessero, che se desiderava salvarsi, lasciasse il Pontificato. Ora essendo quei Cardinali citati, e non comparendo (perchè dubitavano della pertinacia di Bonifacio) per pubblico decreto furono dichiarati scismatici, e privi de' benefici, delle dignità, de poderi paterni, e delle Castella, ch' avevano. La qual privazione poi Bonisacio in sorma di decreto ridusse, come nel libro che chiamano il sesto, si vede. Dopo questo tolte Bonisacio l'armi, e contra questi ribelli bandì la crociata, ed andò lor sopra per rovinarli, e ne assediò Preneste, dove ridotti s'erano con Sciarra lor zio, persona di molta importanza. E perchè costoro suggirono, il Papa preso questo suogo lo saccheggiò, e perseguitò poi i medesimi contrari, che in Zagarolo ed in Colonna suggirono; donde anche poco poi surono ssorzati a partire per la copia de nemici, ch'ebbero sopra. Furono adunque ancora queste Castella saccheggiate, e Colonna spezialmente, che era l'origine di quella samiglia. I Cardinali suggendo si ricoverarono in Riete. E Sciarra stette un gran tempo ne boschi di Anzo nascosto, temendo della erudeltà di Bonisacio. Ma egli capitò finalmente nelle mani de corsari, e su posto al remo, dove grandi calamità sosserse, e con gran pazienza d'animo, tan-40 la crudeltà del Papa temeva, che con ostinato odio tutti i Gibellini perseguitava (b). E' noto quello, che Bonisacio dicesse all' Arcivescovo

pensione di guattro mila lire mandandovi in sua vece Elia Conte di Colle di Val d' Essa, e liberata pria la Città dall'interdetto. Anchè la mutazione ch' ei sece del Governarore della Romagna mandando Masino da Piperno con titolo di Con-

te fratello del Cardinale Pietro a dar la muta al Vescovo Durante che n'era stato Governatore sin' allora, non gli portò poco dinaro in Erario. Tuttociò accadde ne' III. primi anni del papato di Bonifacio.

Nell' anno IV. poi, che corrisponde al MCCXCVII. venne a Roma il Re d'Aragona si giussificò pienamente dell' accusa, che gli su data di padrocinare il Fratello per le cose di Sicilia; vi venne ancora il Re Carlo, e furono concertata i modi di rimettere il Re di Napoli nella possessona di quel Regno distracatone il grande Ammiraglio Loria, dichiarato Jacopo dal Papa Generalissimo delle armate immaginarie, che spedir dovevansi contro de' Saracini sigillando tutto con matrimoni promiscui. Vid. Raynald. in Annalib. Eccles. ad hunc ann.

(b) Questa persecuzione del Papa contro de' Colonnesi, come qui apparisce dal Platina su a varj motivi attribuita. Non veggo però qui tocco dallo Scrittore nostro sorse il principale motivo e massimo, il quale su, che i due Cardinali infieme con Agapito, Stefano, e Sciarra Colonnese erano del partito di Federigo Re di Sicilia, e frastornavano tutte le imprese del Papa contro di lui ordite, agindo in Roma quali ministri suoi; onde contro d'essi sulminò Bonifacio VIII. La prima bolla, cui opponendo i Colonnesi un manisesto contenente tutte le co-

fe, che qui Bartolommeo riferisce, s'attirarono poi addosso le disgrazie, che confeguirono al sulmine della seconda bolla, delle quali parlerò a suo luogo.

Nello stesso anno, che su il MCCXCVII. insorse il Papa contro Filippo il bello Re di Francia: poiche avendo questi vietato, che si estraesse dinaro da suoi stati, quegli veniva con ciò a perdere le decime solite dal Clero pagarsi a Roma; sende dette ordine il Pontesce a'suoi Legati in Francia, che se il Re in pedissi.

di Genova, che gli s'era gettato a piè il di delle ceneri. Perciocchè come fuole il sacerdote dire. Memento bomo, quia cinis es, & in cinerem reverteris; Mutate il Papa alcune di queste parole disse, Memento bomo quia Ghibellinus es, & cum Ghibellinis in cinerem reverteris. E col fine di queste parole li gettò non su la testa, ma negli occhi la cenere. E sol per questo nome di Gibellino dell' Arcivescovato lo privò, benchè poi glielo restituisse; quando intese, che i Cardinali della samiglia Colonnese non fossero stati in Genova, come esso pensato avea. Cacciati a questo modo Bonifacio i Colonnesi, ordinò una doppia sestività agli Apostoli, agli Evangelisti, ed a' quattro Dottori della Chiesa Gregorio, Agostino, Girolamo, ed Ambrogio. Mentre che su in Orvieto, canonizzo Lodovico già frate di San-Prancesco, e del sangue reale di Francia, perch' era nato di Carlo II. Ad istanza di Bernardo Castaneto Vescovo di Albi, cacciati li canonici secolari della Chiesa Cattedrale di Santa Cecilia di questa Città, vi pose i Regolari. Fece da tre persone dottissime comporre il sesso dibro delle leggi canoniche, nel quale esso alcuni nuovi decreti aggiunse. Ricuperò fra poco tempo la Città di Agubio, che si era col favore de Gibellini zibellata alla Chiesa. Non volle mai confermare ad Alberto Duca d'Austria l'Imperio, ancorchè glie n' avesse quel Principe satto pregare più volte. (c) Essendo poi morto Giacobo d'Aragona Roberto figliuolo di Carlo, e Duca di Calabria passò potente in Sicilia, e presa Catania, tanta guerra di un subito nacque, che quasi tutta Italia se ne pose in tumulto. Perch' i Siciliani che favorivano gli Aragonefi, posta un'armata in mare vinsero in battaglia Filippo fratello di Roberto, e lo pigliarono prigione. Per la qual cosa lasciando Roberto Catania, se ne ritornò senza altro sare nel suo regno di terra serma. Federico d'Aragona se ne venne di Spagna con un cfer-

pedisse lo trasporto di tal dinaro, dichiarassero Lui e gli Usticiali suoi scomunicati. Questi preparamenti tirarono poi conseguenze sunestissime alla S. Sede, come si vederà al luogo suo, il Platina mancato avendo di distribuire le eose ne tempi propri. V. Murater. luog. citat. &c.

(c) Nell'anno MCCXCVIII. avendo alcuni Elettori di Germania deposto il

<sup>(</sup>c) Nell'anno MCCXCVIII. avendo alcuni Elettori di Germania deposto il Re Adolfo come inetto alla corona, ed in suo luogo fatto Re de' Romani Alberto Duca d' Austria, questi nella giornata dei II. di Luglio vinse quello in battaglia, data nella Vormazia, in cui su morto su Adolfo trovato, onde puote Alberto essere in Acquiserna coronato, e lo su il di di S. Bartolommeo. Quindi spediti tosto al S. P. Ambasciadori per la conserma, il Papa glie la risiutò con animo per altro di dargliela aliora, che avesse stimato a proposito. E sà di savola ciò che ci ha lasciato scritto Benvenuto da Imola, che Bonifacio in tal occasione assisio in Trono con la corona imperiale in testa, e la spada al fianco ricevesse gli Ambasciadori, e dicesse loro: io son Cesare: io sono lo Imperadore. Fu parimenti in quest' anno, che sece egli predicare la crociata contro de' Colonnesi dispensando le stesse indulgenze, che si dispensavano a chi l'armi prendea contro de' Saracini. Fece contro le Terre ed i Feudi Colonnesi molto tale crociata; cosicchè spaventati gli stessi Capi della samiglia secero intendere al Papa, che si sarebbono resi suoi Vassalli, purchè loro sosse accordato il perdono. Bonifacio glie lo promise col patto, che in veste nera venissero a' suoi piedi implorando misericordia, Vi vennero eglino, e perdonò alle persone il Papa, ma non alle cose loro, delle quali li volle spogli; onde procesoro poi d'essere stati gabati. V. Marvator. Annal. d'Ital. luog. citat.

esercito nella Sicilia, e non solamente ricuperò tutta l'Isola della Sicilia ? che s'infignori ancor della Calabria. I Genovesi in Toscana travagliavano i Pisani in modo, che tolsero loro Livorno, lo bruciarono, e perchè non potessero i Pisani più navigare affogaron molte navi grosse nella bocca del fiume. Passavano queste cose in Italia con gran suo danno, nè il Papa si curava di ragionare altramente di pace per quietarla. E perchè non si credesse, ch'il Signore Dio si ritrovasse in pace con gli uomini, si sentì di un subito un così satto terremoto, che n'andarono per molti giorni in mol. ti luoghi molti edifici per terra. Si ritrovava allora in Riete con tutta la corte il Papa, il quale dubitando, che con quella rovina degli edifici non venisse anch' esso oppresso, si fece fare in uno ampio prato nel claustro di un monasterio de' frati di San Domenico una casetta di tavole sottili, nella quale per qualche di dimorò, benchè crudo inverno sosse. Perchè nella festa di Sant' Andrea questa procella di terremoti nacque. Apparve anch' in quelto tempo una cometa, presagio di qualche sutura calamità. Bonisacio uscito dal pericolo de' terremoti, creò alquanti Cardinali, e vi surono fra gli altri l'Arcivescovo di Toledo, Riccardo da Siena, Niccolò da Trevigi maestro dell'ordine de' Predicatori, Giovanni Minio generale de' frati Minori, e Pietro spagnuolo. Ordinò nel MCCC. il Giubileo, che su il primo istituito nella Chiesa nostra. Nel quale concedeva il Papa la remis. sione de peccati a tutti coloro, che visitavano le Chiese degli Apostoli ad esempio del testamento vecchio, benchè da principio presso gli Ebrei altra ragion fosse dell'ordinazione del Giubileo. Perciocche ogni 50. anni lo celebravano, ed in quello ancora ( come scrive Giosesso) i debitori erano liberi di ogni lor debito, e i servi la libertà conseguivano. E per questa libertà del corpo ancor quella dell'anima si significava, perchè quelli si possono chiamare veramente liberi, a' quali si rilasciano i peccati. Ordino Bonifacio, ch' ogni cent'anni questo Giubileo si rinovellasse. E concorse d'ogni parte per questa celebrità tanto numero di gente in Roma, che in una Città così grande vi si potè appena camminare. (d) Era venuto in Roma Carlo Conte di Valois, e fratello di Filippo Re di Fran-

Y

<sup>(</sup>d) Fu nell'anno MCCC, che si sparse in Roma una voce che siccome gli anrichi gentili soleano celebrare l'anno secolare con magnifichi giuochi : così i Papi santificar volendo quella profana sesta molte indulgenze aveano dispensate a chi in tal anno visitate avesse le Chiese di Roma. Se ne cercarono i documenti per ordine di Bonifacio VIII, e nulla se ne trovo. Pure appoggiato alla tradizione il S. P. rinovò l'anno centenario riempendolo di plenarie Indulgenze rare a quei tempi e solite concedersi soltanto a crocesegnati, le quali trassero a Roma tal popolo, che qualche di si contarono di soli sorastieri dentro le romane mura dugento mila persone. Gli suseguiti Papi poi dettero le stesse indulgenze mura duganto mila perione. Gli iuleguiti Papi poi dettero le itene indulgenze a coloro, che avessero vistate le basiliche di Roma non più nell' anno centenario, ma Clemente VI. ogni cinquant' anni, ed Urbano VII. ogni trentatrè, e finalmente Paolo II. ogni venticinque. Fu prodigiosa in tal occasione la providenza di Bonisacio, perchè non mancassero le vettovaglie a pellegrini, e parve, che Iddio benedicesse tale instituzione con la pace di quasi tutta l'Italia, a riserba per altro delle risse private sempre costanti . V. Giovann. Villan. 1, VIII. c.36. Sandin. in Vit. bujus Pontif. &c. Tom. III.

cia, il qual avendo per moglie una figliuola di Baldovino ultimo Imperatore Latino in Costantinopoli avea da Bonisacio ottennto, che potesse il suocero suo ricuperarsi l' Imperio, che gli era stato tolto. Il che Bonifacio aveva volentieri fatto, per potere con l'ajuto di questi Principi mandarne poi in Soria un' esercito, e ricuperare Gerusalemme. In questo mezzo, mentre che le cose si ponevano in punto, e rassettavano, diede il Papa con ampia potestà a Carlo di Valois il governo del patrimonio di San Pietro, e mandò nella Toscana un Legato, perch'alcune nuove rivol. te che nate v'erano, vi quietasse. Perciocchè ne erano gia quei popoli da Gibellini, e Guelfi, alli Bianchi, e Neri passati. Ma non sacendovi il Legato alcun frutto: ancorche interdetti, e scomuniche v' adoperasse, v'andò per ordine del Papa il Conte Carlo di Valois, nè puotè in Fiorenza fare, che non fossero i Bianchi, e non senza gran sangue cacciati. Erano allora i Gibellini chiamati Bianchi. Il Papa, che tutto l'animo avea all' Impresa di Terra Santa, mandò in Francia il Vescovo di Apamea, perchè il Re Filippo a quest' impresa caldamente animasse. Il Vescovo andò, e parendoli che con le preghiere poco frutto cavasse, vi aggiunse alla fine le minaccie. Di che sdegnato Filippo lo sece dentro una prigione porre. Quando Bonifacio questo intese, vi mando tosto l'Archidia. cono di Narbona persona di molto conto, perchè comandasse al Re Filip. po in suo nome, che tosto liberasse il Vescovo di Apamea. E che non volendo liberarlo, li dicesse pubblicamente, ed in presenza di testimonj \_\_\_\_ come quel regno per la sua contumacia, e per avere a quel modo viola. to il Legato Apostolico, era devoluto alla Chiesa. E di più lo scomunicasse, ed assolvesse i Francesi dal Giuramento. Esseguì con molta diligenza l' Archidiacono il tutto, e ne sforzò quel Re a lasciarne quel Vescove in libertà. Il Re, che volle per qualche via vendicarsi di quest'ingiurie che li parea di ricevere dal Papa, sece un' ordine, che non potesse alcuno suo vassallo andare in Roma nè mandarvi denari. Ora il secondo anno dopo il Giubileo Carlo di Valois, se n'andò a ritrovare Carlo secondo suo cugino nel regno di Napoli. Di che mosso Federico d' Aragona, fece con queste condizioni la pace, ch' esso tutto quello, ch' aveva prese in Calabria, restituiva, e si possedeva la Isola di Sicilia mentre vivea. Ma partito di Toscana Carlo di Valois, se ne passarono i Bianchi cacciati di Fiorenza tutti in Forlì. E vi fu fra loto Dante Alighieri perso na dottissima, e poeta eccellente nella lingua volgare. Il quale tento pirme volte di riporsi nella patria, ma indarno, ancorchè i Bologuesi, e Can « della Scala Signore di Verona, con cui esso poi un buon tempo samiliarmente visse, ve l'ajutassero. Scrivono alcuni, che Bonifacio in quesco tempo ficesse in Ferrara dissotterrar il corpo d'un certo Ermano, ch' era stato presso ai 20. anni tenuto per santo, e bruciarlo, come eretico, perchè sece sare diligentissima inquisizione dell'eresia di lui. Ed io crederei, che sosse stato costui un dei fraticelli, la cui setta era allora molto cresciuta in Italia. In questo non potendo Filippo Re di Francia soffrire l'arroganza di Bonifacio, sece in Parigi radunare un gran nume. ro di Prelati, e di Baroni del Regno, e narrate l'ingiurie, che avute da Bonificio avea, la sua ambizione, e l'arti cattive tenute in occupare il Papa-

Papato, il qual'ingiustamente tenea, se n'appellò alla Chiesa, che vacava (come esso diceva,) ed al suturo Concilio. Di che sdegnato oltre modo Bonifacio sece radunar un Concilio, nel quale, e Filippo, ed il Regno di Francia all'Imperatore Alberto sottopose, il quale Alberto avea nel principio del suo Papato ributtato, ed escluso. Allora Filippo disposto di domare la superbia del Papa, riscosse dai Corsari Sciarra Colonna, che su nel porto di Marsiglia conosciuto, e lo mandò in Roma con Nogarezio cavaliero Francese, e suo molto fidato, sotto colore, com'esso diceva pubblicamente di farvi la sua appellazione, pubblicare, se bene altrove aveva volto il suo intento. Perchè venutosene Sciarra travestito in campagna di Roma, e raccolti da ogni parte i suoi amici insieme mandò Nogarezio avanti in Ferentino con dugento cavalli Francesi, ch' avez assoldati di quelli di Carlo di Valois, perchè di questo luogo bisognando gli desse ajuto. Ed esso se n' entrò di notte secretamente in Anagni, e con l'ajuto dei Gibellini, tanto dal Papa travagliati, spezzando le porte della casa paterna di Bonisacio, dove tutto quieto si ritrovava, lo prese prigione, ed in Roma lo menò: (e) Dove in capo di trentacinque di il

(e) Filippo Re di Francia essendo persuaso che i benesici ecclesiastici, considerati in quanto portano seco rendite temporali, essere debbano di regio drit-to, pretese eziandio che nelle vacanze de loro possessori, e per tutto il tempo. to, pretese eziandio che nelle vacanze de'loro possessori, e per tutto il tempo, che rimaneano senza possessore, se ne devolvesse il possesso al Re, ed ei perciò goder potesse delle respective lor rendite. Per lo contrario era di parere Bonisacio, che una volta, che ceduti sossero alla Chiesa, passassero tosto sotto il dominio almen utile della medesima, nè mai potesse servirsi il Re delle respettive rendite da conservarsi sempre a beneficio della Chiesa stessa, o de' possessori suturi. Non è credibile, quanti dispiaceri, e quant'odio cagionato su da tal dissensione. La cosa andò tant'oltre, che gli Signori Colonnesi risugiatisi in Francia, come in asilo sicuro stante la nata discordia fra il Papa e Filippo somentarono la discordia medesima a segno, che Bonisacio interdise il Regno di Francia, assosse dal giuramento i sudditi, esibì la corona stessa ad Alberto riconoscendolo Re de' Romani, ed il Re di Francia dichiarò di non riconoscere più Bonisacio per Papa appellando al Concilio Generale, in cui s'impegnò di provare, ch' era un Papa appellando al Concilio Generale, in cui s'impegnò di provare, ch' era un Simoniaco, un'eretico manifesto, ed incorriggibile. Tutto questo avvenne nell'anno MCCCIII.

Nel vegnente anno poi pubblicò Filippo ventinove capi d'accusa contro il Papa, ed il Papa rinovò il sulmine delle censure immediatamente contro la persona reale annullando eziandio gli atti tutti in suo nome satti e dipendenti dalla di lui autorità. E come vi sono degli umani temperamenti, che non si arrendono mai alle opposizioni, che anzi infieriscono sino all'acciecamento, e ve ne sono pur di quelli, che dalla malagevolezza ed impietà d'un' impresa per quanto grande siasi e malvagia non rimangono giammai atterriti, trovò Filippo un tal Gu-gielmo di Nogareto, che s'assunse l'impresa di mortificare Sua Santità, il qua-le segretamente venuto in Italia insieme con messier Mussiato de' Francesi Firentino ben proveduto di dinaro fermossi alle Grotte, dove pervenuto anche Sciarra Colonna si dettero a sar pratiche per trarre al loro partito tutti i personaggi
della Campagna di Roma, ch'erano, ed eran molti, della romana Corte disgustati, ed agirono con tanta segretezza, che dal Marzo al Settembre nulla se ne
trasspirò. Poichè essento il S. P. in Angni con molti Cardinali, e tutta la Curia nel di VII. di Settembre su colto d'improvviso da Gulielmo, da Sciarra, da Nobili di Ceccano, e di Supino alla testa di CCC. Cavalieri e di molta infantezia, cui si uni tosto anche il volubile e venale popolo Anagnino gridando tutti.

Y 2. viva povero Papa per il gran dispiacere, che si prese, morì a' 11. d'Ottobre; avendo governato il Papato 8. anni, nove mesi, e 17. giorni. (f) E su sepolto in S. Pietro in una tomba ch' esso vivendo satta avea in una cappella, che edificata, ed ornata avea di opera di mosaico. Edificò anche un pulpito con un portico presso S. Giovanni in Laterano, su'l quale il Giovedì santo si pubblicano le scomuniche, ed esso vi scomunicò Filippo Re di Francia, ed i Colonnesi. Ed a questo modo morì quel Bonisacio, che s'ingegnava di porre nei cuori degl' Imperadori, dei Re, dei Principi, e delle nazioni anzi il terrore, che la religione, e che si ssorzava di dare a sua volontà i regni, e torli, e di cacciare, e richiamare a sua posta gli uomini. Ebbe incredibile sete dell' oro, che d'ogni parte raccoglieva, nè si saziava. Da questo esempio debbono tutti i Principi Cristiani così secolari, come religiosi, apprendere di sapere, nè superbamente, nè arrogantemente comandar a popoli, ed a' sudditi loro, come costui sacea, ma santamente e modestamente, come Cristo, Re nostro,

viva il Re di Francia, e muoja Bonifacio. Entrati poi nella pontificia rofidenza fermarono il popolo e le armate genti alla porta, ed i foli Capi penetrando più a dentro trovarono il Papa in una fedia affito ed immobile di tutti i paladamenti Pontifiej adorno con la Croce in mano, avendo al primo avviso volute così prepararii com'ei credeva alla morte. Cominciò Guglielmo a rafficurario dicendogli, ch'egli era venuto, non per nuocergli nella vita, ma per portarlo a Lione, dove in un Concilio rendesse ci conto del suo operare, cui rispose Bonifacio, che conto rendere non dovea delle azioni sue se non a Cristo giudice de' vivi e de' morti, a fare le cui veci era egli stato scielto in Torta. Allora prendendo Sciarra la parola rappresentò con sorti espressioni al Papa di quanti guai sosse stata origine la sua reggenza, quanti sconvoglimenti alla Chiesa: che però egli estravalo a rinunciare imitando il S. Vecchio che l'avva preceduto. Ma il S. Padre stette sermo in suo pensiero, e sebbene per tre di rimase bloccato, ne'quali su dato il sacco a quanto si trovò nella paterna casa, dove ei dimorava, di prezioso e di raro, che su pur molto, e ne'quali non prese egli nè bevanda nè cibo, purc alla sine Napoleone degli Orsini e Luca del Fiesco Cardinali avendo messi insieme alcuni armati commossero il popolo d'Agnani, ed il suficitarono a segno, che gridando per le vie Viva il Papa e muojano i Traditori costrinsero i congiurati a sottrarsi di là, il che per altro seccro con molta destruzza: perocchè Sciarra corse da Bonifacio VIII. gli si prostrò davanti, gli osseria andase Schiavo, sne che Sciarra conducelse Bonifacio a Roma, ne altre cose diverse da queste che incontransi nella narrazione del Platina. V. Ferret. Vicentin. Histor. L. III. Cr. V. Murator. Annal. d'Ital. all' ann. McCCIII.

(f) Da quel tempo in poi non isserte più bene il Papa, ed ebbe delle ore, e delle giornate intere, nelle quali su frenetico. Liberato che su, partì tosso per coste sona, e su incontrato dal popolo con molta acclamazione, la quale parve, c

fecero incontro, e lo pregarono a non partir di là, dicendogli per intimorirlo, che s'esponeva a qualche imboscata, che fargli poteano i suoi nimici. Bonifacio si ostinò a voler partire. I Cardinali avendo alla testa due Orsini parimenti Car-

ed i suoi discepoli, e veri suoi imitatori secero. E vogliono esser dai popoli anzi amati, che temuti, dal qual timore suole meritamente nascerne la rovina dei tiranni. Scrivono alcuni, che costui nodrisse ancora le discordie d'Italia, e fra i Genovesi, ed i Veneziani massimamente, popoli nelle cose maritime potentissimi.

Creò questo Pontesice in più ordinazioni sedici Cardinali, sette de quasi surono Vescovi, due Preti, e sette Diaconi, e sono.

Consalvo Spagnuolo, Arcivescovo di Toledo, Vescovo Card. Albano.

M. Frà Giovanni Minio da Murro, Generale dell'Ordine de' Minori, Marchiano, Vescovo Card. Portuense e di S. Russina.

Pietro . . . Spagnaolo, Vescovo Card. Sabinense.

M. Frà Reginaldo dell'Ordine de' Minori, Vescovo Card. Portuense e di S. Russina.

M. Frà Niccolò Boccassino da Treviso, dell' Ordine de' Predicatori, prima Prete Card. di S. Sabina, fatto Vescovo Card. Ostiense e Vellitrense, che su poi Papa Benedetto XI.

Teodorico Rainieri di Prete Card. di S. Croce in Gerusalemme, fatto Vescovo Card. Prenestino.

Leonardo Patraflo Romano, fuo Zio, Vescovo Card. Albano.

M. Frà Gentile da Montesiore della Marca, dell'Ordine de' Minori Prete Card. de' SS. Silvestro e Martino, del tit. d' Equizio.

Giacomo Tommasi figliuolo d' una sorella del Papa, dell' ordine de' Frati Minori, Prete Card. di S. Clemenie.

An-

dinali, temendo le ordinarie sue surie credettero bene di tenerlo ivi senza esporlo al popolo; onde lo secero stringere dalle pontificie guardie. Dimandò allora egli s'era prigione: risposero i Cardinali Orsini, che non era prigione, ma che conveniva non più sare a modo suo, ma ch'era ora di sar qualche cosa anche a modo d'altri, superbo di genio questo Papa ed altiero diede in ismanie: sasciò d'alimentarsi per alcuni di: sinalmente si accorò, e venne a morte dopo xxxv. di della sua prigionia d'Anagni nel di xx. di Ottobre dell'anno MCCCIII. essendo una notre spirato senza che quasi se ne accorgessero i suoi domessici. E' notabile, che il suo cadavere trecento e più anni dopo su trovato in Vacicano incorrotto con gli abiti pontificali interi, a riserba di qualche piccola corruzione nelle labbra e nel naso, come lo ci descrive il Bzovio, ed il Sarnelli nelle sue Lettere. V. Murator. luog. citat. Bernard. Guid.

le sue Lettere. V. Murator. luog. citat. Bernard. Guid.

Comincia da Bonifacio l'uso dappoi non interrotto della professione della sede che sogliono sare gli RR. PP. prima della coronazione, non che molti non l'abbiano satta anco precedentemente, ma certo non tutti; sebbene dappoi la formula di tal professione su cambiata, secondo che si rileva dagli atti del Concilio di Costanza. La Chiesa poi d'Occidente avendo sino dall' VIII. Secolo riconosciuti S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino, e S. Gregorio per IV. dottori suoi, ne' quali hanno i fedeli li quattro sensi della S. Scrittura Litterale, Anagogico ossia di rapporto dal vecchio al nuovo testamento, Allegorico, e Morale, comandò questo Papa, che sotto il rito di doppio il loro usficio celebrato sosse. Annoverò fra Santi il Re S. Ludovico IX. di Francia, ed ai libri V. decretali di Gregorio IX. aggiunse il VI. di suo ordine compilato. V. Sandin. in Vit. hujus Pontis. Co.

#### STORIA DELLE VITE

Andrea de' Conti di Segna, dell' Ordine de' Minori, Preté Card. il quale rifiutò l' onore conferitogli.

Enca Flisco Genovese, de Conti di Lavania, Diacono Card. di S. Maria in via lata.

Francesco Orsino Romano, Diacono Card. di S. Lucia in Selice.

Pietro Valeriano, Diacono Card. di S. Maria Nuova.

174

Riccardo Petronio Senese, Diacono Card. di S. Eustachio.

Giacomo Santuccio Lucchese, Diacono Card. di S. Giorgio in Velabro:

Francesco Gaetano, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Maria in Cosmedin.

Giacomo Gaetano, Nipote del Papa, Diacono Card. di S.....





## VITA DI BENEDETTO IX. DETTO XI.



ENEDETTO IX. Trivigiano, e chiamato prima Nicola, essendo Cardinale d'Ostia, su in Roma il primo di di Novembre creato Pontesice (a). Entrò garzonetto nell'Ordine di S. Domenico, dove tanto in virtù, e dottrina valse, che per tutt' i gradi ordinari ne montò ad asser Genera-

le dell' ordine (b). Onde essendo poi fatto Pontesice, mostrò in breve quel-

<sup>(</sup>a) Non il primo di di Novembre, ma nella giornata dei XXII. di Ottobre fu Niccolò Boccasino, il di cui Padre esercitavasi in Trevigi nell'arte notaria nobile in ogni tempo, e certamente nobilissima in quel Secolo Papa eletto quantunque ripugnante, cedendo in fine all'unanime consenso degli Elettori. Ben'è vero, che volle essere coronato nella sesta d'Ognissanti. V. Ptolom. Lucens. Histor. Eccles. & Bernard. Guid. &c.

(b) Fu questo Servo del Signore fatto Cardinale da Bonisacio VIII. col titolo

quello, che la virtù sua valesse. Perchè visse in modo, che su meritamente dopo la morte tenuto per santo. Preso, che ebbe il Pontificato, fece citare Nogarezio, e Sciarra con tutti quelli altri Anagnini, che s'erano ritrovati a prender Bonifacio, e perchè non comparvero in giudizio, gravemente gli scomunicò. Riconosciuta poi la causa del Re Filippo, il assolvette dalle censure di Bonisacio. Ricevette ancora in grazia Giovanni, e Giacomo Cardinali Colonnesi, che Bonisacio partegiano de Guelsi più di quello, che ad un Pontefice si richiedea, avea con tanto odio perseguitati. Restitul a questi Cardinali i lor beni, ma li lasciò pure qualche tempo sospesi dal cappello, del quale privati Bonifacio gli avea (c). Ora rassettate a questo modo le cose della Città, e creati alquanti Cardinali, de quali ne su uno Nicola da Prato, dell' ordine de' Predicatori, volse tosto l' animo alla pace d' Italia. E perchè in Toscana più ch' altrove le rivolte fiorivano, vi mandò il Cardinale Nicola da Prato, ch'era Vescovo d' Ostia, con ampla potestà, il quale creò in Fiorenza nuovi magistrati, e li collocò nel palazzo de' Signori, che chiamano oggi, e che a questo edificato avevano. (d) Allora il Cardinale da Prato pensando di poter = r più

di S. Sabina: poi fu dal medesimo satto Vescovo d'Ostia, qualch' altro scrive di di Porto. Accordano tutti, che su egli per dottrina e per Santità degnissimo de di scdere nella sede di Piero. In conserma di che trovali scritto, ch' essendo su madre viva le venne voglia di vedere il figlio, ch' avea allora sua residenza in de in Perugia, e però si pose in viaggio, dove giunta su da' Cardinali vestita da Printa in cipesta e presentata al Papa, il quale sinse di non conoscerla, onde spogliatasse delle preziose vesti l'accorta Donna, gli si presentò ne' soliti vestiti suoi, ed al se allora la riconobbe e l'accarezzò. Assiungono altri che le disse non chiem himalia. lora la riconobbe, e l'accarezzò. Aggiungono altri che le disse: non abbiam bi-sa bi fogne, che altri vi facciano Principessa, potendovi far noi soli, dalle quali parole I cole quanta umiltà traspiri, altrui ne rimetto il giudicio. Certo il racconto ha pir se colo odor di favola, che d'Istoria, ed a molti altri Pontesso si attribuisce. Il satto è è, che pervenne Niccolò al papato assai avanzato negli anni, e che s'ebbe la Madre viva, certamente non in età da porsi in un viaggio, nè così facile, massi- mamente in que' tempi, nè si breve. V. Memor. d' Bacas. Trevis.

(s) Egli è vero, che Papa Benedetto dette l'assoluzione a due deposti Cardi- Wi.

nali Colonna Jacopo, e Piero, e che restitui loro molti privilegi, ma non è vero, che rendesse loro gli stati, e che restituisse loro i Cappelli cardinalizi. Annullò poi tutte quelle bolle e quelle costituzioni, che il decessor suo Bonifaci.

fatte avea senza il consistoro de Cardinali, onde venne con ciò ad essere rimes. so il Re di Francia col suo Reame in possesso di quanto possedea per lo innanzanche rispetto alla Chiesa, e su levato l'interdetto, ed assoluto il Re. V. Feret-Vicentin. 1. 3. Tom. IX. Rer. Italicar.

(d) Trovandosi il S. P. come assediato in Roma, perchè circondato da sazioni, alla testa delle quali erano per lo più i Cardinali delle più potenti romane famiglie, che teneano in angustio la Corte pontificia ciascun cerando di piegarla al suo partito deliberò d'escire di la, e venuta la buona stagione sec correr voce di volersene per divozione passare in Assis a venerare il Serafico nostro Padre. Alcuni Cardinali gli si opposero temendo, che suor di Roma potesse sar cosa lor dispiacevole. Ma il Cardinale Matteo Rosso degli Orini, considerando, che senza il Papa il suo partito avvegnache grosso averebbe trionsato degli altri agevolò a Benedetto XI. l'escita. Esci per tanto di Roma il S. P. ed andò tosto a piantare la sua residenza in Perugia. Di qua spedi Niccolò da Prato Domenicano satto poi anzi Cardinale ed Uomo accorrissimo in Firenze, dove dentro a quest' anno stesso gli avvenero le cose, che qui un poco disordinatamenpiù fare, incominciò a far motto di riporre i suorusciti in Fiorenza. E perchè vi scuotevano gli orecchi, lasciando nella Città gl' interdetti, se n'andò a Prato. Essendo poco appresso poi morto Papa Benedetto, e tumultuando le Città di Toscana, tutti i suorusciti si raunarono sù'l Bolognese con animo di dover entrare in Fiorenza. E venutine secretamente di notte alla porta, che mena a Bologna, non essendo ancora la muraglia finita, entrarono dentro, ed arrivarono fino alla Chiesa di S. Reparata, ch' era stata incominciata poco avanti. Ma mentre che sono troppo intenti alla preda, e che con gli amici consultano di quello, che sar si debba, diedero agli avversari tempo di riprendere animo, ed arme, e ne furono non senza grandissimo sangue cacciati addietro. Dopo questo assoldando i Fiorentini Roberto Duca di Calabria, non solamente ebbero ardimento di difendere le cose loro, ma di oppugnar ancora altrui. Onde ne passarono sopra Pistoia; I Pistojesi difendendosi uscirono d'un subito sopra il nimico, e ributtarono fino a Prato Roberto con tutto il suo esercito. L' animo del santo, e buon Benedetto era di dover, pacificata ch'avesse Italia. mandar in Soria soccorso a'nostri, che per lettere, e per messi ogni di lo chiedevano, perch' erano passati lor sopra i Tartari, nuovo nemico. Ma morì a' 17. di Luglio in Perugia dov' era con la corte andato, nell' ottavo mese, e decimosettimo giorno del suo Papato, e non puote mandar ad effetto questo suo buon pensiero (e). Fu sepolto con gran pompa nella Chiesa de Frati Predicatori ai 5. di Giugno del 1303. I miracoli, ch' egli dopo la morte fece in sanare gli infermi, e cacciare i demonj da' poveri oppressi fanno sede della gran santità di Benedetto. Vacò dopo di lui la sedia di Pietro, da' 5. di Giugno fino a' 7. di Luglio del seguente anno, benchè i Cardinali nel conclave sossero assai spesso dal popolo di Perugia stimolati, e minacciati ancor tal volta, aciocchè facessero la elezione del nuovo Papa.

In

te il Platina accenna, ma che in sostanza suron le stesse, cioè nell'anno MCCCIV. prima, che il S. P. morisse o appena morto. V. Raynald. in Annalib. Eccles. &c.

<sup>(</sup>e) Terminò Benedetto la controversia nata fra il Clero secolare e regolare, volendo quegli, che i penitenti, ch' eransi confessati a qualche regolare, ripetere dovessero al Parroco per compiere il precetto della Pasqua le colpessese. Decretò il Papa, che a' penitenti non corresse quest' obbligo, e che quantunque il rossore, formando una parte della satissazione, sosse cosa buona, e replicarlo sosse bene col replicare la consessione, pure tale repetizione dichiarò non essere assolutamente d' obbligo. Decretò ancora, che si celebrasse sotto rito doppio l' ussicio delle stimmate di S. Francesco, e mandò collettori per tutta la crissianità le gravezze a raccogliere imposte da Bonisacio pei sussidi de' crocesegnati anatematizzando coloro, che contro questi somministravano istrumenti bellici a Saracini o ajuti in altra maniera, e dichiarandoli inimici della Croce. Rese sinalmente l' anima al Signore Benedetto XI. non senza qualche sossetto di veleno somministratogli forse d' alcuno della fazione contraria agli Orsini in età di LXIV. anni nella giornata non dei XVII. di Luglio, ma o dei IV. o dei V. o al più dei VI. trovandos qualche variazione tra' Scrittori di que' tempi, dell' anno MCCCIV. dopo nove mesi non sorse interi di pontificato, glorificato da Dio alla sua Tomba, ch'ebbe nella Chiesa de' Predicatori di Perugia, con molti miracoli; onde da questi, e dalle virtù sue commosso la S. M. di Benedetto XIII. che su prosessore della stessa regola lo ripose nel Catalogo de' Beati. V. Murator. Annal. d' Ital. luog. citat. Tom. III.

In due promozioni creò questo Pontesice tre Cardinali, uno dei qui fu Vescovo, e due Preti, che fono. the man have all as the best

M. Fra Niccold de Prata, dell' Grine dei Predicatori, Vefcevo Car Oftiense, a Follierense.

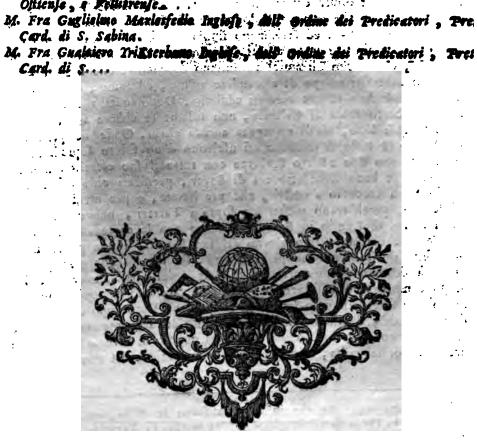



### VITA DI CLEMENTE F.

SINODO UNIVERSALE IN VIENNA.



LEMENTE V. Guascone, Vescovo di Bordeo, chiamatoprima Beltrando Gotone su in Perugia dopo la lunga contenzione de' Cardinali creato assente Pontesice (a). Accettata l' elezione se ne venne tosto di Bordeo in Lione, dove chiamò tutti i Cardinali, che senza indugio v' andarono (b). E co-

sì la corte Romana su trasserita in Francia nel 1303. Dove stette con gran-

<sup>(</sup>a) Io trascriverò quì, quanto dice ne' suoi Annali il Muratori di s. m. che in sostanza si accorda con la vita idel Cardinale Niccolò da Prato (sebbene in questa siavi alcuna cosa più caricata ed in qualche circostanza varia) onde non incor-

• danno del Cristianesimo da 74 anni (c). Ma chi più lo sentì su la Città di Roma, le cui Chiese per quella lunga solitudine andarono in gran parte per terra, non essendovi chi quando bisognava, le racconciasse. Si ritrovarono presente in Lione all'incoronazione del Papa Filippo Re di Francia, Carlo il fratello, ch'era poco anzi ritornato d' Italia, e Giovanni Duca di Bertagna, il quale in questa sesta dell'incoronazione caden-

incorra la nota di maldicente, e vegga il Lettore a cui tal narrazione è appoggiata, frapponendo per altro le osservazioni mie sul testo dello citato Scrittore fra parentesi. Per undici mesi (dic'egli) stettero disputando, in Perugia i Cardinali, senze potersi mai accordare nella elezione di un no, vello Pontesice. Erano essi divisi in due fazioni. Capo dell' una il Cardinale, Matteo Rosso degli Orsini con Francesco Gaetano Nipote di Papa Bonifacio Otto, tavo. Guessi amendue (cioè papalini), che desideravano un Papa Italiano, mico della memoria d'esso Bonifacio. Capo dell'altro il Cardinale Napoleone de, gli Orsini dal monte col Cardinale Niccolò da Prato tutti e due parziali del Re, di Francia, e de' Colonnesi, e però bramosi di un Papa francese opposto alle ,, di Francia, e de Colonnesi, e però bramosi di un Papa francese opposto alle, massime di Papa Bonisacio (erano quessi due reputati Ghibellini, quale sembra " massime di Papa Bonisacio ( erano questi due reputati Ghibellini , quale sembra , essere stato ancora Benedetto XI.) Sosiavano da una parte i Colonnesi, segretamente venuti a Perugia; dall' altra faceano negoziati Carlo II. Re di Napoli, e Fisippo il bello Re di Francia, e su creduto ancora, che il danaro Francese, entrasse a perorare in questa congiuntura ( questa credenza non ho io trovata , in alcuno de' Scrittori sincroni, se si eccettui la congiettura di chi mal pensa.), Finalmente i Perugini vedendo andare in lungo questa mena, ristrinsero que , porporati, e cominciarono anche a tenersi corti di vivanda, acciocche s' indune cessero ad accordassi. Ora l'assuto Cardinale da Prato propose un di al Cardinale Gartano un ripiego per terminare questa pendenza. E su che la sazion "nale Gaetano un ripiego per terminare quella pendenza. E su, che la sazion, di Matteo Orsino nominasse tre oltramontani abili al papato, e che quella di "Napoleone eleggesse uno de' tre, quale più le piaceva ( altri scrivono che su da tutti satto compromesso in tre, fra' quali eravi il Cardinale da Prato, e che il "Cardinale da Prato avvisò il Re di Francia, che si facesse amico l'Arcivescovo, di Bordeaux, che quegli infallibilmente sarebbe stato Papa, e che cotanto se sinò, egli nella eschiusione di quello, che gli altri due compromissari proponevano, amendue contrari a Filippo, che sinalmente arriviato dal Re, che eva a sarra si pro-" due contrarj a Filippo, che finalmente avvisato dal Re, che era a segno, ei pro-" pose il mentovato Arcivescovo, il quale avvegnache fosse creduto inimico di Fi" lippo, come veramente lo era stato per lo innanzi, su da' due altri accettato, e
" proposto poi a tutto il Conclave rimase Papa. ) Accettato il partito, i primi no" minarono tre Arcivescovi Francesi, creature di Papa Bonisacio VIII. ( io non " ne trovo che due ) ponendo in Capo di lista Bertrando del Gotto, appellato, Raimondo per errore dal Villani ( lo trovo anche chiamato Bernardo degli Agu,, ti, ed ascritto fra que Pontesci, che prima non surono Cardinali ) Arcivescovo
,, di Bordeaux, tanto più, perchè esso era poco amico del Re Filippo, per gra-"vi disapori occorsi fra loro; immaginandosi, che qualunque d'essi, che sosse, eletto, sarebbe nimico del Re di Francia, e amico della memoria di Papa Bonifacio VIII. Allora lo scaltro Cardinale da Prato per segreti messi con tutta, diligenza spediti sece intendere al Re Filippo di cattivarsi l'amicizia dell'Ar-" civescovo di Bordeaux, perchè quello sarebbe il Papa. A questo avviso il Re " segretamente su ad abboccarsi con esso Arcivescovo, dicendogli essere in mano " sua il farlo Papa, e che il farebbe, purche s' obbligasse ad accordargli sei gra-" zie: cioè di riconciliar lui e tutti i suoi seguaci con la Chiesa, dando il per-", dono del misfatto commesso nella presura di Papa Bonifacio; d' abolire la me-" moria d'esso Bonifacio ( e di abolire anche tutti gli atti, e questo non su accor" dato mai dall' Arcivescovo) di rendere il Cappello Cardinalizio a Jacopo e
" Pietro della Colonna; di sar Cardinali alcuni, ch'egli proporrebbe; e di accordendogli un muro addosso, con molti altri, che ne surono oppressi, mori. Il Re Filippo per questa rovina del medesimo muro, su per averne gran male anch'egli. Ed il Papa in questo spavento, e tumulto perdè un carbonchio, ch' avea in testa sù'l triregno, che valeva, come dicono alcuni, sei mila ducati d'oro. Finita la solennità, e quietate le cose, creò Clemente molti Cardinali Francesi, e niun Italiano, solamente restituì inticramente a Giovanni, e Giacomo Colonna, la dignità del Cardinalato (d). Mandò anche tre Cardinali con potestà Senatoria in Roma, perchà

adargli le decime del Clero per cinque anni. Riserbossi in petto la sesta, la quale secondo le apparenze, su di trasportar in Francia la sede Apostolica (v) è chi scrive, e s' accordano anche i fatti, che su dishiarata la sesta niente meno dell' altre, e su appunto la soppressione dell'Ordine dei Templari.) L'Arcivescovo tutto ansante di vedersi in capo la Tiara Pontificia, stabili tosso il niercato, giurò le promesse sopra il corpo del Signore, diede anche per ostaggi al
Re un suo Fratello, e due suoi Nipoti; e però il Re immediatamente rispedi
si l'egreto messo al Cardinale di Prato, ed agli altri di sua fazione con ordine di prendere per Papa Bertrando del Gotto, e in fatti ne seguì l'elezione
secondo il concerto n. Qui termina la narrazione del Preposito Muratori, quel
che siegue non essendo, che una mentonimia supersua; poiche ogni cattolico sa,
che le cose mal fatte sono degne di biasimo. V. Murator. Annat. d'Ital. all'ann.
MCCCV. Guid. in Vit. Clement. V. Sandin. in Vit. bujus Pontis. e sopra tutto è
da vedersi il P. Bertier, il quale prova quasi tutto il contrario in un discorso
stampato al principio del Tomo XIII. della Storia della Chiesa Gallicana, di cui
egli è il continuatore. V. Compend. Cronol. Tom. IV.

(b) Fecero molta resistenza i Cardinali per non andare in Francia, e molte istanze il nuovo Papa, perchè vi andassero, sinchè passato egli di Bordò in Lione cominciò a far da Papa persuaso, che sebbene non coronato poteva provedere i benesici, dare delle dispense, fare delle riserve, servirsi della Bolla contrassegnato ivi il suo nome, ed altre simili cose fare proprie de' soli Capi della Chiesa universale; la quale opinione autenticò egli poi nel II. anno del suo pontificato con una decretale comminando la scomunica a chi sentiva in contrario, e di qua comandò a' Cardinali risolutamente di portarsi colà; onde ad obbedire costretti ebbe a dire Matteo Rosso degli Orsini: per lungo tempo starà la Chiesa suori d' Italia; io conosco i Guasconi. Ed infatti colà trovaronsi prima del mese di Novembre, od al principio del detto mese. V. Murator. Annal. Id' Ital. luog. citat. & Compend. Cronol. luog. citat.

(c) Non su la Corte Romana in Francia, nè vi dimorò, che per LXXII. anni, mesi VI. e qualche di, se tu ne prendi l'epoca dalla morte di Benedetto XI. che se tu prendi in cominciamento di tal dimora, come in satti dovrebbesi, dal comando di Clemente V. e dall'obbedienza prestata da' Cardinali a tale comandamento, non vi dimorò che per lo spazio di anni LXXI. Ma perche trovansi degli autori, che ne prendon l'era dal sissato domicilio per ordine dello stesso per la Avignone, che avvenne nell'anno MCCCIX. perciò non enumerano costoro, che LXVIII. di tal dimora. Per nessun conto è dunque vero, che i Papi sieno stati dalla stabilita romana Sede lontani per lo intervallo di LXXIV. anni, come qui dice il Platina. V. Spondan. ad ann. 1377.

(d) Nella domenica in fra l'ottava di S. Martino su il Papa solennemente coronato in Lione, e proclamato col nome di Clemente V. Accadde poi nella cavalcata, che si rovesciò un muro, onde cadde lo stesso Pontesice da Cavallo oppresso dalla gente, caddegli di capo la corona, per la quale caduta si perdè il rubino, o carbonchio, che su poi ritrovato. Ed in tal occasione ancora morì Giovanni Duca di Bretagna oppresso dalla moltitudine, e benche Carlo fratello del Re rimanesse serio, guarì egli selicemente. Nel di poi XXIII. dello stesso mese

chè e la Città, è tutta Italia governassero ( e ). Veggendo poi, che i Genovesi, ed i Pisani ostinatamente guerreggiavano insieme, e ch' era in questo mezzo stata occupata la Sardegna dai Saracini, la concesse, e diede con questa condizione a Federico Re di Sicilia, che co il tempo vi passesse, e la ricuperasse dalle mani dei Barbari. I Veneziani consederati con Carlo II. Re di Napoli contra l'Imperador di Contantinopoli, induffere a tanto il Re di Russia nel 1307, che costui mandò a chiedere al Papa una norma della sede Cristiana, per dover battezzarsi. Ma estendo poi i Veneziani, e Carlo raffreddati, fi mutò ancora del suo buon proposito lil Russiano. In questo nacque in Novarra una nuova eresa, chi ebbe da Dulcigno, e de Margarita principio. Si ritrovavano gli uomini, e le don-vi mando un Legato con molte genti, il quale su l'Alpi, deva quelta erezici erano, parte a fame, ed a freddo, parte, con l'armi gli oppres-Se. Dulcigno, e Margarita surono presi vivi, e tanagliasi a possi , e la loro offa bruciate, e gettate al vento (f). Quali nel medefimo tempo fi seppe, che i Cavalieri Templari, già soldati di Cristo, accostati con-Saracini & fossere. Il perchè quelli, che si poterono avere in meno, sirono tutti morti, e le loro facoltà assegnate e donate parte ai Cavalieri di I Rodi, che poco avanti occupata quell'Isola avevano i e parte ad alieum

fece il S. P. la promozione de' X. Cardinali tutti Francesi, come dice il Platina, a riserba d' uno, che su Inglese. Confermò inoltre la primazia con una bol la della Chiesa di Bordeaux sopra quella di Bourges, ed a persuasione del Cardinale Napoleone e Niccolò di Prato inviò messi a' Fiorentini perche si levasser dall' assedio di Pistoja, ma indarno, onde ne venne la Città e Repubblica di Firenze ad essere interdetta. Tutto questo accadde nel MCCCV. V. Issor. Pistoj Giovann. Villan I. VIII. Raynaud, in Annalis Gr.

renze ad essere interdetta. Tutto questo accadde nel MCCCV. V. Isor. Pisos Giovann. Villan. I. VIII. Raynaud. in Annalib. Go.

(e) lo non trovo, che il Papa mandasse Legato in Italia altri che Napoleon degli Orsini, il quale durò nella Legazione sino al MCCCVII. Trovo bene, che Clemente nel Febbrajo del MCCCVI. pubblicò una bolla a favore de Re di Francia inferita poi nel Corpo del dritto canonico, e che dallo stesso mano la Costituzione revocatoria della bolla Clericis Laicus con le dichiarazioni, che la seguirono. Passò tutto l'inverno il S. P. nella Città di Lione, ed all'aprissi della stagione si preparò per andare a Bordò allora appunto, che speravasi di vederlo in Italia. Intanto egli trasse somme grandi dalle Chiese secolari e regolari, e s'appropriò le rendite del primo anno di tutti i benesici vacanti, e che vacati sossero da due anni indietro. D'onde credesi tratta l'origine e lo stabilimento delle annate. Perchè Filippo quantunque amicissimo di S. Sontità mandò alla ponzificia Corte Milone di Noyers con due altri Signori a tamentarsi. Per altro anche Filippo cacciò con decreto dei XXII. di Luglio dell'anno stesso MCCCVI. tutti gli Ebrei da'ssori stati, consiscando tutte le cose loro a riserba di pochissime simate loro necessarie a sgombrare dal paese, fotto pena della vita a chi vi rientrasse. V. Compend. Cronolog. Tom. III. Cr. Lugano 1758..

(f) Dulcino su ristauratore della vecchia setta de' Nicolaiti, di Prodico, degli

(f) Dulcino su ristauratore della vecchia setta de' Nicolaiti, di Prodico, degli Adamiti &c. setta ch' è discesa sino al nostri tempi, e che trovasi quasi in ogni secolo sboccata or qua, or la, la quase dividendo l' Uomo in esterno, ed intermo due sentieri stabilisce per andare al Cielo uno, che all' Uomo esterno appartiene, e lo sa suddito della legge, l'altro che riguarda l' interno, e da ogni

nuove religioni (g). Il Re Filippo di Francia ancora cacciò dal suo regno gli Ebrei con una sola veste in dosso per uno, e le sacoltà soro tutte si consiscò, per alcuni loro malesici, ed avarizia. Nè molto poi dopo su l'Imperadore Alberto da Giovanni suo nipote ammazzato. Il perchè quasi tutte le Città della Lombardia quelli per Signori s' elessero, che si ritrovarono esser lor Capitani. Così chiamavano quelli, che di loro il governo avevano. Ed a questo modo Verona ebbe per Signori la famiglia della Scala, Mantova i Bonacossi, Padova i Carraresi. Gli Estensi erano già di qualche anno innanzi Signori di Ferrara, ed in questo tem-

po

legge lo scioglie; questo lo suppone imitatore di Adamo innocente, e que lo di Adamo reo, in conseguenza di cui ne viene lecita ogni brutalità, che commettasi con qualunque donna, avvegnachè liberi suppongansi in tal via interna gli Uomini da ogni legame, a riserba del peccato, del quale credono, che colpevole si facesse il primo Uomo abusando della Donna. V. Hi-soire des toutes les religions du Mond. Cc. Ma di questo parlerò ancora più sonda-

tamente,

(g) Paísò il S. P. in Poitiers, dove Filippo il bello seco abboccarsi bramava, ma giuntovi appena s' infermò S. Santità, e su in pericolo di vita, dalla cui malattia riavutosi ebbe una lunga convalescenza. Colà si portò il Re tosto che intese risanato il Papa. Lo strinse, ma indarno, ad abolire la memoria di Bonisacio VIII. a dichiarario Simoniaco, ed Eretico. Poi si rivolse alla soppressione dell' Ordine de' Cavalieri Templari, le ricchezze de' quali secero loro gran guerra niente meno, che i vizi d' alcuni, che più degli altri in tal Ordine siguravano. Raccontasi, che da quindici mila ne surono imprigionati in virtù de' processi fatti loro come rei d' Apostasia e di mill' altri missatti. Bonisacio si per l'una, che per l'altra cosa, cui ssorzavalo il Re prese consiglio dal Cardinale di Prato, il quale avvegnache di somma avvedutezza proveduto ben conobbe, che il tempo suole bene spesso a alcuni imbarazzi quel scioglimento somministrare, che non puote l' umana industria, e però suggerirgli di proporre al Re un Concilio Generale che sù questi due importantissimi argomenti versasse, ben persuaso, che l'intervallo necessario alla convocazione di tanto consesso avrebbe potuto recare qualche mezzo a ssuggire l'odiosità e lo scandalo. Vi acconsenti il Re, non potendo fare a meno, e su assegnata la Città di Vienna nel Delsinato pel luogo del Concilio. Fu nello stesso congresso confermata la pace fatta tra il Re di Francia e Roberto Conte di Fiandra, e stabilito sulle relazioni di sitone Principe Armeno, che dimorava da due anni in Francia fra religiosi Premostratensi, ed il loro abito vestiva, d'imprendere una spedizione a favore de' crociati in Levante, ad accrescimento de' quali una novella crociata si bandi, di unire a tale interesse anche quello di Carlo di Valois fratello del Re, il quale pretendeva l'impero di Costantinopoli, quale retaggio di Catterina da Courtenai sua moglie. Insatti appena terminato il congresso tenutosi nel Maggio dell' anno MCCCVII. il Papa scomunicò l' Imperadore Andronico Paleologo. V. C

Nell' anno seguente poi su in Poitiers tenuto un' altro congresso, che non sò come ssuggito alla diligenza dell' Italiano Annalista, in cui diede ordine S. San tità, che sossero i Templari rattenuti, in conseguenza del qual' ordine emanò l'editto contro medesimi del Re, ed in cui si udirono i Voti, e le Scritture de' Teologi di Parigi, in virtù de' quali su sissato, che il Re agirebbe in talle sacenda di concerto col Papa, che i Prigioni sarebbono mantenuti a spese dell'ordine, e che conserverebbe S. Maestà l'entrate dell'Ordine stesso sino a tanto, the d'accordo si sosse deliberato in che dovessero occuparsi, ed a quai luo shi

po s'infignorirono di Modena; Carlo Secondo Re di Napoli non si sdegnô di dare ad Azzo Marchele da Este Beatrice sua figliuola per moglie. Ma Frisco il figliuolo in modo della nuova madregna si sdegnò che ne prese, e pose il Padre stesso in prigione, e s' insignori di Ferrara, avendo avuto dai Veneziani ajuto per dover espugnare il Castel Tealdo posto sul ponte. Il Cardinal Pelagura, ch'era dal Papa stato mandato a Bologna, comandò tosto a' Veneziani sotto pena di scomunica, che nello sta. to di Ferrara non s' impacciassero. Ma perchè i Ferraresi desideravano di restar soggetti alla Chiesa, si affrettarono i Veneziani di prender quel Castello, e notte, e giorno battagliando sinalmente lo presero. Allora Fri-sco per vendicarsi bruciò la metà di Ferrara, e le case di quelli particolarmente, che pareva, che a cose nuove aspirassero. Ma il popolo non passò molto, ch' egli ancora si vendicò. Perciocchè tolte le armi cacciarono Frisco di stato, e si diedero in potere de' Veneziani, dalli quali conoscevano poter esser egregiamente discsi. Di che sdegnato il Legato Pelagura bandì contra i Ferraresi, ed i Veneziani la Croce. Intesa Clemente la contumacia de' Veneziani, e'l gran desiderio, ch' essi di regnare, e pos schere quello stato avevano, gli scomunicò, e comandò, che sossero tenuti per servi, dovunque presi sossero, e le lor sacoltà saccheggiate per tutto. Per la qual cosa essendo i Veneziani molto dati alla mercanzia, e nella Francia, ed Inghilterra, strani danni sentirono (b). Mandò anch' il Papa altri Cardinali in Toscana, che tutta in arme si ritrovava, perchè comandallero a Roberto Duca di Calabria, a Fiorentini, e Lucchesi, edagli altri popoli, che con questi erano, che tosto dall' assedio di Pistoja partissero. Tutti obbedirono suori che i Fiorentini, e i Lucches, i

ghi applicarsi. Sciolto anco questo rassembramento esci la bolla della chiamata al Concilio pel giorno primo di Ottobre dell'anno MCCCX. e la bolla è data il di XII. di Agosto dell'anno MCCCVIII. la quale girò per tutte le Corti dei Re, e per tutte le Curie Arcivescovili in particolare d'Occidente. V. Rainasd. Annalib. Ecclesiast. T. Natal. Alexand. ad hunc ann.

(b) E' vero, ch'erano stati i Veneziani ammoniti sino dall'anno MCCCVIII. che usar non dovessero contro Ferrara ostilità alcuna, e che non ostante essi stringendola aveano ridotti i Ferraresi a dimandar mercè, ed a ricevere quel Podesti, che la Repubblica vincistica avea poluto dar loro de a ricevere quel prodesti.

che usar non dovessero contro Ferrara ostilità alcuna, e che non ostante essistingendola aveano ridotti i Ferraresi a dimandar mercè, ed a ricevore quel Podestà, che la Repubblica vincitrice avea voluto dar loro; ma non per questo meritato aveano, che oltre le scomuniche e gli interdetti il Papa li dichiavasse insami, incapaci d'ogni dignità si ecclesiassica che secolare sino alla quarta generazione, data facoltà (per servirmi delle parole stesse del Muratori Annal. d' Ital. ann. MCCCIX.) a ciascuno di fare schiavo qualunque Veneziano, che gli capitasse alle mani nell'universa terra senza dissinzione alcuna tra innocenti e rei: il che sa orrore, eppure su eseguito in vars paesi. Poscia aggiunse all' armi spirituali le temporali contra di loro inviando in Italia il Cardinale Arnaldo di Pelagrua suo parente in qualità di Legato, il quale sece da per tutto predicar la crocciata contro d'essi Veneziani, come se si trattasse contra de' Turchi. Infatti oppresse l'armi Venete dalla moltitudine, rimasero vinte; ma non su l'assoluzione del Papa loro data cinque anni dopo meno ignominiosa per la persona di Clemente V. che al rovescio degli altri Pontesci tramutò la spirituale pena in pecuniaria, essendo gli Veneziani con cento mila Fiorini d'oro riscattati da ogni censura: tali erano i tempi e le maniere di pensare degli Uomini. V. Ptolom. Luzcens. in Vit. Clement. V. & Raynaud. & C.

quali furono perciò tosto scomunicati . Ma partito Roberto d' Italia ch ne passò in Avignone a vistrare il Papa, i Pistojesi, che stanchi della lun ga guerra si ritrovavano, finalmente si arresero. I Fiorentini, e i Lucche fi avuto in poter loro Pistoja, la smantellarono, empierono le fosse, e si divilero il territorio, restò comune solamente il sito della Città, e si astennero dal sangue de Cittadini. Non passò molto, che i Fiorentini contra gli accordi con Lucchesi patteggiati, cingendo di sossa, e di mura Pistoja per se soli la tennero. È per avere il paese d'ogni intorno sicuro, comprarono sù quel di Mugello Acciano Castel degli Ubaldini, e lo spianarono, ed edificarono giù nel piano la Scarparia, come poch' anni prima in Valdarno Castelfranco, e san Giovanni. Allora su mandato in Toscana il Cardinal Napolione Orsino, perchè vi ponesse concordia, e quiete. Ma perchè i Fiorent ni, e i Lucchess non ne secero alcun conto, furono interdetti, e scomunicati. Di che sdegnati i Fiorentini, aggravarono di gran dazi il Clero loro. Usarono ancor questa crudeltà, che secero morir Corso Donati loro egregio, e buon cittadino, perchè aves. se presa per moglie una figliuola di Uguccione Fagiuoli, così grandemente in odio la nobiltade avevano. Ma essi ritornarono poi in grazia del Papa, per aver ajutato il Legato Pelagura nel ricuperare Ferrara, e 'l Castello Tealdo già da Veneziani occupato. E su nel MCCCIK. Nel qual anno essendo morto Carlo II. Re di Napoli su Roberto il figliuolo mandato dal Papa a prender la corona del regno. Venuto in Italia Roberto, se ne venne in Bologna a ritrovar Pelagura, dal qual ebbe in nome di santa Chiesa il governo di Ferrara, che ancora tumuhuava (i). Ma dovendo esso passarne subito in Napoli, vi lasciò in suo luogo Diego della Ratta Catalano con una squadra di cavalli in guardia. Diego non potendo con parole, nè con minaccie tenerne il popolo di Ferrara a freno, e quieto, cavò un di dalla rocca i suoi cavalli ed andò

<sup>(</sup>i) Essendo nel di V. di Maggio venuto a morte Carlo II. Re di Napoli, e Principe di Provenza, nacque litigio sulla successione fra Roberto Duca di Calabria secondogenito del morto Re di Napoli, e Carlo Uberto Re d' Ungheria figliuolo di Carlo Martello, il quale Carlo Martello era primogenito del desinto Re di Napoli, stato eletto Re d'Ungheria e premorto al Padre. Come nell' corrente anno MCCCIX. la corre pontissicia era in Avignone; così passò cola tosso Roberto, e dibattutosi tra' legisti acremente la quistione: inerendo il Papa al testamento del trapassato Carlo, che chiamava alla corona delle due Sicilie il secondogenito, decise a savor d'esso Roberto, e lo coronò nella prima Domenica d'Agosto rimettendogli le somme, delle quali era il Padre debitore alla S. Sede, purchè si facesse manutentore, qual si sece, de'Stati della Chiesa in Italia. Dopo ciò sece una convenzione Clemente V. con Jacopo Re d'Aragona per la conquista di Pisa e dell'Isos d'Elba, concedette al Re per tale conquista le decime del Clero, secondo che concedute aveale al Re di Castiglia per la crociata contro de' Mori di Granata. La congiura di Boemondo su anco repressa in Venezia nell'anno stesso corrente. Ma quello che memorabile rese quest' anno alla crastianità, ed obbrobrioso su, che S. Santità cedendo alla prepotenza di Filippo il bello ricevè le accuse contro la memoria di Bonisacio VIII. memoria che per altro su di ogni nota purgata nel Concilio, come a suo luogo si vedrà. V. Kaynaud. Annal. Ecclesias. Murator. Annal. d'Ital. a questo anno.

Tom. III.

ciato via Alberto Scoto Capitano dei Guelfi, accettarono l'officiale dell' Imperadore. Rassettate a questo modo le cose della Lombardia, l'Imperadore Errico accompagnato da Amedeo Conte di Savoja, e dagli Oratori de Pisani e de Genovesi, se ne passò per quel di Piacenza in Genova. Dove poco appresso giunsero gli Oratori di Roberto Re di Napoli, e di Federico Re di Sicilia, i primi simulando l'amicizia con Errico, i secondi sinceramente portandosi. Perciocchè aveva già Roberto mandato un suo Marescalco in Toscana con due mila cavalli, perchè bisognando favorisfero i Fiorentini, e i Lucchesi contra l'Imperadore. Ma l'Imperadore venendone per barca in Pisa col suo esercito terrestre, che mandò avanti, fece a' Lucchesi di molti danni. Ho voluto finquì questi slagelli d' Italia narrare, perchè alcuni ne danno a Clemente la colpa, che spinse Errico a venire in Italia con un esercito. Alcuni altri scrivono, che Clemente a buon zelo lo facesse, e per bene della misera Italia, dove ogni di non solamente in ogni Città, ma in ogni picciolo castello grandi occisi fioni si faceano. Si tagliavano i Cittadini stessi l' un l'altro a pezzi, si scannavano i vecchi, si sbattevano per le mura i sanciulli, nè si vedea a tante crudeltà come si sosse potuto impor fine. Il perchè piacque a Clemente ( come scrive Omero ) ch' un solo il Principe sosse, il quale di tutti gli altri giudicasse. Ora volto verso Roma Errico mandò con cinquecento cavalli avanti Lodovico Figliuolo del Conte di Savoja, il quale alloggiando con Stefano Colonna non molto lungi dal palagio di Laterano pose in gran spavenro la sazione Orsina. Venne Errico prima in Viterbo poi in Roma, dove su da tutto il popolo, che gli usci incontra, cortefissimamente ricevuto. Fu qui incoronato da tre Cardinali, e sforzò i Romani a giurare quello, ch' egli loro ( secondo che si suole costumare ) propose. E sece a tutti i principali della Città un convito, nel quale gli Orsini soli non surono. E perchè in tanta sesta non nascesse qualche tumulto surono posti ne teatri, nelle Terme, e negli altri huoghi forti molti soldati in Guardia, con le quali guardie tanto ardimento prese, che non si restò d'imporre, e di fare scuotere dal popolo un insolito tributo. Di che nacque tumulto, e si ritirarono tutti così dell' una come dell'altra sazione con gli Orsini, che aveano lor palagi presso al Tevere, e'l ponte Sant' Angelo con buone guardie fortificati. Sdegnato allora l'Imperadore chiamò dalle galere in Roma i Balestieri mandati da Pisani, ma questi furono da Giovanni Fratel del Re Roberto, ch' avea anch' egli sotto l' Aventino le fue genti navali poste, e che si ritrovò loro di un subito sopra, volti facilmente in suga. Dopo questo Giovanni ponendo dentro la Città la fua cavalleria, con l'ajuto che ebbe da'Romani, ssorzò l'Imperador ad andarsene in Tivoli. Si parti ancora Giovanni di Roma per ordine de' Cardinali, e lasciò quieta la Città. Errico sece la via di Perugia, e giunto in Arczzo, avendo citato Roberto, perchè non comparse, lo privò del Regno. Ma questo atto non su da Clemente approvato per non essere satto in luogo sicuro, nè da persona, e cui toccasse di sarlo, perchè diceva appartenere propriamente al Pontesice il dare, e I torre il Regno di amendue le Sicilie. Partito Errico da Arezzo passò so-

pra i Fiorentini, e i Lucchefi amici del Re Roberto. Ma non potendo altro di male sar loro, prese Poggibonzi, e lo sortificò, e mosse sopra i Senesi la guerra, perchè troppo scarse, e malignamente li dessero le vettovaglie. Ma infermatosi se ne passò a bagni di Macerata, dalli quali più debole, e più indisposto, che prima, a Buonconvento si ritornò. Dove alcuni di appresso morì non senza sospizione di veleno, che gli avessero i Fiorentini fatto dare da un certo frate, che con grossi premi subornarono, perchè nel darli il Sacramento dell' Eucaristia, come alcuni vogliono, l'avvelenasse (1). I Pisani morto l'Imperadore dubitando della potenza de Fiorentini, fecero lor Capitano, e Signor Uguccione Fagginoli, il quale poco appresso ajutato dalla Cavalleria, che soleva militar con Errico, vinse, e soggiogò i Lucchesi, e lor tolse una parte del contado. Clemente di più delle altre calamità, che la misera Italia soffriva, inteso l'incendio della Chiesa di Laterano, grandemente se ne dolse, e ne mandò un certo danajo al Clero, e popolo di Roma, perchè risarcissero il danno di questa Chiesa, benche tanta carestia di tutte le cose questo anno fosse, che mancò ancor'alle genti il danajo per comprar da mangiare, e da bere. Le quali calamità, e la gran peste, che su per tutto, da molti ecclissi del Sole, e comete, che si videro, surono significate. Clemente avendo già volto l'animo a rassettare le cose dello stato della Chiefa, in tre ordinazioni che fece, creò molti Cardinali persone di bontà, ed in tre diversi Concilj, ch' in varj tempi, e luoghi celebrò, molte cose maturo, e prudentemente institui. Perch' egli come si è già detto castigò, e domò la setta di Dolcigno, tolse via i Templari, ch' erano in grandi errori trascorsi, ed avevano negato Cristo, e diede le loro sacoltà a foldati di Rodi, ed ostò medesimamente al Re di Francia, che li chiedeva alcune cose meno che oneste. Perciocchè domandava, che sosse condennato Bonifacio, ed assoluto Nogarezio, e Sciarra. La prima cosa non ottenne egli giammai. La seconda finalmente ottenne, promettendo Nogarezio, di dovere in luogo di penitenza andarne contra i Saracini, la qual impresa oltremodo Clemente desiderava, come si può da' suoi Concili vedere (m). Egli approvò i mi-

(m) Sebbene non può negarsi, che molti Concili provinciali tenuti surono d' prdine di S. Beatitudine e principalmente sull'affare de' Templari: ad ogni mo-



<sup>(1)</sup> Era il Papa per iscomunicare tutti i Ribelli del Romano Impero, e massimamente Roberto, che signoreggiava anco in Roma, allorche Fitippo il bello penetrata la cosa mandò in Avignone gli stessi signore i al dire di alcuni, che inturiarono Bonisacio VIII. i quali polero in tale spavento il Papa, che abbandonò Arrigo, e non pensò più a gassigare alcun parente del Re di Francia. Intanto l'Imperadore alla testa d'un poderoso esercito accampatosi nelle campagne di Siena su sorpreso dalla terzana, che raddoppiatasi e sattasi ardente lo trasse morte, e spirò nel di XXIV. Agosto dell'anno MCCCXIII. Fu, è vero, creduto da alcuni, che un Frate Domenicano suo Confessore lo attossicasse, ma i più saggi non lo credettero, Mustato, Ventura, Ferreto, e Tolomeo Scrittori contemporanei affermando, essere ei morto di male naturale. V. Murator. Annal. d'Ital. Co.

racoli di Celestino V. e lo canonizzò, e pose nel numero de Santi chiamandolo Pietro consessore. Nel Concilio di Vienna pubblicò il libro delle Clementine, ch'egli composto aveva (n). Travagliato poi da varie infermità, ora di dissenteria, ora dal dolor de sianchi, e di stomaco, morì final-

do egli è pur certo, che un folo generale Concilio su da lui convocato, e che a questo solo egli in persona presiede. Raunaronsi perranto in Vienna del Desimato secondo la citazione CCC. Vescovi (alcuni altri dicono CXIV.) con un infinito numero di Prelati minori oltre agli due patriarchi di latino rito Alessandino ed Antiocheno, ed a parecchi Cardinali, ed il Papa medesimo nel giorno XVI. di Ottobre dell' anno MCCCXI. secene con una sua Orazione l'appettura proposte tre cause della necessità di tale Concilio: cioè la facenda de' Templari, gli soccorsi di Terra-Santa, e la risorma della ecclesiastica disciplina. Si tratto poi delle esenzioni, e sull' esempio de' Templari se na sece vedere l'abuso. Prima della seconda sessione beò il Sommo Pontesice una conserenza in un consistoro segreto co' Cardinali e con alcuni Prelati nel giorno XXII. di Marzo dell' anno seguito, in cui soppresse come per modo di provisione l'ordine militare tante volte nominato de' Templari, non per modo di condanna riserbando i loro beni alla disposizione della S. Sede. Dopo questa conserenza su indetta la seconda sessione del Concilio per la giornata dei III. di Aprile, e su tenuta in tal di non solo alla presenza del Papa, ma del Re di Francia eziandio, che vi assiste col Fratello Carlo di Valois, e co' tre figliuoli suoi, ed in questa suoi in tal di non solo alla presenza del Papa, ma del Re di Francia eziandio, che vi affiste col Fratello Carlo di Valois, e co' tre figliuoli fuoi, ed in questa suoi in serio di alcassi per condanna con la citazione di due mila testimoni esaminati in sorma juris la religione suddetta de' Templari applicati in parte i loro beni all' ordine militare degli Ospitalieri ( ora di Malta) i quali per la presa di Rodi accaduta di fresco dilatata aveano la loro fama, in parte S. Santità li riservò a se, ed in parte su la sciata la libertà a' Sinodi Diocesani di disporne. Fu pure ad issanza di Filippo il bello trattato della memoria di Bonisacio VIII. che da tre Cardinali su valorosamente disesa al Concilio, cui l

Sandin. Vit. Hujus Pontifi. & cod. can. &c.

(n) Abbiamo veduto, che il libro delle Clementine non su pubblicato nel Concilio, nè da Clemente V. ma sibbene da Giovanni XXII. Ciò ch' ei pubblicò nel Concilio su la condanna de' mentovati eretici chiamati 'con varj nomi, ma che nel massiccio convenivano di una salsa dottrina. Non risparmiò certo Frate Giampier Oliva minorita, il quale in un suo commentariolo sopra l'Apocaliste s' immaginò un sesso di santificazione, in cui gli Uomini essere debbono più persetti, stato stabilito secondo lui da S. Francesco, e che sarà per durare sino all' Anticriso. In tale stato affettò egli una povertà eschiudente ogni ragion di dominio, in comune ancora quanto all' uso eziandio e tale, qual su quella di Cristo allorche visse delle rendite di quelle sante anime, che gli somministravano ciocche occorreagli secondo la bolsa di Niccolò III. Non è credibile quest' Uomo, che il P. VVadingo vorrebbe Santo, e che il P. Natale Alesandro tiene qual vero eretico in questa parte, sebbene non in tutte le cose che insegnò e scrisse, delle quali afferma il detto P. Nat. Alesandro, Sisto IV.

finalmente a' 20. d'Aprile in capo di otto anni, dieci mesi, è quindici giorni, da che avuto il Pontificato aveva (0). Vacò la sede 2. anni, 3. mesi, e 17. giorni. Perchè non sapevano i Cardinali risolvere, chi

eleggere si dovesse.

Non fu minore discordia fra gli elettori dell' Imperio, dopo la morte di Errico, perch'altri avrebbono voluto Lodovico di Baviera, altri Fe. derico d'Austria. I quali due Principi vennero in campagna armati, e facendo fatto d' arme, su Federico vinto e montò perciò in tanta arroganza, e superbia Lodovico, che senza aspettarne altramente l'autorità della Chiesa Romana, si sece chiamar Imperadore, e savorì talmente i

aver parlato, allorche disse, che nelle Opere dell' Oliva non eranvi cose contrarie alla fede, come a suo luogo noterò, non avendo esso sisso IV. inteso in tali opere di comprendervi la postilla di costui sull'apocalisse, non è credibile, dico, quanta pena recò all'Ordine Serasico fino dall' anno MCCXCII. in cui si ridisse egli sull'argomento della povertà nel Capitolo generale di Parigi; ma non per questo cesso ei dall'insegnare, che illecitamente i Frati della comunità tenevano cantina, granajo, e legnara, e non lascio di farsi dei discepoli, i quali formarono un corpo diviso dal corpo conventuale, e durò in tale proposito sino alla

morte, che segui nell'anno MCCXCVII.

Infatti costoro, che nell' ordine viver potevano quella vita, che loro piaceva, ed osservare quella povertà anzi quella mendicità, che credevano di regola, affettarono di formar un corpo, ed ottennero da S. Celestino V. nell' anno MCCXCIV. d' essere divisi dal gran corpo della francescana religione saccendosi chiamare Frati Spirituali, o della stretta osservanza a disserenza de' Frati della comunità, ch' erano anche det i Conventuali. Anzi per avere una differenza ancora esterna ristrinsero quelli sugli esemplari delle vecchie pitture l' abito, e raccorciarono il capuccio immitando nel vestito que' minoriti, che vissero prima di S. Ronguentura, da cui su introdotto un più ampio capuccio, ed una tonsera di S. Bonaventura, da cui su introdotto un più ampio capuccio, ed una tonaca alquanto meno rozza. Entrò dunque il Concilio di Vienna in sì satta quissione, e trovando, che il Capo della stretta osservanza era attaccato alle dottrine di Giampier Oliva, e che insegnava, non essere l'anima umana forma dell'uman corpo, ne il battesimo altro cancellare, che la colpa originale decretò, doversi credere la mente forma del corpo, e cancellare il battelimo ogni peccato infondendo la grazia santificante, e tentò innoltre di riporre sotto l'obbedienza del segittimo Capo dell' Ordine gli Spirituali dichiarando in una sua bolla data il di V. di Magio, e pubblicata il giorno seguente nel Concilio, (giorno in cui esso del concilio). Concilio si chiuse) che gli usi di vita, che serbavano i Conventuali, nè erano contrari alla regola, nè alla povertà volontaria evangelica. Ma nulla ottenne perciò il S. Padre, come dirò nella Vita di Giovanni XXII. V. Natal. Alessand. Secul. XIII. & XIV. Histor. Ecclesiast.

(o) Prima di passare al altra vita Clemente V. due costituzioni pubblicò, con le quali primieramente annullò la sentenza dell' Imperadore Arrigo VII. ch' egli per le ossilità usategli dal Re di Napoli, contro esso data avea di deposizione dal Regno, sentenza ingiustissima oltre molte altre ragioni massimamente per quell' una, che l' investitura del Regno di Napoli era a que' Re data dalla S. Sede, ed in secondo luogo dichiarò, che il giuramento dato dall' Imperadore nel ricevere il diadema imperiale era giuramento di fedeltà e di vassallagio intendendo il Pontesice nella vacanza dell' imperio d' entrar egli nella podestà imperatoria, comtro ciò, che Arrigo avezsentito e reso pubblico sino dall' anno MCCCXII. e contro ciò, che gli Alemani sentirono sempre dappoi. Ed infatti S. Santità nella vacanza avvenuta per la morte dell'ultimo Imperadore, gli surrogò Roberzo Re di Napoli istallandolo Vicario Imperiale in tutta l'imperial parte d'Italia dopo essere le predette due costituzioni cmanate. V. Raynaud. in Annalib. Ecclesiast. T Murator. Annal. d' Ital. ail' anno MCCCXIV.

Lasciò di vivere il S. Pontesice Clemente V. in Roccamora vicino al Rodano

nella

Visconti nella Lombardia, che di Milano s'insignorirono, perch' egli più sicuramente avesse potuto passare in Roma a ricevervi la Corona d'oro come si costumava (p). Allora i Toscani tutti, e specialmente i Guessi incominciarono a temere, perchè antivedevano, che l'Imperadore Lodovico col savore de'Visconti, e di Uguccione Faggiuoli, ch'era Signor di Pisa, e di Lucca avrebbe in breve voluto riporsi nelle ragioni dell'Imperio. Per la qual cosa, e con promesse, e con doni trassero al favor loro Guido Pietramala Vescovo, e Signore d'Arezzo, e Filippo Principe di Taranto, e fratello del Re Roberto. Perciocche molto in quel tempo Filippo in Cavallaria, e nella disciplina militare valeva.

Cred

nella giornata XX. di Aprile dell' anno MCCCIV. mentre infermo passava a Bordò per esperimentare, se l'aria nativa potea giovargli, avendo regnato VIII. anni, X. mesi, e giorni XV. Fu trasportato il suo cadavere mezzo abbrustolito per una fiaccola, che gli cadde addosso, la quale abbandonato da tutti e quasi del tutto sposlio ebbe tempo di consumarlo in qualche parte nella Rocca di Uzesta della Diocesi Bazatense in Acquitania, ed ivi seppellito nella Chiesa di Nostra Signora, alcuni scrivono poco dopo, ed altri dopo quassi due anni. V. Sandin. in Vit. Hujus Pontis. & Murator. Annal. d'Ital. loc. citat.

(p) Guerregiava Arrigo VII. Re, e VI. Imperadore nell' anno MCCCXIII. e fecondo della fua coronazione in Roma, nelle parti della Toscana ajutato da Federigo Re di Sicilia, desiderando amendue di rintuzzare la baldanza del Re di Napoli. Essendo pertanto S. Maestà in Pisa consultati i Legali sulle usurpazioni delle terre dell' Impero fatte violentemente dal Re Roberto, lo dichiaro nemico pubblico, e traditore privandolo di tutti gli stati, e degli onori tutti, e proferendo contro il medesimo sentenza di morte. Fatta poi una lega oltre al Re di Sicilia co' Genovesi e Pisani, e chiamate di Germania enolte milizie preparavasi ad una poderosa guerra, quando venuto sul Sancse, e satto alto a Monte Aperto su qui sorpreso da qualche terzana, di cui non sece caso, anzi marchiò di là da Siena; ma aggravatosi il male si se portare a buon Convento, dove il di XXIV. di Agosto rassegnatissimo a' divini voleri spirò. Alcuni lo dicono morto di veleno datogli dal Confestore in una particola consertata; il che sebbene non su vero, come apparisce da una bolla di Giovanni XXII. e dagli artestati del Re di Boemia, sa conoscere ad ogni modo qual sosse l'indole di que' tempi, e quanto la malvagità degli Uomini in quella età, se su sparata di diceria, e creduta ancora da Saggi. Fu seppellito in Pisa. Vennero intanto in Germania nel giorno XX. di Ottobre cinque Elettori alla elezione di un nuovo Re, e surono Pietro Arcivescovo di Magonza, Baldovino Arcivescovo di Treviri, Giovanni Re di Boemia figliuolo dell' Imperadore Arrigo, e Nipote dell' Arcivescovo di Treviri, Valdemaro Marchese di Brandeburgo, e Giovanni Duca di Sassonia. Non è, che tutti non fossero citati, ma questi avendo artesi gli altri lunga pezza, non avendoli mai veduti comparire, finalmente elessero Ludovico Conte Palatino, e Duca di Baviera, conosciuto sotto il nome di Ludovico il Bavaro. Gli altri due erano per Federico Arciduca d' Austria. Quegli su coronato, ma non in Aquisgrana, me si tosto, ma in Bonna contro il rituale medesimo. Onde sino dall'anno MCCCXIV. fra du

Creò questo Pontesice in tre ordinazioni Ventiquattro Cardinali, cioè Sei Vescovi, Deci Preti, ed Otto Diaconi che surono:

Pietro Capella Francese, Vescovo di Tolosa, fatto Vescovo Card. Toscolano. Bertrando de' Bordi Francese, Vescovo Card. Albano.

Berengario di Stedella Francese, Vescovo Vetriense, fatto Vescovo Cardin. Prenestino.

'Arnaldo Felguerio Francese, Arcivescovo d' Arlì, fatto Vescovo Cardin. Sabino.

Giacomo da Ostia Francese, Vescovo Card. Portuense.

Arnaldo ..... Francese, Arcivescovo Aquense, fatto Vescovo Cardinale Albano.

Arnaldo Faltuerio da Cantalupo Francese, Arcivescovo di Bordeo fatto Pre te Cardinale di S. Marcellino.

M. Fra Tommaso Sersio Inglese, dell'Ordine dei Predicatori, Prete Card. di S. Sabina.

M. Fra Niccolò Farigola Francese, dell'ordine dei Predicatori, Prete Card di S. Eusebio.

Don Arnaldo Novello Francese, Monaco di S. Benedetto Cisterciense, Prete Card. di S. Prisca.

Guglielmo da Mandagolo Francese, Vescovo di Avignone, Prete Card. di S....

Arnaldo d' Anxio Francese, Vescovo di Poitier, Prete Card. di S....

M. Fra Guglielmo di Bajona, Diocese di Tolosa, Francese, dell' Ordine dei Predicatori, Prete Card. di S. Cecilia.

M. Fra Vitale da Furno Francese, dell' Ordine dei Minori, Prete Card. de' Ss. Silvestro e Martino in Monti del tit. di Equizio.

Michiel da Boche Francese, Prete Card di S.....

Don Pietro .... Francese, Monaco di S. Benedetto, ed Abbate in S. Severo, Prete Card.

Stefano .... Francese, Diacono Card. de' Ss. Sergio e Bacco.

Guglielmo.... d' Artuforti Francese, Diacono Card. di S. Maria in Cosmedin.

Arnaldo da Pelagrua Guascone, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Maria in Portico.

Raimondo del Goth Guascone, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Maria Nuova.

Don Pietro d' Arnaldo Monaco di S. Benedetto, Guascone, Diacono Card. poi Prete Card. di S. Stefano in Celio monte, e Vicecancelliere.

Raimondo di Guglielmo da Fargo di Bordegaglia Guafcone, Nipote del Papa Diacono Card. di S....

Bernardo da Garo di Borgogna Guascone, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Eustachio.

Guglielmo Testa Francese, Diacono Card.

#### ANNOTAZIONI DEL PANVINIO:

Clemente V. confermò le leggi sopra la creazione del Pontesice sattada Gregorio X. e v'aggiunse ancora; o suppli alcune cose nel Concilio di Vienna, le quali io ho annotate qui sopra, e surono poi da Giovanni XXII. nel primo libro delle Clementine nel terzo titolo de elect. E electi potest. nel c. ne Romani Pontisicis registrate. Finalmente Clemente VI. sece la Bolla della moderazione della legge del mangiare de' Cardinali nel Conclave, che nel libro ceremoniale è scritta. Delle quali cose tutte bo io assai di lungo ragionato ne' libri, che bo scritto della varia creazione del Pontesice.

#### Modo di creare li Pontefici Romani.

Ora mi piace far noto brevemente, il modo con che sogliono i Pontefici Romani esser eletti, acciocchè nulla manchi, che desiderar pessi il diligente lettore. E' adunque in questo modo.

Entrati i Padri nel Conclave tutto il seguente giorno intero consumano in formar leggi fommamente necessarie alla incorrotta, ed intera amministrazione, e governo del Romano Pontesice. Alle quali, qualunque de' Padri con giuramento, e promissione a Dio, promette di obbedire, s'egli fatto sarà Pontesice. Fornite queste cose assegnano alla congregazione il giorno determinato, nel quel bellottar si debbe. La mettina del quale tutti i Padri vestiti di veste lunghe aperte dinanzi, che creccie chiamano, vengono nella cappella dove fi serba il corpo di Cristo, Ivi ce. lebrano la Messa dello Spirito Santo, la qual fornita, tutti si acconciano nelli loro luoghi per le sedie. Quelli, i quali alcuno di loro vuole eleggere, lo scrivono in una cedula di carta, e serrata, la segna con il suo anello. Di poi tre dei Padri, cioè il decano de' preti, che è il primo Cardinale, ed i due primi Diaconi ascendono all' altare, e pigliato il calice, col quale il giorno si ha celebrato, lo pongono in mezzo dell'altare, presenti tutt' i guardiani, e gli astanti a questo. Fatte queste cose, con l'istesso ordine la vanno tutti gli akri Padri, ed inginocchiati innanzi all'altare, ciascuno pone nel calice la sua carta segnata. Ciò da tutti fatto, uno di quelli tre detti innanzi esso calice innalzato, lo mostra a quelli, che nel luogo più inferiore seggono, stando in piedi nel mezzo delle sedie, dove possono esser non solamente veduci, ma eziandio uditi dalli circostanti, e numerano subito le carte, delle quali poich' il numero si accorda, ogn' una d'esse carte è dal Decane aperta, la dà al diacono vicino da esser letta, e con alta voce pronunciata, ciascuno de' padri tenendo in mano la carra, e bollettino di quelli, che qualunque ha nella sua cartella di propria mano notato. Ma niuno per la costituzione d' Alessandro III. puole esser tenuto Papa, se avuto non avrà i voti di due terzi delli Cardinali. Il qual numero se per li bollettini è adempito, allora il Pontefice è creato, se non, è in libertà di qualunque de' Padri eleggere a voce chi vorrà, non essendo stato eletto quel da lui scritto. Il qual modo di elezione, accesso, cioè giunta è chiamato. Rare volte alcuno è eletto per bollettini, ma bene con questo aggiungervi le voci, l'opra viene ad esser compita. E' ancora un' altro modo di creare il Pontesice detto per adorazione, e questo è, quando due parti de' Cardinali non aspettano lo scrutinio, ma quasi a voce di tutti, e comun consenso, qualch' uno delli Cardinali salutano il Pontesice Romano, e lo adorano. In questo modo Giulio III. Marcello II. Paolo IV. surono creati, e satti.







# SCISMA XXV. NELLA CHIESA.

NICOLA V. da Rieti ANTIPAPA.

essendo Vescovo di Porto, dopo una lunga contesa di 23.
Cardinali, su a' cinque di Settembre creato nella Città di
Lione Pontesse, e su nella Chiesa Cattedrale di questa Città incoronato (a). Poi se ne venne in Avignone con la corte, e nelle quattro tempora dell'Avvento creò otto Cardinali, sirà i qua-

<sup>(</sup>a) E' curioso ciocche racconta Ferreto Vicentino nel libro III. della sua storia, ed è, che un Templario condotto sino da Napoli alla corte Pontificia, e da

Gaetano, un' altro della famiglia Orsina, e ch' ebbe il titolo di S. Teodoro. Canonizzò, e sece santo consessore Lodovico Vescovo di Tolosa, figliuolo già di Carlo Re di Sicilia. Sono alcuni però, che come si è detto di sopra, questo a Bonisacio VIII. attribuiscono. Questo Pontesice ssorzò Ugone Vescovo Caturcense a lasciare il Vescovato, c'i sacerdozio, e a vivere privato, privandolo di tutte l'insegne della prelatura. E privatolo a questo modo, e degradatolo, in potere della corte secolare il diede, perchè lo sacesse crudelmente morire, per aver congiurato contra il Pontesice. Fece Arcivescovato la Chiesa di Tolosa, ch' esso oltre modo.

ama.

da questa consegnato al braccio secolare, ed'è forse uno dei due, che in quest' anno surono incendiati vivi in Parigi, prima d'essere circondato dalla siamma protestò in pubblico la sua innocenza e citò il Papa, ed il Re di Francia al tribunale di G. Crisso entro lo spazio d'un anno. Se non che Ferreto quantunque sincrono scrittore vivendo lontano dalla Francia puote adottare quanto in sì fatte cose suole spargersi, e rumoreggiare nel volgo. E'però vero, che anche Filippo nella giornata XXIX. di Novembre dell'anno stesso MCCCXIV. morì avendo lasciati tre Figliuosi, che l'un dietro all'altro regnarono in Francia; tutti e tre passati all'altra vita in meno di XI. anni, poco più di sette mesipassati fra la morte di Clemente V. e quella di Filippo il bello. V. Murator. Rer. Halicar. Tom. IX.

E'bella da leggersi nella collezione Baluziana (At. vet. p. 289.) la lettera del Cardinale Napoleone degli Orsini scritta al Re di Francia, in cui deplora le disgrazie d'Italia, e principalmente di Roma per l'assenza di Clemente V. cui rimetto il curioso invessigatore delle cose di que' tempi. Intanto i Cardinali in numero di XXIII. sei soli de' quali erano d'Italia, unironsi nella Città di Carpentrasso chiudendosi in Conclave. Se non che nel di XXIV. di Luglio resosi samoso il contrasso degli Italiani, che tirato aveano qualche Francese in opinione di cleggere un'Italiano Papa contro il parere della maggior parte, che il volea pur Guascone, d'improvviso entrati in Città gli Nipoti del desunto Papa alla testa di una banda militare attaccarono suoco a' quattro cantoni di Carpentrasso, ed'in particolare a quella parte del Conclave, in cui alloggiavano i Cardinali Italiani, e gridando muojano li Romani, posero un tal terrore in tutti, che gli stessi conclavisti scalato un muro di dietro si dettero alla suga segretamente con i Gardinali d'Italia ritiratisi tosto dalla Città mede-lima.

Questo scandalo su cagione, che con molta difficoltà tornarono ad unissi i Cardinali, i quali trattando per lettere in qual luogo finalmente avessero a convenire, su per quasi universal parere scielta la Città di Lione, come Città libera in allora. Quivi per tanto unitisi nella giornata XXVIII. di Giugno dell' anno MCCCXVI. entrarono in Conclave eretto nel Convento de' Domenicani, e satto militarmente guardare da Filippo Reggente di Francia, e nello VII. di Agosso n'escirono, proclamato Papa il Cardinale Jacopo Ossa da Chaors, Uomo di bassissimi natali (altri scrivono di razza militare, e però non si basso di picciolisima statura, ma destro, come quegli, ch'era stato cancelliere dei Re. Carlo e Roberto di Napoli, e molto versato nelle scuole di que' tempi si teologiche, che legali, il quale si se chiamare Giovanni XXII. Alcuni Autori hanno lasciato scritto, ch' essendo convenuti i Cardinali di riconoscera per Pontesce quel personaggio, che sarebbe stato nominato dal Cardinal Ossa, quessi a persuasione del Cardinale Orsino nominò se stesso, pure sembra a tal satto contraddire la dissecoltà, ch' ei mostrò in ricevere il Pontificato, e la universale concordia con cui su eletto, testificatasi da Alvaro Pelagio de plansu ecclesse Frate minore, che visse circa a que' tempi. Era egli prima stato Vescovo di Trejus, poi era passa

m ava, onde se Città sei Castella, che questa Chiesa avea, perchè l' Arcivescovo di Tolosa avesse i suoi suffraganei. Attribuì anche all' Arcivescovato di Narbona la diocesi Limosa, e l'Abbazia di S. Ponzio. Era il Pontefice così avido di cose nuove, che i semplici Vescovati in due divideva, e due tal volta in un solo univa. Istituì anche nuove dignità, e nuovi collegi nelle Chiese, e ne trasserì ancor in nuova sorme alcuni degli antichi. In questo si mostrò egli assai grato, che confermò le Clementine, e comandò, per tutti gli studi che pubblicamente si leg-gessero. Ridusse in miglior sorma l'ordine de Gradimontesi, che per le fazioni d'alcuni cattivi assai macchiato, e deteriorato era (b). Troncò tutte le cose, che all' ordine nocevano, e vi aggiunse alcune istituzioni per il compimento della religione. Amava molto la Chiesa di Saragosa nella Spagna, e la sece perciò Metropolitana, assegnandole cinque Chiese delle undici Cattedrali, ch' erano ad Aragona soggette. Istituì un nuovo ordine di Soldati di Cristo, perchè in Portogallo a i Sara. cini della Granata, e dell' Africa s' opponessero. La Granata, che dagli

to al Vescovato di Avignone, e finalmente era stato creato Cardinale da Clemente V. e Vescovo di Porto. Il Platina nella promozione di Clemente lo lascia fuori, e però non è molto da credere alle promozioni, ch' ei tesse de' soggetti fatte da Sommi Pontesici al Cardinalato. V. Natal. Alessand. in Vit. Hujus Pon-

tif. Histor. Ecclesias. Annal. d'Ital. a quest' ann.
E' cosa curiosa, che il Platina lo chiama XXI. ed il Carriere XX. detto XXI. e tutti gli altri XXII. non pensando a due sbagli, l' uno de' quali nacque nel X. secolo, in cui s'introdusse nel Catalogo de' RR. PP. Giovanni XXI. che su Antipapa, e l'altro nel Secolo XIII. in cui per errore Giovanni XX. su chiamatra XXI. come ha partro e' sici luorbi

to XXI. come ho notato a' fuoi luoghi.

Fu coronato il S. Padre in Lione nel giorno V. di Settembre, e dopo avere soddissatte le convenienze tutte e riempite, passo nell'Ottobre seguente a fissare la sua residenza in Avignone, pubblicando, che ivi averebbe tenuta la sua corte, e dove sece una promozione di Otto Cardinali, fra quali non ve ne su, che un solo Italiano, e su questi Giovangaetano degli Orsini con mormorio di tutta la nazione; che ben da ciò conobbe, quanto poco poteasi sperare la sua venuta in Roma, ordinaria residenza de' RR. PP. V. Ferret. Vicentin. 1.7. e Giòvann. Villan. Oc.

(b) L'Ordine di Grandmont su sondato da S. Stefano, chiamato di Mureto a cagione del luogo del suo ritiro. Questi essendo Arcidiacono della Chiesa di Benevento ricorse a S. Gregorio VII. per impetrare la permissione di vivere quella Eremitica vita, che alcuni Monaci vivevano della Calabria. Ottenne dal Papa una bolla data in Roma il di primo di Maggio dell'anno MLXXIII. con cui gli permetteva di ritirarsi in luogo solitario qualunque più gli piacesse, ed ivi con que' compagni, che lo avessero seguito di far vita santa. Si ritirò Stefano a Mureto, ch' è un'aspro monte vicino a Limoges dove sattasi una capanna boscareccia ebbe dopo un'anno di molti compagni. Visse sino all'anno MCXXIV. in cui morto essendo, li Canonici Regolari di Ambazac, di cui era la montagna di Mureto pretesero quel luogo, e i Compagni di Stefano, che aveano per Priore Pietro di Limoges, il quale era Sacerdote prima d'esurare in quella compagnia, non volendo sar lite si portarono al deserto di Grandmont, ed ivi sabbricata una Cappella con poche Cellette vi trasportarono nello stesso anno XXIV. oltre al MC. il corpo del loro S. Istitutore. Nel MCXLI. essendo divenuto Priore de' Grandmontani Pietro di Lissaco scrisse la regola sulla tradizione de' più Ia Eremitica vita, che alcuni Monaci vivevano della Calabria. Ottenne dal Pare de' Grandmontani Pietro di Lisiaco scrisse la regola sulla tradizione de' più vecchi, e sulla imitazione delle austerità praticate dal Fondatore, e ne' trent'

amichi fu chiamata Betica, fu dal grano del cocco, del quale quella parte della Spagna abbonda, a quel modo detta. Il Capo di questa milizia ordinata dal Papa su in Marino, terra della diocesi Silvense, e surono a quest' ordine con assentimento del Re di Portogallo concessi tutt' i beni dei Templari, acciocchè avessero più comodamente potuto alla milizia di Cristo vacare. Il capo, e censore loro su l'Abbate del monasterio dell' ordine Alcosiano di Cistello nella diocesi di Lisbona, il qual avea ampia facoltà d'accettare, e cassare a suo modo i soldati. Dopo questo il Papa canonizzo due Tommasi, l'uno Vescovo Enfrandense, e persona nobile, dotta, d'eccellenti costumi, e di miracoli illustre; e l'altro su Tommaso d' Acquino dell'ordine dei Predicatori, e dottor eccellentissimo, della cui vita, e scritti s'è ragionato al suo luogo di sopra. Fatti poi nella seconda sua ordinazione, che su nel 1322. sette Cardinali, sece tosto un' editto, e dichiard eretici tutti quelli, ch'affermavano, non aver Cristo, e i discepoli suoi avuto cosa alcuna privata. E di più pensò ancora, che sosse eretico, chiunque affermato avesse, che non potessero i discepoli di Cristo liberamente vendere, donare, testare, acquistare, perchè entrando nelle religioni pongono se stessi in altrui arbitrio. Onde ne nasce, ch' i servi non a se, ma a'loro Signori acquistino, e quel ch'acquistato primo hanno, per ordine, e volontà del padrone donino ai poveri. Egli scrisse per tutti gli studi pubblici, nei quali queste istituzioni mandò, che non dovessero più di cose simili disputare (c). Condannò ancora, e riprovò una certa glosa di Fra Pietro dell'Ordine dei Minori, il quale animava un certo convento del terzo ordine ad imitar la povertà di Cristo. Onde mol.

anni del suo governo si ampliò quest' Ordine in più di LX. Monasteri, che obbedivano a quello di Grandmont. I Re di Francia secero molti doni a tai Monasteri, che chiamavansi col nome di Celle, come agli Alunni di tal Ordine davasi il nome di Buoni Uomini, e li superiori locali di tali Celle saceansi chiamare Correttori, non dandosi nome di Priore se non al Superiore di Grandmont come al Superior Maggiore. Suscitaronsi poi nell' Ordine delle controversie mosse principalmente da' Conversi che formano il maggior numero contro de' chierici del corpo stato, e le cose andarono tanto innanzi, che meritarono le attenzioni di Gregorio IX. il quale dessinò loro de' Risormatori, di Clemente V. che su in persona con IV. Cardinali a Grandmont per XV. giorni, e vi dispose con molta prudenza le prepositure dando un bell' ordine alle elezioni, e li dispensò dall' assinenza delle Carni. Giovanni XXII. sinalmente per tener in calma i Religiosi mentovati, tra' quali nascevano delle frequenti scisse pel troppo numero dei medesimi, e pel pochissimo numero de' Superiori, divise le CXL. Celle allora esistenti in XXXIX. Priorati, e questi Priorati in IX. Provincie, sacendo del supremo Priorato di Grandmont un' Abbazia. V. Stor. degli Ordin. Monass. Tom. VII. in Lucca 1734.

L'Abito presente loro consiste in una veste, ed uno scapolare assai largo, e vi stà attaccato un capuccio larghissimo tutto di saja nera; portano il collarino di teila largo due dita, ed usano in coro la Cotta e la berretta quadrata. V. id. ibid. Vi sono de Risormati di quest' Ordine sondati nel Secolo passato.

(c) Prima di scendere S. Santità a dirimere la quistione de' Frati Minori, depose il Vescovo di Cahors, il quale avea attentato alla vita del Papa, e dopo averlo processato, e condannato lo consegnò al braccio secolare, che lo sece abbruciare nel mese di Luglio dell' anno MCCCXVIII.



molti condannati, ed abbruciati furono. E creò poi dieci Cardinali, nel numero dei quali su Giovanni Colonna, e F. Matteo Orsino dell'ordine dei Predicatori. Mentre il Papa era in queste cose occupato, su l'esercito di Fiorenza presso a Monte Catino vinto da Uguccione Fagiuola in battaglia, Ma non potendo più i Lucchesi la tirannide di Uguccione soffrire, tolta l'occasione cacciarono di Lucca Neri il figliuolo, ch'avea posto in prigione Castruccio persona nobile, e valorosa, e lo voleva sar morire per la preda già tolta ai nemici. Cacciato Neri di Lucca, n'andò tosso a concitare il padre contra i Lucchesi. Ma non più tosto su Uguccione suori di Pisa, che li chiusero i Pisani le porte della Città. Di ch' egli se ne suggi co'l sigliuolo dai Signori Malaspini. Ed avendo più volte tentato in vano il ritorno in Lucca, se ne passò finalmente per ordine del Papa alla patria sua in Romagna. Ed a questo modo da una suprema calamità montò Castruccio ad una somma selicità, perchè dalla prigione su dai Lucchesi menato a prendere la bacchetta, e la Signoria di loro. Intendendo il Papa, che gli Estensi cacciato via il presidio Ecclesiastico, si sossero infignoriti di Ferrara, e si Visconti co'i favore di Lodovico Bavaro si sossero fatti Signori di Milano, lasciando per un' altra volta ( come esso diceva ) gli Estensi, sopra i Visconti si volse, e gli scomunicò, benchè più sdegno contra Lodovico mostrasse, che il titolo dell' Imperio usurpato s'aveva, che non contra i Vi-sconti che occupato Milano avessero. Nel medesimo tempo i Gibellini in Genova furono dai Guelfi della medesima Città cacciati suori con l'ajuto del Re Roberto, nelle braccia del quale avevano quella Città

Venne poscia alla gran lite tra' Frati della stretta osservanza, che sormato aveano un corpo nella Sicilia, ed eransi satto un Capo, che su Fra Enrico da Ceva, e gli Frati della Comunità o Conventuali, i quali veramente sormavano il Corpo della Religione, e viveano sotto un legittimo Capo. Quegliao sondavansi sulla bolla di Niccolò tante volte mentovata, la quale secondo la loro interpretazione dichiarava stato di povertà impersetta, quello stato, che la povertà componeva col possesso di povertà impersetta, quello stato, che la povertà componeva col possesso delle cose, quantunque tale possesso non sosse del particolare, ma risguardasse il comune: E questi secondo le decisioni di quattro Dottori dell' Ordine, e le interpretazioni de' RR. PP. ed ultimamente di Clemente V. asservano compossi ottimamente lo stato di persetta povertà col possessi delle cose in comune. La lite era andata tanto avanti, che quattro de' primi Religiosi detti spirituali processati dall' Inquisitore di Marsiglia, e dichiarati Eretici, come quelli, che la Romana Chiesa carnale dicevano, e la loro spirituale, surono dati alle siamme. Il S. Padre sec esaminare diligentemente la disputa da alcuni Cardinali, da alcuni Vescovi, e da parecchi Dottori, poi con somma sapienza decise la quistione in due parti: nella prima tratta della povertà di G. Criso, e degli Appostoli: nella seconda del dritto, e del dominio de' Francescani sulle cose all'uso loro concedute. Decide la prima parte stabilendo, che lo stato di povertà servato da G. Cristo e dagli Apostoli allorchè bebeta locusor, cioè conservava le ricevute cose, e gli donati beni non era men persetto dello stato di povertà servato dallo stesso allorchè co' suoi discepoli nulla aveva; ma delle rendite viveva di quelle Donne, che il bisogno somministravangli, il quale stato al primo comparato non è chiamato impersetto, perchètale sia in se stesso della rendite viveva di quelle Donne, che il bisogno somministravangli, il quale stato al primo comparato non è chiamato impersetto, perchètale sia in s

riposta. E se ne passarono quelli Gibellini a schiere in Savona; sopra i quali passò anche Roberto mentre andava in Francia, ed insieme con i Savonesi stessi in potere suo gli ridusse, e gli trattò un tempo male. Il Papa, che vedeva essere i Guelfi per tutta Italia oppressi, vi mando Carlo Conte di Valois, e fratello di Filippo Re di Francia, perchè in favore dei Guelfi s' oprasse, e di quelli specialmente, che in Vercelli s' erano coi Torregiani di quel luogo infignoriti . Ma prima che Carlo venisse, Galeazzo Visconte per ordine di Lodovico cacciò di Vercelli i Torregiani, e ridusse in suo potere quella Città. Non molto poi s' infignori Castruccio di Pistoja, come aveva poco avanti satto Guido Pietramala di Città di Castello contra voglia dei Fiorentini. Castruccio confidando nel savore di Galeazzo Visconte, che aveva mandato Azzo il figliuolo con mille cinquecento soldati, passò sopra i Fiorentini, e gli vinse, e perseguitò fino alla muraglia di Fiorenza. Vedendo il Pontefice, che Lodovico Bavaro era l'origine, e l'autore di tutte queste calamità, solennemente lo scomunicò (d), ed interdissee, privò del sacerdozio Guido Pietramala dapoi, che la Città di Castello occupò. E dividendo la Chiesa di Cortona da quella d' Arezzo, la sece Città, creandovi Giovanni da Viterbo Vescovo. In questo Niccolò da Este Signore di Ferrara co 'l savore di Passerino Buonacosso tiranno di Mantova, che avea poco avanti preso la sorella per moglie, occupò a

varsi nella vita, e nei gesti di G. Cristo, che pure tal vita visse co' discepoli suoi. E dichiarò Eretico chi sentisse in contrario. Quanto all'altra parte poi, che versava sul dominio delle cose all'uso passate de' Frati minori, la quale dipende piuttosto da principi legali, che di religione, decise il S. Padre, che le cose, che consumansi con l'uso, cedono in dominio di chi le usa, altrimenti tale uso sarebbe ingiusto, non avendo al dominio della Chiesa Romana Niccolò III. riserbate se non quelle cose, che surono a' Frati concedute per uso di fatto, e delle quali poteano dirsi usuari, non possessori. Si dovrà parlare ancora di tal quistione, avendo i Frati della stretta osservanza vessati su tal proposito Martino V. Eugenio IV. Calisto III. Niccolò V. Pio II. Pavolo II. e Sisto IV. che in questo nostro Monistero del Santo di Padova su educato, ed in questa Università, che ho l'onor di servire sino dal 1730. sì celebre parimenti di Padova riceve la laurea dottorale. V. Natal. Alexand. secul. XIII. & XIV. Dissertat. XI.

(d) Di quà cominciò il gran dissidio, che per tanto tempo la Chiesa afflisse. Sino dall'anno MCCCXX. Papa Giovanni avea interdetta la Città di Milano e scomunicato avea Matteo Visconte, perchè con l'aura popolare impadronitosi di quel dominio tenealo indipendentemente da' Papi contro l'ordine d'esso Giovanni XXII. il quale comandato avea, che nessuno si meschiafe vacante l'imperio senza il permesso della Sede Apostolica, nelle Terre dell'Imperial dizione in Italia, e ad istanza del Re Roberto passato in Avignone per impegnare il Papa a suo favore, di cui fu il dominio della parte imperiale d'Italia sempre il progetto ad eschiusione de' due contendenti all'Imperio avea cominciato il processo contro il più forte, che era Lodovico il Bavaro, fatta lega con l'Austriaco, che su poi da' Gibellini d'Italia illuminato, e sulminate tutte le scomuniche, bandite le crociate, impugnate l'armi dal Pontificio Legato Bertrando dal Pogietto, e dal gran Capitano Raimondo da Cardona Catalano contro d'essi Gibellini, finalmente avendo S. Beatitudine inteso, che in Tom. III.

sorza Argenta terra della Chiesa di Ravenna. Questi due Signori anche unite le lor forze insieme sopra i Bolognesi andarono. Ma surono con gran danno da Beltrando Capitano dell'esercito ecclesiastico vinti e poco apprello ancor dal Pontefice scomunicati. Fu di più interdetta Ferrara finchè si restivuisse Argenta alla Chiesa. In questo tempo Castruccio talmense travagliava gli Fiorentini, ai quali aveva tolto Segna, e da questo luogo correva del continuo lor sopra, che disperato questo popolo, chiamò in suo ajuto il Re Roberto, e lo sece suo Signore. Allora il Papa mandò tosto Giovanni Orsino in Italia, perchè animasse i Fiorentini, e tutti i Guelfi d' Italia contra il Bavaro, che passava con grosso esercito l' Alpi. Lodovico Bavaro entrato in Italia ai prieghi dei Gibellini se ne venne prima in Milano. Ed avendovi presa la corona del serro, perchè aveva bisogno di danari, incominciò a farne esazione dal popolo. E perchè Galeazzo v'ostava, posti tutti i Visconti prigioni, elesse vintiquattro cittadini, che governallero la Repubblica, dando dei suoi germani un capo per il governo della Città. Mosso poi il Bavaro dai prieghi di Ca-struccio, mentre era in Lucca, dove su onorevolmente ricevuto, liberò tutti i Visconti. Partendo poi di Lucca su da Castruccio, con mille cinquecento cavalli accompagnato, e se ne venne in Roma, dove su in Laterano per volontà del clero, e popolo di Roma da Stefano Colonna incoronaro. Governavano allora la Città due gentil' uomini Romani, che gl' Imperadori loro Vicari chiamavano. Perchè adunque si ritrovava in questo tempo Niccolò dei Conti assente, Stefano Colonna suo collega sece quest' atto dell'incoronazione (e). Dopo che si vide il Bavaro inco-

rons-

battaglia Ludovico avea sconsitto il Duca d' Austria suo contendente verso gli ultimi di Settembre dell'anno MCCCXXII. in modo, che sì Federico Duca, che il suo Fratello Arrigo rimasti erano prigionieri del Bavato, sece intendere al vincitore, che un anno concedeagli per la conferma della sua pretesa dignità, e nel tempo stesso mossi e Leopoldo altro Fratello de' Prigionieri a far la guerra a Ludovico, che non cessava di somentare gli Italiani Gibellini contro la S. Sede di modo, che mandò egli a dire al Cardinale Legato, che molto si meravigliava, che il Padre comune molestasse i sudditi dell' Impero ed occupatio le imperiali Città, cui per altro rispose il Cardinale, che se giusto il Duca mirato avesse, rilevato avrebbe facilmente, che il Papa non occupava la imperiali divione, che per conservarla al legittimo Imperadore, dovendo la elezione del medesimo esfere da S. Beatitudine consermata e riconosciuta dalla Chiesa, e che facea meravigliar tutto il mondo, ch' ei Principe Cattolico prendesse protezione degli Eretici. Finalmente spirato il termine prescritto da Giovanni a Ludovico, e consumato il processo, venne il Papa alla definiziva sentenza nel di XXVIII. di Luglio dell' anno MCCCXXIV. e pronunciò decaduto il Duca di Baviera da ogni dritto, che in virtù della passata elezione competere gli potesse. Esultarono per tale cosa i Gibellini sperando, che il Bavaro disgustato delle procedure del S. Padre sarebbe per calare in Italia, e con la sua calata poruto essi avrebbono sossene il partito loro. Che però ciascuna capo di partito ad invitarlo si mosse. V. Raynaud. Annalib. Ecclesas. Morig. Chron. lib. 3. Crc.

(e) Fu nell'anno MCCCXXVII. che Ludovico il Bavaro calò in Italia via

(e) Fu nell' anno MCCCXXVII. che Ludovico il Bavaro calò in Italia via facendo per le montagne seguito da tenue esercito, cosicche ai primi di Maggio arrivo a Como con soli seicento Cavalli, e alla metà dello stesso mese suri-

ronato, cred tosto Pontesice per opporlo, a Giovanni un gerto Pietro da Corbara del contado di Rieti, e srate dei Minori, che se beni era bassamente nato, era nondimeno dotto, e molto atto ai negozi. Constui ebbe prima moglie, e bench' ella ne riclamasse, e non volesse, entrò nondimeno nella religione di S Francesco. Fu questo Antipapa chiamato Nicola V. e come vero Vicario di Cristo dall' Imperadore, e dai suoi seguaci adorato. Cred, e Cardinali, e Vescovi tutti persone a lui simili (f). In questo avendo la cavalleria Francese, che era restata a servigio dei Fiorentini, presa di notte a tradimento Pistoja, su cagione, che partisse tosto da Roma Castruccio, ed unite le sue genti con quello dei Visconti se n' andasse prima in Pisa, poi in Lucca. E passatone poù sopra Pistoia tenne un buon tempo assediata questa Città, la quale ebbe. Sinalmente a fame. Il Bavaro segui col suo esercito Castruccio, e lasciato il suo Antipapa in Viterbo, passò sopra Fiorenza, e l'avrebbe sonse soglia-

cevato im Milano dove grandi rinforzi ebbe di Germania, che Margherita seguirono sua consorte, ambi coronati poi l' ultimo giorno in Milano del suddetto mese. Di quà escito andò a Parma sommamente accresciuto di forze, e di dina, ro, e per la via di Pontremoli pervenne in Toscana, e sece alto a Lucca, dove Castruccio Castracane gli se onori grandissimi, nè l'esercito della Chiesa e de Guelli ardi sargli contrasto, come Pisa gli sece, che su poi costretta aprirgli le porte, più pei maneggi dei Baroni, ch' erano col Bavaro, che per la forza dese le Armi, e pagargli su costretta in due volte censessanta, che a vista di Roma alla testa di un esercito poderoso, nè cesso dalla marchia, che a vista di Viterbo, dove per altra via attese Castruccio che giunse quasi allo stesso tumpo conducendo mille balestieri, trecento Cavalieri, cd altre lancie ansistati. Il secondo giorno di Gennajo del seguito anno XXVIII. sopra il MCCC. entrò egli in Viterbo ricevuto con grande acclamazione dal popolo e da Silvestro de Gatti dominatore in quella Città. Intanto vari essento, e vari anche presso quelli, che non dubitando di doverlo ricevere, pure questionavano sui modi di riceverlo, fu deliberaro di spedire a Viterbo una cospicua ambascieria, che seco di tai confertatasse. Se non che segretamente avvisato Lodovico d' ogni cosa da Sciarra Capo della fazione ghibellina, ed animato a venirsene, tenuti gli Ambasciadozi a bada, levò il Bavaro d' improvviso il campo, ed entrò il giorno VII, ede menzionato mese nella Città Leonina simontato al palazzo Vaticano; dove trattenutosi per quatro di passò in Campidoglio, e quivi satta un' aringa al popolo piena di lodi verso il medessimo, chiamandolo sostenito edella religione, disensore della libertà, vindice dell' impero, si conciliò in modo l' amor dei Romani che fu si farco Senatore dichiarato, e Capitano di Roma. Alla per sine nel di XVII. del mese setto della contacione su Castruccio creato da Ludovico Cavaliere, e Conte del sagro palazzo, carica, che mancava, e che mancare alla coronazione

(f). Non perche Giovanni XXII. avea pubblicata la bolla ad conditorem, in

C c 2

ta, fe Castruccio morto in questo non sosse, d'una infermità, che egli coi suoi tanti, e con setti travagli contrasse. Dimenticato il Bavaro de' Arvigi da costui riceruti, caccio di Pisa, e di Lucca i figliuoli, mentre che effi andavano queste loro Città fortificando. Morendo ancor' in questo renipo Galeazzo Visconte, si ricoverarono i figliuoli co'l Bavaro, pregandolo, che avesse voluto nella lor patria riporli, che essi un gran dinaro dato gli avrebbono. Il Bavaro, che era affai avido di danari, ne Fimandò Azzo in Milano, e si ritenne seco Marco il fratello finche il da maro avesse. Lasciò poi in Pisa l'Antipapa, e Marco Visconte, e se n'andò in Milano per passarne in Germania: ma non fir nella Città ricevuto da Az-20, che dell'ingiurie di suo Padre si ricordava. I soldati Tedeschi, che guardavano Marco Visconte in Toscana, che per ostaggio, e sicurtà del promeso danaro preso loro era, conoscendo il molto valore di lui la crestiono lor Capitano. Ed egli tosto, cedendogli i soldati di Castruccio la Rocca, s' insignori di Lucca. Ma non molto poi pentiti questi soldati Tedeschi, ritrovandosi Marco assente, venderono la Cirtà di Lucca ad un Genovese di casa Spinola; il quale valera molto in mare. Essendosene ritornato il Bavaro in Germania senza conchiudere cosa di quelle, ch' all' Imperio toccavano, Bonisacio Conte Pisano credendo fare a Giuvanni Pontesice un gran servigio,

cui avea spiegată' la povertă secondo il consiglio evangelico, eransi acchetati î Frati Minori dell' Osservanza, ma essendo Capo dell' Ordine Michele di Cesena, e procurator generale a Roma Buonagrazia da Bergamo osato questi avea di intelligenza col Generale d' appellare da questa bolla; sicche su il Papa costretto a formare una nuova decretale, in cui dichiara eretica la proposizione de Frati Spirituali, la qual era; che G. Cristo non avea mai cosa atsuna posseduta nè in particolare, nè in comune co' suoi disceposi contro espresiamente a ciocche si negli atti apostolici, come negli Evangel; ci viene insegnato, la qual decretale comincia: Cum inter nonnullos. Infatti nel Capitolo di Perugia avea il generale sacta decretare tale proposizione come vera e di seda però da soli Osservanti, su quali si trovò, che in una pubblica Tesi ardi sostenere, che come dagli evangui si trovò, che in una pubblica Tesi ardi sostenere, che come dagli evangui si trovò, che in una pubblica Tesi ardi sostenere, che come dagli evangui si tribunale; così non può dispensare dai precetti della regola di S. Francesco, come tui dettata da G. Cristo medesimo, ed andò tanto innanzi la baldanez di costoro, che vedutisi condannati dal Papa attaccaronsi al Bavaro, il quale con formalità di tribunale, spoglio per altro di podestà, e solo investite di violenza, avendo sulla piazza di S. Pietro fatto citare Jacopo da Caorsa, ch' era instati Papa Giulla piazza di S. Pietro fatto citare Jacopo da Caorsa, ch' era instati Papa Giulla piazza di S. Pietro fatto citare Jacopo da Caorsa, ch' era instati Papa Giulla piazza di S. Pietro fatto citare l'acopo da Caorsa (al Bristo al persetta pous de l'alla piazza di serio avea deposito sulla con avea deposito di conna di publicare in Roma stessa una bolla del Papa contro di Ludovier, che sull' estendi di Cristo nel giorno XVIII: d' Aprile. Intanto dette l' animo a Jacopo Giulla estendendo, solo di michelino da Cesena, di Buonagrazia da Bergamo, che a sorza di intricchi occupati aveano i supremi posti dell' O

menò in Avignone l' Antipapa, il qual posto in una prigione vi morì (g). Veggendosi allora il Papa di due gran pensieri libero, ch' erano l' Antipapa tolto dal mondo, e 'l Bavaro uscito d' Italia, ad instanza del Re di Francia sece bandire la crociata contra i Saracini, imponendo le decime, le quali dava al Re Filippo istesso per quest' impresa. Avevano in questo i Fiorentini presa Lucca, ma ne furono tosto cacciati dai Soldati del Re di Boemia, che erano stati chiamati in Italia dai Bresciani contra i Bergamuschi, e 'l Legato del Papa se n'era poi servito in prendere Parma, Modena, e Reggio. Questo Legato confederatosi con Giovanni Re di Boemia, mutò di un subito la faccia delle solite sazioni d'Italia. Perciocche quelli ch' erano amici, e consederati del Papa, e del Re di Boemia, erano tosto nemici del Re Roberto, e dei Fiorentini, senza altramente sarsi più menzione dei Guelsi, o dei Gibellini. Mastino della Scala Signor di Verona, Filippino Conzaga Signore di Mantova, i Carraresi Signori di Padova, e gli Estenfi Signori di Ferrara si strinsero co 'l Re Roberto, ed i Fiorentini, ch' ajuto n'ebbero, presero Pistoja benchè alcuni Cittadini stessi le porte aprissero. In questo i Marchesi da Este pregati instantemente dai Ferraresi, resero Argenta alla Chiesa di Ravenna, e surono dall' interdetto assoluti. Ma

con

mento faceano. Greò ei XII. Cardinali, che abdicarono alla sua deposizione. Dopo un tale ardimento satto non su la vita, e le gesta di Ludovico, che una trista serie d'infortuni terribili. V. Albertin Mussat. in Ludovic. Bavar. Bernard. Guid. &c.

(g) Nel di XXII. di Maggio dell' anno MCCCXXVIII. si sece Ludovico novellamente dall' Antipapa coronare Imperadore, scielta tal giornata, poichè correva in essa la solennità della Pentecoste, e cinque giorni dopo pubblica Pietro da Corvara due Bolle in conferma della deposizione del legittimo Passore, e lo scomunica solennemente. Intanto mancando al Bavaro gli maritimi ajuti promessigli dal Re di Sicilia, ed avanzando il Re di Napoli col vittorioso esercito verso Roma, accresciuto dalle genti della Chiesa guidate dal Cardinale Giovanni degli Orsini e dalle bande di Stesano Colonna contrario alla fazione del Cugino Sciarra, che poco dopo morì, su in necessità Ludovico di ritirassi da' sette colli, e frettolosamente marchiare, seco il suo falso Papa conducendo, a Viterbo. Toltosi per quindi passò a Corneto per abboccarsi con D. Pietro sigliuolo di Federigo Siciliano Re, a quelle spiaggie con una numerosa stotta approdato, con eni nulla avendo conchiuso, perche troppo tardi arrivò, venne in Toscana, dove appena giunto udì la morte di Casruccio. Lasciato pertanto il suo Antipapa in Pisa, nella quale Città promulgo egli novellamente la scomunica contro Giovanni XXII. il di XVIII. di Febbrajo dell' anno MCCCXXIX. tornò Ludovico in Baviera più mal concio di soldati di quello, che era venuto, avvegnache le Città anche imperiali e ghibelline non che guelse andavansi accomodando col legittimo Pontesce Romano. Intanto il S. Padre operò in modo, che l' assemblea generale de Frati minori non solo accettò la sua bolla d'intorno la povertà, ma depose Michellino da Cesena ancora, che dichiarato era da esso già stato da ogni dignità decaduto, ed il Conte di Donoratica avendo indotto l' Antipapa a fare in Pisa una pubblica abiura lo conduste ad Avignone, dove il di XXV. di Agosto dell'anno MCCCXXX. la stessa abiura replicò con vero pentimento, da che poi mosso il S. P. gli perdonò, gli die il bacio di pace, e seco lo rattenne in una larga prigione, in cui, come dice uno scrittor francese di que' tempi, era custodito qual nimico,



con l'ajuto dei Signori della Scala assediarono il Castello di San Felice su = quel di Modena. Ma sopraggiungendovi Carlo, figliuolo del Re di Boemia, e Manfredo Pio, Signore di Carpi, che s'erano infieme confederati, vi fecero battaglia, e vinsero, e vi surono da ottocento soldati della 🛥 parte contraria morti, e fatti molti nobili prigioni, fra i quali ne fu uno Niccolò da Este fratello del Marchese Rinaldo. Mosso il Legato Apostolico ch' era în Bologna da questa occasione, sece ad un tratto un grosso esercito del quale fece Capitani Galeotto Malatesta d'Arimini, Francesco Ordelasce da Forli, Riccardo Manfredi di Faenza, ed Ostasio Polentano da Ravenna, e li mando sopra Ferrara. Tutti questi s' erano poco avant della loro Città infignoriti, essendone prima solamente Capitani 🚅 Era stato preso il Borgo di S. Antonio, e si combatteva sieramente Ferrara, quando sopraggiungendo il soccorso di Filippino Gon. 21ga, di Mastino delle Scala, e di Ubertino da Carrara, diede animo ai Ferraresi di dovere uscire sopra il nemico. Uscirono adunque, e ne posero gli avversari in rotta, e quasi tutti i Capitani della parte contraria secero prigioni. Il Conte di Romagna, che fu uno dei prigioni, su poi con Niccold da Este cambiato. Gli altri ne surono lasciati via liberi con questa condizione, che non dovessero più prendere contra gli Estensi l'armi. Gonsio Rinaldo da Este per questa vittoria passo sopra il contado di Bologna, e postovi ogni cosa a sacco, poco manco, ch' ancor la Città non prendesse. Speravano i Bolognesi, che dovesse il Re di Boemia venire in soccorso del Legato, quando s'intese che avesse Massimo della Scala presa Brescia, e Bergamo a patti, e che entrato Az-

anni ed un mese mori, e su onorevolmente in abito di Frate minore presso i suoi seppellito. Nell' anno seguente cioè nel MCCCXXXI. il di IX. di Maggio il Capitolo Francescano elesse in Perpignano un nuovo Generale, che dichiarò scismatici Guglielmo Occamo, e Buonagrazia da Bergamo condannati amendue ad una perpetua prigione. V. Compend. Cronol. To. 3. p. 300. edit. Eugan. &c.

Non ebbe questi soli nimici il S. Padre, che anzi Giovanni di Gianduno Perugino, e Marsilio Menandrino da Padova cercando di deprimere la podesta ponzisicia per estollere l'imperiale ardirono asserire, che G. Crisso avez di necessità paga: il tributo a Cesare, e che l'Apostolo S. Pietro non era che d'ordine capo del Collegio apostolico, ma non di dignità e molto meno di podestà, essendo in ciò pari tutti gli Sacerdoti. E più in la ancora giunse Armanno Pungiluppo Ferrarese, il quale sattosi Capo de Fraticelli predicò, estere l'autorità della romana Chiesa cessata, ed essere la autorità stessa passata nella Chiesa de Fraticelli Vennis positi.

mana Chiesa cessata, ed essere la autorità stessa passata nella Chiesa de' Fraticelli. V. Sandin. in Vit. Hujus Pontis.

Diedero qualche occasione a questi errori condannati saggiamente dal S. P. non solo le sazioni de' Ghibellini, e de' Guessi; ma molto più un rumore sparsosi per quasi rutta Europa, che Giovanni in una sua predica recitata nella sessa d'Ognissanti dell' anno MCCCXXXI. insegnato avesse, che l' Anime elette non tosso, che purgate sono, passino alla gloria; ma sieno ritenute sotto l' altare sino al di del giudizio. Infatti S. Santità e in quel discosso, ed in due altri che sece nell' anno stesso disse piuttosto recitando, che assermando, attaccato al passo dell' Apocalisse: O vidi suptus altare Cc. che prima della venuta del Messa

visconte in Pavia v' avesse occupata la rocca. Per squesta cagione adunque lasciando il Re di Boemia il cammino, che saceva, ed il figliuolo in Parma, se ne passò con una parte delle genti in Pavia. E parendoli di non poter fare danno alcuno alle trinciere del Visconte, andò a dare il guasto nel contado di Milano, e poisenz' avere satto cosa d' importanza, in Parma si ritornò, dove ebbe anch' avviso, ch' avesse Americo figliuolo di Castruccio co il savore degli amici ricuperata Lucca. Si combatteva nondimeno la Rocca, della quale avendone il Re un gran danaro avuto, ai Lucchesi, ed ad Americo la rese, con pensiero di ritornarsi tosto in Germania, stanco già dalle fazioni d' Italia, perciocchè presa i Visconti la Rocca di Pavia, ampliavano mirabilmente le forze loro. Lasciando adunque in Modena, ed in Reggio le guardie di Tedeschi, e raccomandata Parma a Marsiglio, e Pietro dei Rossi, se ne ritornò in Germania, promettendo dover subito con maggior' esercito ritornare. Partito il Re, i Bolognesi con l'ajuto dei Fiorentini, e del Marchese da Este cacciarono via il Legato, e si riposero in libertà, avendo e nella Città, e nel contado tagliata la guardia Ecclesiastica a pezzi. Il Legato, ch' abbandonato, e deserto in Italia si vidde, se n' andò in Avignone nel 1334. (b) Nel qual tem-

godevano la loro ricompensa i SS. nel seno di Abramo: che questa dopo l'ascensione al Cielo del Signore godono, e goder debbono i SS. sotto l'altare, cioè sotto
la protezione, e sotto la consolazione della umanità di G. C. Ma che poi giudicato
il mondo, i SS. saranno possi sopra l'altare, e vedranno quindi non l'umanità
sola di lui, ma la divinità eziandio qual ella è in se sessa, poichè vedranno il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito Santo. Veramente, secondo la glossa
ordinaria, che in que' tempi faceva grand' autorità, sembrava tal' effere il senso di quel passo dell' Apocalisse; ma i Scolastici, che sommamente siorivano in
quell' età, con le sotigliczze loro trovarono molto a ridire a tale spiegazione,
alcuni de' quali non molto pratici della quissione de Chiliassi Cerintiani condannata nel Romano Concilio da S. Damaso, e da PP. SS. che il regno di Crisso
millenario disesero, per testimonianza di S. Girolamo in tale Concilio non condannati, attaccarono d' eresia il sommo Pontesice, e secero tanto strepito, che
Filippo di Vallois ne consultò la Sorbona, rimanendo assicurato da XXIV. Dortori, che S. Beatitudine nulla avea avanzato per modo di asserzione, e che
foltanto per modo di espressione e erasi di que' parlari servito, che sembravano aderire a chi il ritardo asserma della visione beatissa. Altri aggiunsero ancora, che
tutti i Greci erano di tal'opinione sondati sulla dottrina di S. Giangrisosmo non
condannata mai nella Chiesa, e i Latini eziandio parziale chiamavano la gloria
degli eletti conseguita avanti il giudicio, e dopo il giudicio totale, perche in
allora dall' anime sarà conseguita unite ai corpi. Ad ogni modo il S. Padre abbozzò una bolla, che sece leggere il di avanti alla sua morte in pubblico Consistoro, in cui protestò, ch'ei d'intorno alla Beata Vissone sentiva col la Chiesa
Cattolica, che cioè le Anime purificate volassero senza ritrodo alla gloria, ed
in compagnia degli Agnioli vedessero. Dio faccia a faccia rivocando ogni equivoco ed ogni oscura espresione, che sopra c

(b) Non vi su cosa, che assissie più il S. Padre quanto la calata di Giovanni



tempo nella medesima Città Papa Giovanni morì nel 90. anno dell' età sua, e nel XIX. anno, e IV. mesi del suo Pontificato a' quattro di Dicembre, lasciando tanta copia d'oro, quanta mai Pontesice avanti lui ne lasciasse. Fu nella Chiesa Cattedrale con sontuosa pompa sepolto. Scrivono alcuni, che Pietro da Murrone gia Papa, sosse da questo Pontesice canonizzato, e nel Catalogo dei Santi posto, e che gentile da Fuligno, e Dino Fiorentino eccellenti Medici sossero da lui molto onorati, e premiati. Perchè su tenuto grand' amatore delle persone dotte (i).

Creò

Conte di Lucemburgo, e Re di Boemia figliuolo di Arrigo VIII. in Lombardia. E' vero, che Papa Giovanni allora che il Bavaro fiagellava l' Italia con le armi, e con la scisma avea invitato, ed eccitato questo Re a rintuzzare la baldanza di Ludovico; ma poiche ei venne a questa parte nel MCCCXXX. in cui le cose andavano calmando e per la legazione pontifizia vergendo al bene, non servi la sua venuta, che a seminar nuovi torbidi. Lo sece il Papa venire in Avignone affine di sarlo abbeccare col Re di Francia, il quale presa la croce dava speranza di passare in Levante, e per unirli amendue, ma svanì l'uno e l'altro progetto, e intanto rotta l'armata del Legato comandata dal Conte di Armignacca, e sconsitto l'esercito del Re di Boemia comandato dal suo Figliuolo Carlo, ed in campagna di Roma superate le milizie dell'Orsini Cardinal Legato dalle bande di Stesano Colonna sigliuolo di Sciarra tornarono da per tutto a sovrastare i Ghibellini, i quali finalmente costrinsero Giovanni tornato mal soddisso dalla pontificia corte a tornarsene in Boemia. V. Murator. Annal. d Ital. all'ann. MCCCXXXIII. &c.

(i) Ho altrove notato, che Celestino V. su da Clemente V. annoverato stanti. Non lo su dunque da questo Pontesice. Ma non è da ommettersi qualmente Giovanni XXII. istituù le regole della Cancellaria, le quali spirano allo spirar d'ogni Papa, e rinvigoriscono secondo, che il novello Pontesice da loro vigore, le quali portarongli il gran tesoro, che certo sempre disse Giovanni di cumularlo per ispenderlo contro gl' Insedeli nelle crociate. Ordinò egli ancora, che in tutte le Domeniche dopo la Pentecoste si celebrasse la sesta e l'ussicio della SS. Trinità, benchè per lo innanzi non sosse la Romana Chiesa solita con particolare ussicio di celebrare tale solennità, e con ispezialità in alcuna Domenica dell' anno, presso altre Chiese essendo in uso di solennizzare il grande Misterio o nella ottava della Pentecoste, ovvero nella Domenica ultima dirò così, prima dell' Avvento. Ordinò ancora con privilegio industivo di recitare sulla sera l'Ave Maria al suono della Campana, il quale su poi ampliato anche all' ora del mattutino, e del mezzogiorno l'anno MCCCLXVIII. Non è poi vero, esser lui stato institutore dei dodici Cappellani, che chiamansi Auditori di Ruota, non avendoli egli, che risormati, ed obbligati a certe Lezzi. A nostri tempi sono pur XII. ma tre soli sono Romani, uno Tedesco, un Francese, due Spagnuoli cio uno Cassigliano, l'altro Aragonese, uno Veneto, uno Milanese, uno Sanese o Perugiano a vicenda, uno Bolognese, ed uno Ferrarese. Morì in età quasi d'anni XC.1 fresco di mente, ed insermo soltanto poc' anzi di morire di corpo dopo avere retta la Chiesa di Dio XVIII. anni, e IV. mesi meno due di V. Sandin. in Vit. Hujus Ponsis. C citat. ab ipse

Creò questo Pontefice in quattr' Ordinazioni Ventisci Cardinali, Dieciotto Preti, ed Otto Diaconi dei quali ne sece poi nove Vescovi, che surono.

Bertrando da Castagneto, Vescovo d'Albi, Prete Card. poi Vescovo Portuense e di Santa Russina.

Giacomo de Veza Caturcense, Nipote del Papa, Vescovo d' Avignone, Prete Card. di Ss. Giovanni, e Paolo, tit. di Pammachio.

Ganzellino di Giovanni d' Ossa Caturcense, Nipote del Papa, Prete Card. tit. di Ss. Pietro, e Marcellino.

Pietro da Areblaio Francese, Prete Card. tit. di Ss. Gabinio, e Susanna.

Rainaldo Loperta da Albofacco Francese, Arcivescovo Bituricense Prete Card. poi Vescovo Card. Albano detto volgarmente il Card. Petragoricense.

M. Fra Bernardo de Torre de Cabolletto Francese dell'Ordine de' Minori, Arcivescovo Salernitano Prete Card. poi Vescovo di Toscolano.

Pietro da Prato Francese, Vescovo Virmianense, Prete Card. tit. di S. Stefano in Celio monte, poi Vescovo Card. Prenestino.

Pilo Torle da Capistrano Francese, Vescovo di Vienna, Prete Card. tit. di S. Anastasia.

Pietro Testore Francese, Prete Card. tit. di S. Stefano in Celio monte.

Giovanni Conte di Convenne Francese, Arcivescovo di Tolosa, Prete Card. poi Vescovo Card. Portuense, e di S. Russina.

Anibaldo di Cecano Romano, Arcivescovo di Napoli Prete Card. poi Vescovo Card. Toscolano.

M. Frà Giacomo Fornerio Francese, menaco Cisterciense di San Benedetto Vescovo Mirapicense Prete Card. tit. di Ss. Aquila, e Prisca.

Raimondo Veliense Ticrastriense, o di San Paolo Francese, Prete Card. tit. di S. Eusebio.

Pietro di Mare morto Vescovo Antisiodorense Francese, Prete Card. tit. di Ss. Pietro, e Marcello.

Pietro de Capis Francese, Vescovo Carviense, Prete Card. tit. di S. Cle-

M. Frà Matteo Orsino, Romano dell' Ordine dei Predicatori, Arcivescovo di Siponto Prete Card. tit. di Ss. Giovanni, e Paolo, poi Vescovo Card. Sabino.

Pietro da Toledo Spagnuolo, Vescovo di Cartagine, Prete Card. tit. di S. Prassede.

Bernardo di Monte Faventino di Castelnuovo, diocesi Caturcense, Francese Diacono Card. di S. Maria in Aquiro.

Galardo da Mola, Guascone, Nipote di Papa Clemente V. Diacono Card. di S. Lucia in Settisolio.

Giovanni Gaetano Orfino, Romano, Diacono Card. di S. Teodoro.

Arnaldo de Veza, Caturcense Nipote del Papa, Francese, Diacono, Card. di S. Eustachio, su fratello di Giacomo di Veza Card. Tom. III. D d RaiRainier di Ruffo Caturcense, Francese, Diacono Card. nella Diaconia de Ss. Sergio, e Bacco.

Raimondo da Podietto, Francese, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Niccolò in Carcere Tulliano.

Giovanni Colonna Domicello Romano Diacono Card. di Sant' Angelo .

Imberto di Puteo, da Monte Pessulano, Francese, Diacono Card. poi

Talairando Conte di Petragoriga, Francese, Prete Card. di S. Pietro in Vin-





## VITA DI BENEDETTO X. DETTO XII.

ENEDETTO X. su da Tolosa, dell' ordine di Cistello, e chiamato prima Giacobo, ed essendo Cardinale di Santa Prisca su in Avignone sedici di dopo la morte di Giovanni eletto Pontesice (a). Tosto che in questa dignità si vide, consermò le censure satte già da Giovanni contra il varo come usurpatore dell' Imperio di Roma (b). Vacando a questo modo

a) Chiusi gli Cardinali in Conclave, ed ivi custoditi dal Conte di Noailles, lal Siniscalco della Provenza erano in gran dissensione fra loro, quando uni-repentinamente vennero tutti in un parer solo, e rinunciarono Papa il gior-XX. di Dicembre dell' anno MCCCXXXIV. Jacopo Fourmier, ossia del no da Saverdun del contado di Foix diocesi di Pamiers Prete Cardinale D d 2 di S.



modo l'Imperio, perche parea, che ogni cosa sossessa, o in volta sosse, non era in Italia Signor così picciolo, che non pensasse d'accrescere lo stato suo con l'altrui. I Signori della Scala non contenti di Verona, di Brescia, e di Bergamo, si ssorzavano de tor Parma alla samiglia de Rossi. Il Gonzaga avea gli occhi a Reggio, quel da Este a Modena, li Fiorentini a Lucca. Quei signori della Scala, che vedeano non poter prender Parma per lasbuona guardia, che vi era dentro (è vi erano sira gli altri soldati. Tedeschi mosto a quelli signori contrari) ne assarono sopra Vicenza. Ma perche poi intesero, estata quai Tedeschi di Rarma usciti senza aver in Vicenza satto cola alcuna esttornarono sopra la prima impresa di Parma, e la presero a un trattor perchè quelli signori stessi de Rossi si arresero. Niccolò da Este presa Beatrice sigliuola di Guido Gonzaga per moglie, con l'assuto, ch' cobe del succero, prese Modena. Filippo Gonzaga ancora prese Reggio, che 'l popolo stesso gli aprì le porte. Era mosto accresciuta sa potenza di Mastino dalla Scala, per aver

di S. Prisca, il quale era comunemente chiamato di Cardinale Bianco, poichè escendo stato Monaco Cisterciense ne ritenne tuttaviali abito da Cardinale. Era creatura di Giovanni XXII. ma avvegnache di bassi estrazione, e lontano da ogni galanteria, ancorche dotto, era però da Colleghi suoi, e dagli altri eziandio della Corte pochissimo riputato. Tutti stupirono a tale elezione, e ne stupi egli stesso, il quale agli Elettori rivolto disce loro: Voi avete eletto un Asino, e lo disse certo per umilità, poiche in quei tempi pochi trovavansi Teologi, e pochi decretalisti suoi pari, e nel giorno della S. Episania del seguito anno su coronato assuntosi il nome di Benedetto XII. Sò, estervi stato alcuno, che ha preteso, essere Benedetto stato Carmelita, prima che Cistercianse sossi su abbastanza ha ristutata la opinione di costui il Baluzio nelle note alle Vite de Papi Avignonesi. Tom. I. V. Spondan. ad bunc ann. Co.

(b) Che Papa Benedetto riconfermasse le censure già sulminate contro il Bavaro lo dicono gli Romani Annalisti. Io però non ne trovo documento sicuro, ne oso per questo oppormi a sì grandi Scrittori. Dirò per altro, essere per ogni antico documento certissimo, che il S. P. sece giugnere a Ludovico i suoi eccitamenti ad una vera penitenza, e che mosso da questi mandò egli i suoi Commissari in Avignone, i quali si presentarono a S. Santità in quest' anno stesso MCCCXXXV. ed i quali intavolarono un concordato col Papa per istabilire una pace vera, e una vera concordia fra lui ed il loro Padrone, che con somma umittà e sommessione la facea chiedere; e dirò ancora, che gl' intrichi di Filippo di Vallois, e del Re Rolerto frassornarono ogni cosa con molto danno del Catolicisso. Perocche gli, Bavari Oratori dopo avere esibito a nome del loro Sovrano ogni soddissazione alla Chiesa, ed inoltre la rivocazione di quanto era stato fatto contro Giovanni Papa, e dopo avere chiesta col maggior servore 1' associate destinati quasi un' anno intero a bada dai maneggi de' Cardinali aderenti agli due menzionati Re, conoscendo, che non era possibile ottenere una particolare definitiva udienza dal sommo Pontesce, disperatamente partirono. V. Giovann. Villan., ed il Tom. III. del Compend. Cronolog. Lugan.

Quello, ch' ei sece subito, che al pontificato pervenne certamente su di risolutamente comandare agli ecclesiastici, che senza legittime cause trattenevansi suori delle loro residenze, di rimettervisi immediatamente: rivoca inoltre con la medesima ordinazione tutte le commende da' suoi Decessori stabilite, a riserba di quelle, che i Cardinali godevano, e i Patriarchi: rivoca di più tutte le aspettative rilasciate da Papa Giovanni XXII. ed è questa ordinazione dell'anno MCCCXXXV. V. Ægid. Cardinal. Viterliens. in l'it. Hujus Pontif. Cr.

avute Parma, Lucca, e Padova, che Ubertino da Carrata datagli avea: Il perchè quasi tutti i popoli, e Principi d' Italia presero l'armi, e congiurarono insieme, per dover estinguerlo, ed i Veneziani principalmente, e Luchino Visconte, il qual per la morte d'Azzo era poco innanzi nella signoria di Milano successo. Avcano i Veneziani, il Gonzaga, e quel da Este assediata Verona, quando con un'altro esercito Luchino pigliò Brescia, e Bergamo. Ma i Veneziani che dubitarono, che mentre vogliono la potenza d' uno scemare, quella d'un' altro non ne accrescesse. ro soverchio, secero con Mastino con questa condizione la pace, che lasciando ai Carraresi Padova, e Brescia, e Bergamo al Visconte, le quali Città occupate poc anzi avea, Verona, Vicenza, Parma, e Lucca si ri-tenesse. Molto dispiacque questa pace ai Fiorentini, ch' aveano grand' ansietà d' aver Lucca. Ma riservando questa querela ad un' altro tempo, si tacquero. Il Papa mandando in Italia un Legato persuase al Senato, e popolo di Roma, ch' avessero dovuto in nome del Papa, e della Chiesa la dignità Senatoria esercitare, che tanto tempo in nome dei Re esercitata aveano. Fu dunque questa dignità prolungata per altri cinqu' anni a Stefano Colonna, al quale si dava un nuovo collega ogn' anno. Ma essendo poi stato Stefano chiamato in Avignone dal Papa, Orso Conte dell' Anguillara, che collega di Stefano si ritrovava, incoronò di Lauro Francesco Petrarca buon poeta, e nelle cose volgari specialmente. La qual solennità su satta nel Campidoglio in presenza d'un gran popolo nel mille trecento, e trent' otto. Il Papa, che dubitava, che vacando l'Imperio non fosse Italia da qualch' esterno nemico assalita, fece molei Signori Italiani Vicari suoi in quelle Città, ch' essi si possedevano, perchè maggior animo avessero avuto nel disenderle. Fece dunque Luchino Visconte, e Giovanni il fratello Arcivescovo di Milano Vicari in Milano, e nell'altre Città, ch' essi comandavano. Il medesimo sece di Mastino della Scala in Verona, e Vicenza, e di Filippino Gonzaga in Mantova, e Reggio, d' Albertino da Carrara in Padova, e d' Obizzone da Este in Ferrara, in Modena, ed in Argenta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella potestà, ed autorità ricadeva nel Papa unico Vicario in terra di Cristo superno Re nostro. Ad Obizzone da Este impose nondimeno un tributo di dover ogn' anno pagare dieci mila pezzi d' oro alla Chiesa (c). Fece Benedetto in tutto il suo Papato una sola volta ordi.

Ne debbek lascier addietro una cosa di molta rilevanza, e g'oriosa per la S. Sede, ed è, che Benedetto ricevette quasi subito dopo la sua esaltazione gli omaggi d' Alsonso Re d' Aragona per la investitura della Sardegna, e da Roberto Re di Napoli, ma dal Re di Sicilia, il quale ammonito ricusò di dara gli qualunque segno di omaggio. V. Compend. Cronolog. Cr.



<sup>(</sup>c) Prima di fare, quanto qui dice il Platina, Benedetto pubblicò la celebre decretale: Benedictus Deus, con cui definisse, secondo l'ordinaria providenza passare le Anime dei Beati anche prima della riunione ai corpi loro, e prima dell'universale giudicio a godere in Paradiso la visione della essenza divina, visione intuitiva, vera, cioè senza interposizione d'alcuna creatura, per cui in compagnia degli Angioli, e di G. Cristo veggono i Beati Dio, qual è a faccia a

nazione, e crcò sei Cardinali tutte persone degne, e chiamate a quelladignità non per il vincolo del sangue: ma per li meriti, e virtù loro ... Non biasmo io quelli, che come parenti sono a quelte dignità assunti ..... pure, che degni ne siano. Fu Benedetto di tanta costanza, che non su 🛌 chi lo potesse mai per prieghi, o per sorza dalle cose oneste, e sante torcere un punto. Perchè amava i buoni, ed all' aperta odiava gli scelerati e cattivi. Molte volte tentò di pacificare insieme Filippo Re di Francia ed Odovardo Re d' Inghilterra; ma sempre in vano (d). Perchè quest ostinatamente combattevano insieme, e si diedero di gran rotte l'un l'altro. Ed una volta l'armata del Re Odovardo vinse non lungi dal porto di Fiandra talmente il nemico, che vogliono, che vi restassero morti da trenta due mila Francesia Il Papa dunque veggendovi perder il tempo, se ne restò, e si vosse ad edificare il palagio del Papa coi suoi giar-

faccia. Avea su tale argomento da Cardinale composto egli un trattato che MS. si custodisce nella Vaticana Biblioteca, se vero ci vien riserto. Ritormò con nuove costituzioni i Monaci Benedittini, e Cisterciensi, e risormò parimenti gli Canonici Regolari, ed anco i Frati Mendicanti, vietando loro di passare al Monachismo senza espressa permissione della S. Sede. Rinovò le antiche censure contro i Fraticelli, che essendo monaco avea consutato cogli suoi scritri, e raccomandò ad Eduvardo Re della gran Bretagna di pressare a' Vescovi i possibili comando ad Eduvardo Re della gran Bretagna di prestare a' Vescovi i possibili ajuti per estirpar costoro ed altri eretici, che agli antichi errori aveano questi pur aggiunti specialmente in Irlanda: cioè, che G. Cristo era stato Uom peccatore e giustamente crocissiso, e che ne doveasi adorare il corpo di Cristo nella Eucaristia, nè obbedire ai decreti papali. Tuttociò sece egli nell'anno MCCCXXXVI. nel quale anno i Romani gli spedirono Ambasciadori con premurose istanze, e lusinghevoli inviti, perchè a Roma ci si rendesse con la sua corte, il che fatto avrebbe certo Sua Santità, se non si sosse opposta la maggior parte dei Cardinali, che in condiscendenza del Re di Napoli, e del Re di Francia, i quali amavano di avere il Papa e la curia in Avignone, tutto secero, astanche ivi si fermasse, come si fermò.

Fece dippoi il S, Padre, quanto qui narra il Platina un poco consusamente, e lo sece, avendo prima assoluto dalle censure ogn' uno di coloro, che

Fece dippoi il S, Padre, quanto qui narra il Platina un poco confusamente, e lo fece, avendo prima affoluto dalle censure ogn' uno di coloro, che consederato con Ludovico militato avea a danni della Chiesa; d' onde due cose nacquero di gran rilevanza: la prima su, che si sece fra' Principi di Europa una grandissima alleanza offensiva, e disensiva contro Massino della Scala, della quale era capo la immortale Repubblica Venera, da cui dovettero riconoscere e gli Carraresi, e gli Gonzaga, e gli Estensi (se non in tutto, almeno in parte) e gli Malatesta ec. le Signorie, che rimasero loro, e su satta tale alleanza col sine di levare a Massino quant' egli avea altrui tolto: l' altra su, che il Bavaro non essendo assoluto cossi altri pubblicamente, avendogli satto intendere Benedetto, che nol sacea per timore del Re di Francia, che lo avea minacciato di trattarlo, se fatto lo avesse, non altrimenti di quello stato Bonisacio VIII. era trattato in Anagni, il Bavaro dico in conseguenza di ciò su l' autore del decreto, con cui su stabilito in Germania, che chiunque è dalla maggior parte degli Elettori eletto Re de' Romani, non abbisogna della S. Sede per entrare nei diritti dell' Imperio. Da che è poi navo posteriormente, che senza la coronazione ne assumono anco il titolo, e si sanno chiamare Imperadori. Il decreto è dell' anno MCCCXXXVIII. soscritto dagli Elettori eccettuato Giovanni Re di Boemia. V. Rebdorf. Histor., e V. Murator. Annal. d' Ital. a quest' ann.

(d) Erano parecchi anni, che Fisippo di Vallois godeva le decime Ecclesiassiche, assine d' imprendere una spedizione de' crociati in Oriente poderosa ed efficace, ed allegando ei per impossibilità la guerra, che sostene contro gli In-

ficace, ed allegando ei per impossibilità la guerra, che sosteneva contro gli In-

giardini, e lo recò ad effetto. Fu per suo ordine, ed a sue spese risatto il tetto della Chiesa di S. Pietro, come nell' Epigramma, che si legge presso la statua sua nella medesima Chiesa si vede. Visse Pontesice sett' anni, tre mesi, e 17. giorni, e morì ai 25. d' Aprile, lasciando una gran copia d'oro non ai parenti, ma alla Chiesa Santa (e). Ebbe animo di sar dipinger tutte le storie dei martiri nelle Chiese, ch' esso ediscate avea, da Giotto eccellente pittore di quell'età: ma non v'ebbe tempo. Quasi non su, chi non piangesse nella morte d'un così buono, e dotto Pontesice, e nella pompa sunerale specialmente, che con le lagrime mossirarono anche somma mestizia.

Crcd

glesi, non è credibile quanto si adoprò Benedetto XII. per pacificare queste due nazioni. Nell' anno MCCCXXXVIII. avendo S. Santità ricevuti gli Ambasciadori del gran Kan de' Tartari l' impegnò di parlarne al Re, ed essendo i Messi venuti di Polonia per ringraziare S. Beatitudine della sentenza data contro de' Cavalieri Teutonici costretti a restituire in conseguenza di tal giudicio la Pomerania alla corona di Polonia, che essi aveano con l' armi occupata, surono parimenti obbligati a tener proposito con Filippo sulla necessità della crociata, e tutto in darno. Finalmente venuto in Francia Barlaamo Abbate del Monistero di S. Salvadore di Costantinopoli, ed investito dall' Imperadore Andronico del carattere di suo Ambasciadore passa alla corte di Avignone, v' intavota un trattato per la riunione de' Greci; dal Papa è mandato alla corte d' Inghilterra, ed a quella di Parigi per veder pure di sar sì, che i Principi, e questi massimamente composte le dissevenze conspirino alla sospirata spedizione, senza cui non intendeva Barlaamo, che Andronico si obbligasse all' unione, anzi per renderla ancor più stabile, e solenne dimanda un Concilio Ecumenico, e nulla infin si eseguisce, sicchè inoperosa questa ambasciata nel MCCCXLI. svanisce. V. Compend. Cronolog. lugge, citat. V. Ptolom. Lucens. ad not. Baluz. CTC.

Compend. Cronolog. luog. citat. V. Ptolom. Lucens. ad not. Baluz. Gr.

(e) Fu così alieno Benedetto XII. dall' arricchir i parenti, che maritò una sua Nipote ad un' Uomo non eccedente la di lei nascita, quantunque chiesta sosse in matrimonio da Uomini nobilissimi, in che sare per altro non lo trovo lodato molto, potendo anche senza dote sarle sentire, che era Nipote di un Papa, ch' ei non è solo Principe spirituale, ma temporale ancora. Pure su egli in ciò così rigido, che dir solea, il Capo della Chiesa di Cristo estere un' altro Melchisedech, il quale comparisce nella S. Scrittura senza Madre, senza Padre, e senza genealogia. Fu elementissimo verso chi dava segni di pentimento, onde assolve per ciò dalle censure i Bolognesi pentiti di aver maltrattato il Cardinal Legato, e ristabili la loro Università: ajutò di più li due Sovrani di Cassiglia, e di Portogallo, che a lui ricorsero con sommessione, somministrando e dinaro, e quanto su d' uopo per una numerosa crociata nella guerra contro i Mori di Granata, che nel memorabile giorno XXX. di Ottobre rimasero dall' armi cassigliane, e portoghesi consederate pienamente sconsitti. Non così sece verso Lione Re d' Armenia, che trovatolo sempre più ostinato ne' suoi Nestoriani errori l' abbandonò senza soccosì a' suoi nimici, quantunque ei con una nobile ambasciata gl' implorasse copiosi da S. Santità. Morì nel giorno dell' Evangelista S. Marco pieno di meriti dopo avere governata la Chiesa VII. anni ( essendo sbagliato quì il computo del Platina secondo tutti i catalogi) IV. mesi, e VI. di distinto per la sua pietà, e pei miracoli, che si compiacque Iddio di operare d' intorno alla sua tomba nel giorno massimamente della sua deposizione. V. Baluz. nelle Vite de' PP. Avignones Crc. Fu tacciato, che tardo fosse nel promuovere alle ecclesiassiche dignità; ma si disese egli con quel celebre detto: che non conveniva ornare dell' oro Ecclesiassico le immondizie. Il Muratori lo vendica dalle calunnie di Galvano Fiamma Annal. d' Ital. a quest' ann.



Cred questo Pontesice in una sola ordinazione, sei Cardinali, che surono.

Bertrando de Deucio Uticense, Arcivescovo Ebredunense Francese, Prete Card- tit. di S. Marco.

M. Fra Gerardo o Guglielmo Albo, Vescovo di... da Tolosa Generale dell' ordine de Predicatori, Prete Card. tit. di S. Sabina.

Gozzio d' Ariminis, Francese, Patriarca di Costantinopoli Prete Card. tit. di Santa Prisca.

F. Guglielmo Curti de . . . . Diacono Francese, Monaco di S. Benedetto di Monte Olivaro, Prete Card. tit. di SS. Quattro Coronati.

Pietro figlinolo di Ruggiero Monaco, ed Abbate Fiscanense, Francese, Arcivescovo di Rovan Prete Card. tit. di SS. Nereo ed Achilleo, che su poi Papa Clemente VI.

Bernardo Vescovo di Rodes, Francese Prete Card. tit. di S. Ciriaco nelle Terme





## VITA DI CLEMENTE VI

LEMENTE VI. di patria Lemovicense, e chiamato prima Pietro, su prima Monaco, poi Arcivescovo di Roano, e finalmente in Avignone creato Pontesice. Fu di molta dottrina, eloquente, umano assai, e cortese con tutti. Fu eletto ai 17. di Maggio del MCCCXLII. e su incoronato ai 19. del medesimo mese (a). Nelle prime quattro tempora del medesimo an-

(a) Dodici giorni dopo la morte di Benedetto, allorche muoveasi il Re di Francia per venire in Avignone, affinche fosse eletto un Papa a suo modo, i Cardinali, s' affrettarono alla gran scelta, che quanto più lontana dagli ussici di persone potenti, tant' è più libera, e nella giornata VII. di Maggio rinunziarono Pontesice Massimo il Cardinale Pietro Rogero Limosino, il qual'era di gran fami-

no creò dieci Cardinali, dei quali fu uno Guglielmo, figliuolo di sua sorella, ed un suo proprio fratello, ch' era già monaco, ed un' altro certo suo parente. L'anno seguente ne creò due altri, de' quali n' era uno suo nipote, figliuolo d' un' altra sua sorella. Essendo richiesto dai Romani, che come avea Bonifacio Ottavo ordinato, ch' ogni cent' anni, (il quale spazio di tempo era dagli antichi chiamato secolo ) sosse il Giubileo, e la remissione di tutt' i peccati a quelli, che visitavano le Chiese degli Appostoli, così volesse ridurre a cinquant' anni il Giubileo volentieri si contentò, parendo, che l' ctà dell' uomo a cent' anni non arrivasse perch' avesse goder potuto questo Santo Giubileo (b). Intendendo, che tutta Italia fosse in tumulto, e sottosopra, confermò solamente Lucchino,

glia ( alcuni lo asseriscono della famiglia di Canniliaque ): avea da giovinetto vestito l' Abito Monastico Benedittino, era stato Arcivescovo di Sens, e passato a quel di Roano, istruito a sondo delle cose della scuola, che se non fanno un Uomo grandissimo ne' misteri della Religione, lo sanno però sicuro, ed il quale avea portato dalla nascita un certo genio di signoreggiare con tutte le splendide virtù, che sogliono accompagnario. Fu nel giorno della Pentecoste, che cadde in quell'anno nella giornata XIX. di Maggio con molta solennità coronato, lo stesso Re alla gran sunzione assistendo, in cui il nuovo eletto prese il nome di Clemente VI.

Subito dopo la coronazione chiamò a se con un Enciclica il S. P. tutti i Chierici poveri, dichiarando, ch' ei li averebbe provveduti di tanti benesici, che per iscrupolo lasciati avea indietro Benedetto, i quali in fra lo spazio di due mesi si sossiero presentati alla Curia con le necessarie da lui prescritte condizioni, e dicesi, che in capo a due mesi se ne contassero entrati in Avignone per sino a cento mila. Riserbò egli a se in tale occasione molte Presature, ed alcune Abbazie, ed a chi dissegli, che i suoi Decessori non aveano di tali riserve usato, rispose: i nostri Precessori non seppero farla da Papi. Accordò al Re Roberto la sacoltà di mandare alla custodia del S. Sepolero XII. Frati Minori del suo Regno secondo il permesso impetrato dal Soldano di Egitto, comandando loro di celebrare ivi gli Divini Usici. Tutto ciò sece egli dentro l'anno MCCCXLII, in cui su creato Papa. V. Compend. Cronolog. Cro.

Anzi dentro l'anno stesso ricevè egli di Roma la solita ambasciata del Clero e del Popolo Romano, che gli su spedita tosso, che su colà partecipata la notizia della nuova elezione. Eravi fra gli Ambasciadori anche Nicola di Lorenzo chiamato per sincope volgare della plebe Cola di Rienzo, di cui parlerò a suo luogo. Due cose esposero gli Oratori; prima supplicarono per la venuta del Papa in Rorici poveri, dichiarando, ch' ei li averebbe provveduti di tanti benefici, che per

Due cose esposero gli Oratori; prima supplicarono per la venuta del Papa in Roma, a che anco il *Petrarca* con un suo poemetto latino eccitavalo, cui rispose S. Santità, che stante le guerre fra Principi Cristiani facea mestieri, ch' ei si trattenesse, ov' era a portata di riconciliarli: poscia supplicarono pel giubileo, assinche S. Beatitudine ad imitazione del giudaico gli desse il periodo di cinquant' anni, cui il S. Padre annuì, e su rimandata l'ambascieria. V. Petrarca l. II. epist. V. Raynaud. Annalib. Ecclesias. &c.

(b) La bolla, che ordina di celebrare a' Crissiani in Roma ogni L. anni il giubileo è data il di XXVII. di Gennajo dell'anno MCCCXLIII. Gli mottivi in essaddotti sono i medesimi, che addussero gli Ambasciadori Romani nella loro postulazione, e furono l'esempio della legge mosaica, che ogni cinquantesimo anno voleva, che si rimettessero i debiti da creditori, che ritornassero le famiglie negli antichi loro possessi, che ciascuno riconoscesse la sua famiglia, e quindi la sua tribù: (veramente questa è la prima volta, che nella bolla del giubileo si fa memoria del giudaico rito) la brevità della vita, che in pochi soli arriva al

e Giovanni Visconti, Vicari dello stato di Milano senza fare altramente menzione degli altri Principi d' Itelia. Perciocchè egli pensava, che i Visconti soli avessero potuto ostare in Italia a Lodovico Bavaro, se vi sosse entrato. Ed il Bavaro, per vendicarsi contra il Pontesice, creò come Imperadore, nei luoghi di Santa Chiesa molti Vicarj. Perciocchè in Viterbo fece Vicario dell' Imperio Giovanni di Vico, ch' era Governatore di Roma, in Arimino, Pesaro, e Fano Galeotto Malatesta, e fratelli: in Urbino Antonio da Feltro, in Cagli Diolfo, e Gelasio fratelli, in Fabriano Allegretto Clavelli, in Matelica Bulgaruccio, in Camerino Gentile da Varano, in monte Milone Michele, in Cingolo Pongonio, in Jesi Niccolò Boscaretto, in Ravenna Guido da Polenta, in Forlì, e Cesena Francesco, e Sinibaldo Ordelassi, in Faenza Giovanni Mansredi. Tutti questi fece in nome dell' Imperio Signori dei detti luoghi, benchè alcuni di loro parte per forza, e parte per amore avessero già prima la benevolenza dei Cittadini preoccupata, come nella vita di Benedetto s' è già tocco (c). In questo mezzo i Frescobaldi Cittadini Fiorentini molto potenti furono cacciati subito dalla patria loro, e ricoverati in Pisa, mossero i Pisani l'armi contra i Fiorentini. Il che non su già per li Fiorentini a tempo, i quali all' ora voleano dai Signori della Scala comprar Parma per cinquanta mila ducati, e n' aveano già, mentre non si pagava il danaro, mandati gli ostaggi in Ferrara, perchè i Ferraresi erano stati dall' una, e dall' altra parte cletti arbitri, e mezzani di questa compra. Ma avendo i Fiorentini avute dai Pisani, e loro confederati più rotte, surono sorzati a lasciar di sare questa compra. Non restarono però di dare soccorso ai Lucchesi, ch' assediati dai Pisani si ritrovavano, mandando Capitano di queste genti Malatesta d' Arimino, cognominato l'Ungaro. Il Re Roberto, ch' era amico dei Fiorentini, mosso da queste loro calamità, mandò un certo Gualtiero Erancese, che chiamavano il Duca d' Atene con una

centenario, e da pochissimi s' oltrepassa, la misericordia del Signore estendendosi sovra ciascuno, come sopra ogni cosa estende il Sole i suoi raggi.

Sò, che i Protessanti apportano sopra ciò un' altra bolla di questo Papa, la quale comincia: cum natura romana, ed in cui vi è questa espressione: Ciò non ostante comandiamo agli Angioli del Paradiso, che conducano la di lui Anima (cioè
l'anima di colui che ha preso il giubileo) sciolta del Purgatorio nella gloria celeste, ridendo d'essa, e dileggiandola. Ma sappia ciascuno, che tal bolla su da un'
impostore inventata, e conosciuta per apocrisa sino a' tempi di S. Antonino p. 3.
tit. 10. 6.2. come lo manisesta la stessa data, e come lo ha dimostro il Ba-

int. 10. c. 3. come lo manisesta la stessa sua data, e come lo ha dimostro il Baluzio in not. ad VV. PP. Avenionens.

Fu parimenti in quest' anno, che S. Santità sece predicare una crociata contro specialmente i Turchi, ad ajutar la quale surono molte Galee costrutte a spese della Camera Apostolica. V. Compend. Cronolog. citat. &c.

(c) Era Clemente VI. anche prima d'essere Pontesice stato sempre d'opinione, che Ludovico il Bavaro sosse un' usurpatore, e che avesse a detrimento di S. Chiesa ampliati i consini della podestà imperiale portandoli suori dell' orbita sta-Chiesa ampliati i confini della podestà imperiale portandoli suori dell' orbita stabilita dagli Imperadori Francesi e conservata da Cesari Alemani. Però nell' anno MCCCXLIII. rinnovò Clemente contro di lui, o riconsermò a meglio dire tutte la censure già sulminate da Papa Giovanni XXII. Il Bavaro assistico di salute, ed abbattuto dagli infortuni, istigato ancora dal Re di Francia che riputava amico, mando Ambasciadori a sua Beatitudine con amplissima procura di ammettere tut-E e 2 te le



compagnia di Cavalli in Toscana, il qual con arti maravigliose, avendo fatto levar via Malatesta, come inetto Capitano, talmente la grazia dei Piorentini s'acquistò, ch' in breve su satto lor Capitano, e capo, e governatore anche della Città, tolti via, ed estinti tutti gli altri magistrati, che v' erano. Fecero ancor Gualtiero maggiore gli Aretini, i Pistojesi, ed i Volaterani, che tosto si diedero in potere di lui. Azzo da Corregio non potendo difendere Parma la diede ad Obizzone da Este. Filippino Gonzaga, che si vidde provocare da Obizzone, gli uscì sopra constun' esercito sù quel di Reggio, e venuto con lui alle mani, talmente logruppe, che lo perseguitò sin a Ferrara. Obizzone, a cui parve per questa sotta di non ritenere Parma, la diede a Lucchino Visconte de fu nel 1366. Ora non potendo più i Fiorentini sossirire la tirannide di Gualtiero, perchè ne facea molti ogni di morire, congiurarono finalmente per la libertà contra di lui. Ed Angelo Acciajuolo lor Vescovo chiamò nel Vescovato i Cittadini armati contra il tiranno. Il quale non veggendofi superiore, nè pari ai Cittadini, facendo il Vescovo stesso arbitro della pace, ottenne di poter andarsene a salvamento coi suoi soldati, e con quel, ch' egli avea via. E su questo nel decimo mese di questa sua tirannide. Ma l'ingrata plebe seguendo il suo antico costume, bandì di Fiorenza i nobili, per cui mezzo la libertà conseguita avea, e ne saccheggid le lor case, come se fossero stati capitali nemici. E perchè non restalle in Italia cantone, che quieto, ed in pace si ritrovasse, nacquero in questo tempo ancor nel regno di Napoli gravissime discordie. Perciocchè essendo il Re Roberto morto senza lasciar figliuolo masehio, avea data

te le condizioni, che sosse piaciuto al Sommo Sacerdote d'imporgli. Gli su pertanto imposto di dover consessare l'eresie, delle quali era imputato, di deporre subitamente la corona e la podesta imperatoria, di dare se stesso, ed i suoi nglimoli ostaggi al Romano Pontesice, e di cedere alla Sede Apostolica quanto possedea di ragion dell'impero. Fecero tal colpo sugli animi degli cesarei Oratori tali condizioni, che quantunque avessero un'amplissima procura, non ardizono di soscriverle, e risposero, che avrebbono riserita ogni cosa alla Dieta. Il Papa, che avea la minuta della procura egli stesso mandata a Ludovico, e che sapeva perciò, avere gli Ambasciadori ogni facoltà, volea quindi ssorzarli a firmare gli articoli, minacciandoli ancora di arresto. Ma eglino appellando alla ragion delle Genti nulla ne vollero sare, e toltisi di là frettolosamente si restituirono in Germania. Fu nell'anno seguito MCCCXLIV. convocata la Dieta in Francosort, in cui si risolse di spedire nuovi messi al Papa, assinche si rimuovesse dalle richieste condizioni, e su stabilito innoltre, che tutti si impegnerebbono a sossenere i dritti Imperiali contro chiunque, Intanto S. Santità s' andava impossessando delle Città dell'Impero in Lombardia, e ne traeva sussidi ricchissimi, ed andava maneggiando di più un' alleanza con la Casa di Lucemburgo. cui non aderiva l'Arcivescovo di Magonza in verun modo; onde per indebolire questo Ecclesiastico Principe, che fece il Papa? ereste in Arcivescovato la Episcopal Sede di Praga, e levandola dalla sudditanza di quella di Magonza, le tolse con ciè quelle contribuzioni, che in ragion seudale secondo gli Ecclesiastici imperiali drieti non esigeva. V. Albert. Argentin. Chronic. V. Giovann. Villan. l. 12. Cr.

Ma un'altra bisogna premeva il cuore del Pontesice. Imperocche Edovardo III. Re d'Inghilterra a persuasione di Giovanni de Strasort Arcivestovo di Cantosberì ammettere non voleva le pontasicie riserve nel benesici del suo regno. Gri-

Giovanna sua figliuola per moglie ad Andrea figliuolo di Carlo Re d'Un garia suo nipote (d). Perch'era in quelli giorni questo giovanetto venuto in Napoli. Ma Giovanna, a cui non piacque la natura scempia di questo giovane, lo fece un di in Avversa appiccare per la gola, esi rimarità con un altro suo cugino, che su Lodovico figliuolo del Principe di Taranto già fratello del Re Roberto. Me Lodovico Re d'Ungaria fratello del primo marito di Giovanna, se ne venne in Italia con grosso esercito per vendicar la morte d' Andrea suo fratello. Egli n' andò prima fopra Sulmona, ch' ebbe ardire di farli refistenza. Essendosi in questo mutata in Roma per autorità del Pontefice la forma della creazione dei Senatori, un certo Niccolò di Renzo, Cittadino Romano, e pubblico Cancelliero, essendo d'animo generoso, e libero, occupò il Campido-glio e tanta autorità, e benevolenza si acquistò con tutti, ch'agevolmente ne menava dovunque egli voleva il popolo di Roma. E per farne fresso le genti questa sua autorità maggiore, di questo titolo si chiamava: Niccolò Severo, e Clemente, tribuno della libertà, della pace, e della giustizia, ed illustre liberatore della Sacra Repubblica Romana. Con questa pompa, e fasto di parole tanta riputazione, ed opinione per tutto si concitò, che non su Principe in Italia, che non li mandasse i suoi Oratori a chieder la sua amicizia,

dava il Papa, e gridava il Re. Ludovico Re di Castiglia discendente da Alfonso il saggio, e da Bianca figliuola di S. Luigi venne in Avignone per ottenere da S. Beatitudine l'investitura dell'Isole fortunate, che oggi appellansi l'Isole Canarie, poiche pretendevano i Papi in allora a tirolo di giustizia di legittimare i dritti del primo occupante, e l'ottenne con la ceremonia della corona d'oro posta dalla destra del Papa sul capo dell'investito. Ludovico s' interpose per comporre la disserenza, ma nulla puote. Se non ebbe però questa consolazione Clemente VI. di sentir rimosso dalle sue pretese Edovardo, ebbe certo quella, che gli recò la lieta novella, che i crociati presa a' Turchi aveano la Città delle Smirne nel di XXVIII. di Ottobre del mentovato an. MCCCXLIV. V. Compend. Cronolog. citat.

(d) Giovanna non era figliuola di Roberto, ma era figliuola di Carlo Duca di Calabria nato di Roberto Re di Napoli, e come quesso Carlo, che altra prole non ebbe, che due semmine Giovanna e Maria era premorto al Padre; così mancato Roberto, essa Giovanna successe alla corona di Napoli, e prese in marito Andrea suo cugino Fratello di Ludovico Re d' Ungheria. Fu essa solo senza il marito coronata Regina dal Cardinale Legato Americo subito dopo la morte dell' Avo, che avvenne nella giornata dei XIX. di Gennajo dell'anno secondo alcuni XLII-ed altri XLIII. oltre al MCCC. Disgustato Andrea d'avere con la moglie comune il letto, e non la corona tanto sì adoperò con Clemente VI, che questi deputò un Cardinale, che some suo Legato a latere si portasse a Napoli a coronare anche Andrea. Penetratasi tal nuova dalla corte ch'era in Anversa, su decretata la morte d'Andrea, per consiglio ancora di Carlo di Durazzo ammogliato con Maria sorella della Regina, il quale era parimenti un rampollo della famiglia regnante in Napoli. Una notre pertanto sinta da' cortigiani prima che arrivasse il Legato una sollevazione nella Dominante, e perciò necessaria a sedarla la presenza d'esso Andrea lo trassero dal letto della moglie, e postogli un laccio al collo dopo averlo strozzato lo gittarono dalla finestra in un sottopposto giardino sperando, che la gente credesselo colà caduto sortititamente. Ma non su seriore se seriore se su non su con seriore del con se seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore su con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della con seriore della co



(e). Furono ancora alcune provincie straniere, che pensarono, che la gloria dell' Imperio di Roma rinnovellare si dovesse, com' egli gia pensava, e diceva. Ma questa sucara gloria poco andò innanzi, perchè mentre ch' egli una parte del popolo savorisce, e ne dissavorisce un' altra, di buon Principe diventò ad un tratto tiranno. Il perchè nel set-

Fece uno strepito tale questa morte, che non pote Giovanna impedire, che non ne sosse somato processo, in cui su ella per altro risparmiata, e Carlo di Durazzo, ma sagrificati certamente surono molti sorse alla verità. Questo satto accadde nel di XVIIL di Settembre dell'anno MCCCXLV.

Nel seguente anno Ludovico alla testa d' un Esercito poderoso d' Ungheri si mosse verso l'Italia, e la via facendo, che tennero i Barbari per calare in questa bella parte d'Europa, venne a Zara, che ribellatasi a' suoi naturali Signori
trovò assediata. Tosto i Zaratini si offersero al Re Ungaro purche liberati dall'
attedio l'avesse, ed ei li accettò; onde nacque battaglia fra l'armata Ungarese,
e la Veneta, in cui questa a quella restando superiore costrinse Zara a tornare fotto il Veneto Dominio, che con esemplare elemenza perdonò a' Zaratini la ribellione. Quindi molto scemato di sorze segnitò il Re l'impreso sentiero, e non avendo pottuto tirar ne' suoi affari il Re di Sicilia, già tratto ne suoi dalla Regina, che gli cede le pretensioni della sua Casa sopra quell' Isola, giunse alle frontiere di Napoli in mal arnese. Se non che Niccolò Gaetano Nipote di Eonifacio VIII. Conte di Fondi si pose del suo partito, con cui puote il Re Ludovico occupare qualche terra, e qualche Città della Regina Giovanna prima che l'anno terminasse.

Ma non andò così nell'anno susseguito cioè MCCCXLVII, poichè fattosi molti partigiani il Re Ungaro con i dinari, e le truppe, che gli portò il Vescovo di cinque Chiese di que' Signor, che teneano le Città d'Italia o a nome della Chiesa, o come Vicari Imperiali, e gittato il pomo della discordia fra Reali di Napoli, disgustato ancora il Duca di Durazzo dalle napoletana corte pel matrimonio seguito fra la Regina vedova e Luigi Principe di Taranto sece tali imprese Ludovico in Regno, che al cominciare dell'anno XLVIII. oltre al MCCC. cossirile la Regina a sussimi per mare, ed a ritirarsi in Provenza, con un'altro strinse la Regina a suggir per mare, ed a ritirassi in Provenza, con un'altro legno suggitosi parimenti per mare il Principe di Taranto verso la maremma Sanese. Intanto il Re prese possesso di tutto il Regno, sece rigida giustizia di tutti coloro, ch'erano accusari di aver cospirato alla more del su Andrea suo Fratello non riscono della la contra di Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Diversi Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Diversi Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Carlo di Ca tello non risparmiando alcuni Principi reali ancora, e fra gli altri Carlo di Durazzo. Fattoli poi recare il pargoletto che Giovanna avea partorito essendo moglie d'Andrea per nome Carlo Martello lo mandò in Ungaria per farlo a suo modo educare, e spedi messi a Clemente VI. per l'investitura del Regno di Napoli. Ma Clemente glie la nego asserendo, che giudiciariamente non appariva la Regina rea di verun delitto, e massimamente della morte del marito, e che quand' anco sosse ella stata tale conveniva la Corona non a lui di Napoli, ma al fananco solie ella stata tale conveniva la Corona non a lui di Napoli, ma al fanciullo Carlo di lui Nipote. Ma la pessilenza, che grasso per tutta Europa, e netelevò tre parti dei viventi d'ogni specie, mirabilmente descritta da Giovanni Boccaccio, che nella Corte di Napoli su ammesso a cose, che ei solo intese, allorchè nella sua Fiammetta descrissele, ssorzò Ludovico a lasciare il Regno e l'Italia con la gloria di aver vinto, e con il danno di non aver conservato. V. Matteo Villani I. Chronic. Estens. To: XV. Rer. Italicar. Coc.

(e) Niccolò figliuolo di Lorenzo ebbe pubblica Taverna in Roma, e dappoi col suo studio giunse ad essere Notajo del Campidoglio. Comecche Roma era in allora insestata da Ladri, e da Assassini secondo che tutti i pacsi sossiono, ne'qua-

lora infestata da Ladri, e da Assassini secondo che tutti i pacsi sogliono, ne quali dominano le fazioni, ed ora una sovrasta, ed or l'altra, cedendo sempre al-la forza, e non mai alla ragione; così aveano d'iordinario sequela quelli, che più declamavano contro i disordini: e quantunque sosse la sequela composta dei più deboli, pure ingressandosi il numero potea divenir la più forte. Su tali

timo mese del suo magistrato, da se stesso senza sarne altrui motto se n' andò di notte travestito a ritrovar Carlo figliuolo di Giovanni Re di Boèmia, il quale Carlo per esser letterato, e dotto in molte lingue, era poco anzi stato per ordine di Clemente Pontesice, in dispregio del Bavaro, eletto da gli elettori, e designato Cesare (f). Avendo adunque Carlo preso

principi lavorando Cola di Rienzo, che con tal nome era appellato in volgar sermone, giunse a farsi creare dal Popolo Romano Tribuno della plebe, e corrispondendo al nome la forza per la cospirazione del volgo cacciò di Roma i Grandi, e sgombrò con esti dalla Città i Ladroni componenti quasi tutte le Masnade de sepontenti. Rimesso in calma il paese, ben vidde, che sussistere l' autorità sua non potea contro la esterna violenza, se qualche Principe o mosso dal Papa, o dal proprio interesse si fosse accinto a fargli la guerra. Si volse ei perciò alle Città libere, ed ai Sovrani d'Italia esortando ciascuno a seco consederarsi per la comun libertà, e sicurezza, e trovò fra questi chi secondo le sue brame, sebbene la maggior parte rise del suo progetto, onde si vidde scoverto agli esterni insulti, e quindi anche nella interna potenza conseguentemente mal guardato. Non è però, ch'ei con tal procedere non facesse grande impressione nella ponticia curia, secondo che ne sa sede quella magnifica Canzone del Petrarca a lui indirizzata, che comincia: Spirito Gentil GC., la quale per altro presto svam; poichè al solito de bassi ingegni senza educazione e senza massime di governo, che perdonsi presto o in avvilimento, o in visione, volle ei bagnarsi nella conca di persido, in cui a que' tempi credeasi battezzato Costantino il grance, quasi rinascessi persido, in cui a que' tempi credeasi battezzato Costantino il grance, quasi rinascessi con tal cerimonia, ed acquistasse quella nobiltà, che mancavagli, e di varie corone eziandio ornar si sece le tempie a fregio della usurpata autorità. Finalmente vendendo al popolo, che lo Spiriso Santo avealo eletto suo Candidato per la liberazione del popol suo, citò al suo tribunale Ludovico il Bavaro, Carlo di Boemia, e lo stesso clemente VI. come quelli, che il dominio di Roma se non altro quanto a' due primi appellativamente vendicavansi, a dir le loro ragioni, mandando a queste Corti Araldi ad intimare la citazione, per verità non tanto ignobili, quant' egli era.

Non può per altro negarsi, che gli Orsini, e fors' anche i Savelli non somentassero Cola somministrando al popolo, ciocchè mancavagli, senza cui non può lungamente sussistere la rivolta plebea, che abbandona il lavoro per prender l'armi, ed abbandona sestessa tosto che trovasi senza il necessario alimento. Anzi con gli ajuti di si potente samiglia sconsisse egli i Colonnesi, che eransi uniti ad assalirio, nella quale sconsitta rimassero uccisi Stefano, Giovanni, e Pietro della Colonna. Ma non durò, che pochi mesi la forza di costui; perocche il Legato unito a Stefanuccio Colonna secero spargere del dinaro fra il popolo stanco d'esfere sempre in armi, e non più si ben proveduto del bisognevole, e framischiati con esso alcuni popolani di marino, terra de' Colonnesi, ed il Conte di Altamura, e Minerbino, Uomini periti nell'armeggiare, e nel condurre le genti lo portarono ad una siera rivolta contro il Tribuno, il quale non soccosso dagli Orsini, che trovaronsi intorno baricati, nè dalle solite popolari masnade; rotta la poca gente da lui assoldata, su costretto ritirarsi in Castel Santagniolo, e di qua vestito da Frate suggendo si uni alle truppe del Re d'Ungaria, che tornavano da Napoli. Poscia divenuto mendico si risuggiò alla Corte di Praga, dove tessendo un'altra tela per via di visioni, su da Carlo IV. satto consegnare al Papa, che carcerato lo tenne in Avignone per lunga pezza. Tutto ciò dal Marzo al Dicembre dell'anno MCCCXLVII. restò compiuto, dopo il qual tempo aboliti gli atti tutti di Cola di Rienzo surono in Roma stabiliti tre Senatori, e surono i primi un Colonna, un Orsino, ed il Cardinale Legato. V. Vit. de Col. d. Riens. Antiquit. Italicar. Tom. III.

(f.) Si è notato di sopra qualmente S. Santità sece un' alleanza con la Casa di Lucemburgo. Nell' anno dunque MCCCXLVI. apparvero le misure prese da

preso Niccolò di Renzo, nel mandò in Avignone legato al Papa. Ora Lo. dovico d' Ungaria prese pure dopo un lungo assedio Sulmona, occupò poi agevolmente il regno, perchè Giovanna, e Lodovico il suo drudo se ne suggirono per paura in Provenza, lasciando però in guardia del regno il Duca di Durazzo, ch' era nipote del Re Roberto, e che su da Lodovico vinto in battaglia, fatto prigione, e morto. Ma essendo quasi per tutta Italia una peste incredibile, Ludovico lasciata nel regno una buona guardia, se ne ritornò nel regno suo di Ungaria. E su in quel tempo, ch' essendo Lucchino Visconte morto, l'Arcivescovo Giovanni suo fratello essendo generoso, e di gran consiglio, prese, ed ebbe dal Papa il Vicariato dello stato di Milano. Clemente si ritenne in ceppi Niccolò, e mandò alcuni Cardinali in Roma, perchè lo stato della Città rassettassero, ed a questo Francesco Petrarca scrisse persuadendo loro, che per torre ogni sedizione via, indistintamente della plebe, e de' nobili creassero i Senato. ri, poichè non si sapeva, quali in Roma nobili, quali plebei si sossero, essendo quasi tutti quelli che l'abitavano, sorastieri, e bassamente nati. Furono adunque dichiarati Senatori Pietro Sciarra Colonna, e.Giovanni figliuolo d'Orso. Ed in questo tempo in modo per tre anni continui ne atflisse una gravissima peste quasi tutta Italia, che appena d'ogni mille uomini ne avanzarono dieci vivi. Fu maraviglia poi che per cagione del Giubileo il concorso delle genti, ch'andavano in Roma, davano occasione

dre, con Carlo Marchese di Meravia Figliuolo, e con il Zio loro Baldovino Arcivescovo di Treviri. Imperocche nella bolla emanata dal Papa il di XIII. Aprile, giornata della Cena del Signore secondo i computi di quell'anno confermò il P. S. novellamente tutte le censure di Giovanni XXII. contro Ludovico il Bava-To ancor vivente, e vi aggiunse Clemente VI. le comminatorie a chi l'avesse obbedito, e accolto, o seco dimorato in alcun modo maledicendolo in nome di Dio, e della Chiesa. Comanda poi il medesimo agli Elettori di venir subito alla elezione del Re de' Romani, dichiarando, che in caso contrario provedera egli all' Imperio, sicceme quegli, in cui sta collocata ogni podesta, e da cui debbon riconoscerla gli Elettori medesimi, come quindi in lor derivata. Consessano tutti gli Scrittori di que' tempi, che dette un grand' urto a tutto ciò il Re di Francia, cui premeva tener divisa la Germania, e che sosse fatto un Re de Romani ligio della Francia e del Papa, che da se non potesse sostene la contro le potenze più sorti di Europa. Laonde su sollecitata la elezione, e quantuque tutti gli Elettori chiamati sosseno non intervollecitata la elezione, che cincile e la controle di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Managia di Man Elettori chiamati toliero non intervennero ad ogni modo alla Dieta, che cinque foli, cioè gli Arcivescovi di Treviri, di Colonia, di Magonza comperato quest'ulatimo dal Re Filippo, e v' intervenne il Re di Boemia Padre come dissi dell'eletto Carlo, ed il Duca di Sassonia. Rimase dunque Carlo IV. eletto Re de' Romani il giorno XI. di Luglio dell'anno mentovato MCCCXLVI. e non avendo potuto coronarsi in Aquisgrana ricevè la corona nella Citta di Bonna il di XXV. di Novembre dell'anno stesso. Gran turbe mosse quest' elezione per ceni dove, le quali scoppiato avrebbono in aperta guerra, se la morte di Giotuanni Padre dell'eletto avvenuta nella battaglia di Cresci fra gli Inplesi e Francesi con la pergio di questi, in cui rimase morto anco il Re Gio-Inglesi e Francesi con la peggio di questi, in cui rimase morto anco il Re Giovanni non avesse portata la corona in testa di Boemia al nuovo Re de' Romani, e postolo in situazione da disendersi e da sostenere ogni disputa, quantunque per dileggio sosse volgarmente chiamato il Re de' Preti. V. Murator. Annal. C

Ital, e gli citati dal medefimo.

Sua Santità coi principali di tale famiglia, cioè con Giovanni Re di Boemia Pa-

di maggiormente insettars. In questo tempo vennero in potere de' Fiorentini il Colle, e Geminiano, e l'Arcivescovo Visconte ebbe Bologna, che gli aperse da se stessa le porte. Di che sdegnato il Pontesice, mandò un Legato in Italia, perchè ne concitasse i Fiorentini, e Mastino della Scala contra i Visconti. Ma essendo morto Mastino l'arcivescovo di Milano tirò seco in lega Cane grande figliuolo di Mastino con tutti i Gibellini di Romagna, e di Toscana, e mandò Bernabò in Bologna, perchè ritenesse, e confermasse nella sua divozione quel popolo. In questo non essendo chi loro ostasse, i Fiorentini si soggiogarono con l'armi Pistoja e Prato. Ma essendo poi dal Visconte travagliati, che mandò lor sopra Giovanni Aulegio suo capitano, appena dentro la muraglia si disenderono. L' Anguillara, e Borgo a S. Sepolcro terra di Santa Chiesa, a' Visconti si ri-bellarono. Si legge, che ancor' in questo tempo combattessero i Genovesi, ed i Veneziani in mare, e che sossero da principio i Genovesi vinti, ma ch' essendo poi vincitori, avendo Filippo d' Oria per capitano, togliessero a' Veneziani Scio, e ne travagliassero fieramente l'Isola di Negroponte. Clemente pensando dovere così quietare Italia, dichiarò Lodovico Principe di Taranto Re di Napoli, e li fe rinovare col Re d'Ungapia la pace. Egli comprò dalla Reina Giovanna la Città d'Avignone, ch' era suo patrimonio, e 'l prezzo gli lo scontò con tanti censi, ch' ella per il regno di Napoli seudo di Santa Chiesa dovea pagare (g). Mentre che l'Olegio Visconte tiene assediata la Scarparia in Mogello, i Sanch, gli Aretini, e Perugini, che dubitavano de fatti loro, fecero una nuova lega co Fiorentini contra i Visconti. Non poterono all'aperta co Visconti accordarsi i Pisani per cagione della famiglia dei Gambacorti, ch' era nella Città loro molto potente, ed a' Fiorentini amica. I quali non potendo ai Visconti resistere; chiamarono



Principe di Taranto capitatovi per altra via, il matrimonio de quali fatto senza le debite dispense, avvegnache fra Parenti era stato sanato e benedetto dal Papa, dichiarato in tale occasione Re anco il marito, s'era satta intendere di voler vendere a Francesi la Città mentovata, perchè i più potenti dell'Avignonese la teneano come sequestrata, acciocche non istipulasse tal rendita; onde ella ricorse al Papa, bisognosa di dinaro per la ricupera del Règno, a sar la quale era invitata e presenta della nobiltà Napoletana, e vogliosa della sua piena libertà, assinche s' interponesse pel conseguimento dell'una, e dell'altra cosa. Clemente VI. pertanto accomodò la cosa così: che la Regina vendesse la Gontea di Avignone alla S. Sede: che la S. Sede rimesse in prezzo di tal paese le grandi somme le avrebbe, di cui la corona di Napoli debitrice andava alla Chiesa: che il S. Padre le avrebbe conciliata l'amicizia del Re di Francia, ed impegnatolo ad ajutarla al siacquisto della paterna corona: e che finalmente averebbele subito ili Papa esborsati trenta mila Fiorini d'oro. (il Spondano dice ottanta mila Fiorini d'oro Fiorentini.) Il Sig. Muratori, che si sa meraviglia della vendita di Avignone per si poca summa, non Jovea lasciare le altre parti della stipulazione. Resto pertanto in virtù di questo contratto la S. Sede padrona della Contea d' Avignone nell'anno MCCCXLVIII. e perchè era quel distretto Feudo imperiale, come parte del Regno Arelatense, impetrò da Carlo IV. S. Santità la cessione degli imperiali dritti ancora; onde passò la S. Sede a goderne, e ne gode tuttavia il totale alto dominio. V. Clement. VI. Leibnit. Cod. Jur. Gent. Tom. I. Mattheum Villani. Tom. I.

l' Imperadore Carlo in Italia. Di che mosso il Pontesice e dubitando, che non andasse l' Italia in rovina, come l' Imperadore stesso minacciava, la. sciò ai Visconti con questa condizione Bologna, ch' essi dovessero perciò ogn' anno pagare dodici mila pezzi d' oro alla Chiela. E fece di più fra i Visconti, e Fiorentini con queste condizioni la pace, che non dovesse alcun di loso molestare i Pisani, Lucches, Senes, nè Perugini, e che Borgo a S. Sepolcro sosse di S. Chiesa, e i visconti disendessero e mantenessero la libertà di Conpona. Si sforzò ancora di fare pace, e lega fra Filippo Re di Francia, A Odovardo Re d' Inghilterra ma indarno, così. si ritrovarono questi Principi animati alla guerra. E su finalmente il Francese vinto con percita di 20. mila de' suoi. E l' Inglese avendo tanuto undici mesi assediato Cales, lo pigliò finalmente a sorza. Furono ancora gli Scoti da' Capitani deli Re Odovardo vinti. Il Papa che non restava di far l'officio di buon pastore (b), non avendo potuto giovan fuori alla Repub-

<sup>(</sup>b) Dappoiche erano gli Sovrani di Napoli venuti al loro Frono, mai goduta non avevano un' ora di quiere, infestati lagli Ungari rimasti Badroni de Casselli, e da Stefano Vaivoda di Transilvania sostenuti. Colta pertanto l' occasiota non avevano un ora di quiere, inseltati lagli Ungari simali Badroni de Casselli, e da Stefano Vaivoda di Transilvania soltenuti. Costa pertanto l'occasione dell'anno Santo, in cui a tre doppi di più gente concorse a Roma, di quella, che concorsevi ai tempi di Bonsfacio VIII. che a misura vi lasciò molt oro, metà di cui toccò al Papa, e metà alle romane bassilione, anche Ludovico Re d'Ungaria vi venne, ma vi venne preceduto da molti suoi suddiri armati, da molti accompagnato, e suscepti di diecictato mila Uemini, a quali molte barbute (che costi a que' tempi chiamavansi le compagnie a Cavallo de' Tedeschi armate di tutt' arme) aggiunte cavalcò alla volta del Regno, ed in peto tempo resesi pàdrone di tutta la terra di lavoro a riserva d'Aversa, che cadde poi per trattato, e di Mapoli. Clemente spedì tosso a riserva d'Aversa, che cadde poi per trattato, e di Mapoli. Clemente spedì tosso a riserva d'Aversa cadde noi per trattablito, che se per giudicio del Papa Giovanna trovavassi implicata nella morre del fuo primo marito Andrea, dovesse perdere il Regno, se poi innocente, se lo godesse in pace. Avea svegliata questa vecchia idea in Ludovico la sama l'anno innanzi sparsas, che labella del Fiesco moglie di Lucchino Visconte avesse sintente per darsi bel tempo eon ogni genere di dissolutezza, lontana dagli. occhi mo toti vistrare in Venezia S. Marco, dove su con magnificenza ricevuta degna più di chi la ricevea, di quello che degna sosse qualcone porea facilmente per darsi bel tempo eon ogni genere di dissolutezza, lontana dagli. occhi del Conforte ed in una Città libera, ove per la grande popolazione porea facilmente consondersi nella moltivudine, e sorrarsi a curiosi sguardi de' Cortigiani (veramente su questo il secolo delle Sovrane più curanti de' lor piaceri, che della lor dignità): Di che avvisato Lucchino da Massino della Scala era per dare alla moglie ritornata il meritato castigo, quando trovossi gli respente in articolo di morte per veleno, secono sono sono da morte que la vistera o casti per la per acc

Repubblica Cristiana, non volle mancare di giovarle dentro. Perchè cred alquanti Cardinali tutte persone eccellenti, e fra gli altri Egidio Spagnuo. lo Arcivescovo di Toleto, e Niccolò Capoccio Cittadino Romano, e Rinaldo Orsino Protonotario di Santa Chiesa, ed un suo nipoteancora, che su poi Pontesice e su chiamato Gregorio XI. Vogliono alcuni, che Clemente nel numero de' Santi ponesse Ivone prete di Bertagna (i), Morì a' sei di Dicembre, e su sepolto in Avignone nel 1352. con onorata, e convenevol pompa, avendo tenuto il luogo di Pietro 20. anni, 6. mesi, e 28. giorni (K),

Papa

la consederazione che sece col Re d'Aragona, cui sece via anco lo stesso Sommo Pontesce a dispetto de' Genovesi, che insestavano eziandio il Tirreno, e quasi tutto il superiore Mediterraneo. Avvenne parimenti ad istanza di Clemente VI. e di Giovanni Visconte, che si era umiliato alla Corte pontiscia in collera giastamente per la occupazione di Bologna, cui avea egli in isconto de' tributi dovutti da' Bolognesi alla Chiesa in due rate fatti contare cento mille siorini d'oro, avvenne dico, che Carlo IV. sebbene chiamato da' Fiorentini, non calò in Lombardia, e non portò con l'armi sue nuovi incendi alla misera Italia ristentità ancora per la orribile sossera pestilenza, angustiata dalle intestine guerre, ediastitta dalla same, che una quasi universale carestia eccitavale in seno. V. Cor. Isor. d. Milan. Matteo Villan. Gazat. Chronic. Regens. Raynaud. Annalib. Ecclesas. ad ann. MCCCLI.

(i) Appunto nell' anno MCCXLVII. canonizzò il S. P. Ivone Prete Francese, che con molta carità ed efficacia assistè sempre i Poverelli nei giudici avvocando per ess. Ed in quest' anno morì pure Ludovico il Bavaro, che quantunque sotto l' ecclesiastiche censure, su per opera del Marchese di Brandeburgo Ludovico suo siglio primogenito nella Chiesa della Madonna di Monaco pomposamente seppellito. Questi e quel Ludovico Marchese di Brandeburgo, che compose lo scisma di Germania fra Carlo IV. e Giuntero Tuingio eletto parimenti Re per sar fronte ad esso Carlo, il quale Giuntero cedè al Boemo ogni sua pretesa fattosi Ludovico mediatore, che consegnò parimenti a Carlo IV. le reliquie, che gli imperadori soleano portar seco, ed erano la Lancia della Passione, una porsione assai visibile della Croce, un Chiodo, e la Tovaglia, che diceasi avere servito alla cena di N. S. alle quali cose aggiungeasi la Spada di Carlo M. le quai esse erangli rimaste in casa per ragione del Padre. V. Compend. Cronolog. Ton. III. citat.

(k) Brima di passare all' altro mondo Papa Clemente VI. diede autorità al Generale dei Francescani di ricevere l'abjura, la di cui formula distese lo stesso. P., di Guglielmo Occamo, e degli altri della sequela sua, e d'assolverti dalle cenfure. Condannò novellamente i Flasellanti, che erano risorti in Germania, dette

(k) Frima di passare all' altro mondo Papa Clemente VI. diede autorità al Generale dei Francoscani di ricevere l'abjura, la di cui sormula distese lo stesso S. P., di Guglielmo Occamo, e degli altri della sequela sua, e d'assolversi dalle cenfure. Condannò novellamente i Flagellanti, che erano risorri in Germania, dette nei tempi della pessilenza sacultà ad ogni Sacerdote di assolvere chiunque attaccato si trovasse da tal male. Si applicò all' unione della Chiesa Greca secondo seguito all' unione della Chiesa Greca secondo seguito anche ne' luoghi interdetti, e di sciegliersi un consessore, cui s'intendesse data ogni sacoltà d'assolvere anco da' casi riserbati alla S. Sede, di toccare le cose sacre tutte, eccetuato l'ossi consegrata. Era talmente attaccato Clemente VI. alla casa di Francia, che a dir vero non prese mai partito nelle guerre della cristianità, se non in savore di questa Casa, e se deserì mosto nel suo papano alla contessa di Turena (della quale amicizia parsa tanto male il Muratori) no non gosso persuadermi, che lo facesse, se non pel gran partito, ch' ella aveva alla Corte; poiche la dissolutezza sirenata della Curia di Avignone non giunse all'eccesso sotto la reggenza di Clemente, onde essa potesse allora essere chiamata Balilonia, secondo, che interpetra il citato preposito Muratori, sull'aucorità



Papa Clemente VI. creò in tre Ordinazioni venticinque Cardinali, del quali, dicciannove Preti, e sei Diaconi, e sono:

Goggiero Mostrio da Malmonte Francese suo Germano dell'Ordine di S. Benedetto Prete Card. tit. di S. Lorenzo in Damaso.

Guglielmo Indice Francese suo Nipote, Diacono Card. tit. di Santa Maria m Cosmedin .

Aimerico da Guardia, Francese, suo Parente, Prete Card. tit. de'Ss. Ma. tino, e Silvestro.

Bernardo dalla Torre d' Avvergna, Francese, Card. tie. di S. Eustachio. Andrea Ghino, Malpiglia, Fiorentino Vescovo di Tornai, Prete Card. tit. di S. Susanna.

Guido da Monteforte Francese, Vescovo di Bologna sul mare, Prete Card. tit. di Santa Cecilia.

Stefano d' Alberto, Francese Vescovo di Chiaramonte Prete Card. tit. di Ss. Giovanni, e Paolo tit. di Pammachio pei Vescovo Card. Ostiense, e Velitrense, e finalmente Papa Innocenzo VI.

F. Deodato da Cavillianco, Monaco di S. Benedetto, Antisiodorense, e Francese Vescovo d' Artois Prete Card. tit. di S. Croce in Gerusalemme.

Egidio Alvarez da Albornoz, Spagnuolo Arcivescovo di Toledo, Prete Card. tit. di San Clemente poi Vescovo Card. Sabino.

F. Guglielmo de Agrifollo, Francese, monaco Cluniacense di S. Benedetto Arcivescovo di Saragozza Prete Card. tit. di S. Maria in Trassevere.

Rai

torità di Matteo Villani. Che anzi zelante S. Santità condannò quale eretico Niccolò Calabrese, che ne' Regni della Spagna distinguendo l' Uomo in tre parti, insegnava, l'Anima essere creata dal Padre, il Corpo dal Figliuolo, e lo Spirito dallo Spirito Santo. Quinci deduceva, potersi bensì il corpo inquinare, e perciò venuto il Figliuolo a purgarlo, ma non l'Anima, nè l'Animo, ossi lo Spirito; autorizzando con ciò le oscenità degli Adamiti, e de' Quietisti, che anche in Levante per opera di Palamas, e principalmente sul monte Attos sino d'al MCCCXLVII. feronsi sentire. Parmi anzi, che lui piacesse il rigore, conciossiache sattasi una legge da Giovanni di Vallois, che andava a mitigare la rigidezza delle pene, che i Monaci, edi Frati davano a' loro rei, il Papa parlò a savore di tale rigidezza, e contro ogni mitigazione, quantunque inutilmente, la quale parlata abbastanza contro il suo genio. Vi Munette di la la la contro della controla con scopre il suo genio. V. Murator. Annal. d' Ital. luog. citat. & Compend. Chrono-

log. Cc.
Che se poi la Chiesa egli risorni di più Cardinali suoi Congiunti, e secene di si giovani e di si disonesta e dissoluta vita, che ne uscirono cose di grande abominazione, per servirmi delle stesse parole di Matteo Villani citate dal menzionato Muratori, dirò che quanto a' Cardinali seco Congiunti, furono tutti Uomini di merito secondo che la Storia di Francia ne parla, e n'ebbe egli d' uopo, poiche i Papi in quel'a Età non erano men impicciati a sostenere la loro autorità contro i Principi specialmente d'Italia, quanto lo erano a sostenerla contro molti Cardinali, che glie la disputavano: onde bisognosi di partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promoverano alla partico promover glie la disputavano; onde bisognosi di partito promovevano alla porpora persone loro attaccate pel sangue. Quanto poi agli altri non bisogna, che dall' opre loro cose na usissano di cheminazione sono agli altri non bisogna, che dall' opre loro cose ne uscissero di abominazione, se nessuna, o tenue memoria non è pervenu ta alla posterità di tai cose . V. VV. PP. Avenionens. Baluz. Histoir. d' Franc-Dunies. Co.

Raimondo de Viss. Francese Arcivescovo di Tolosa Prete Card. tit. di S. . 9 M. Fra Pastore dell' Ordine minore, Francese, Arcivescovo Ebredunense Prete Card. di Ss. Silvestro, e. Martino.

Pistaino Francese Vescovo Albiense Prete Card. tit. di Ss. Apostoli :

Niccolo Capoccio, Romano, Vescovo di Vercelli, Prete Card. tit. di S. Vi. tale in vestina.

Arnaldo Francese Vescovo d'Apamia, Prete Card. tit. di S. Sisto. Pietro Berrando Vescovo Antisodorense, Francese Prete Card. tit. di \$....

Monaco Abbate di S. Dionisio di Parigi, Francese Diacono Card. e poi Prete Card. tit. di Ss. Apostoli.

M. F. Giovanni Morlandin, da Molin, Generale dell'Ordine de' Predicatori Prete Card. tit. di S. Sabina.

Ademaro di Roberto Lemovicense Francese Prese Card. di S. Anastasia : Pietro Ciriaco, Lemovicense, Francese, Diacono Card. nella diaconia di S. Crifqgono.

F. Gerardo Domaro Lemovicense Francese figliuolo della sorella del Papa dell' Ordine dei Predicatori, Prete Card. di S. Sabina.

Pietro Belfonte, Nipote del Papa, Diacono Card. di Santa Maria nuova, che fu poi Papa Gregorio XI.

Rinaldo Orsino Romano Diacono Card. di S. Adriano.

Giovanni da Paramania , Francese Diacono Card. di S. Giorgio in Velabro .

Niccold di Brescia, Lemovicense, Francese, Nipote del Papa, Diacono Card. di S. Maria in via Lata.





1



## VITA DI INNOCENZIO VI.

NNOCENZIO VI. Lemovicense chiamato prima Stefano; su come colui, ch' era nelle leggi canoniche, e civili assai dotto, primieramente procuratore, poi Vescovo di Chiaramonte, poi Cardinale, e sinalmente su creato Pontesice a' 16. di Novembre del 1352. (a). Fu persona di sincerissima vita, di gran costanza, e severità, nè diede mai benesicj ecclesiastici se non a' sacerdoti, ed in

<sup>(</sup>a) Quantunque l'anno prima della sua morte Clemente VI. avesse con una bolla data il giorno X. Dicembre dell'anno MCCCLI. raddolcita l'ordinazione di Gregorio X. sul trattamento de' Conclavisti, permettendo ai Cardinali portare in conclave e tener seco due dimessici, sossero eglino Ecclesiassici, o Laici, ovvero uno per sorte, e permettendo loro di avere sì al pranzo, che alla cens

ed in vita, ed in dottrina approvatissimi. Dopo ch' egli su incoronato Ospele molte riserve già da Clemente satte, e subito sotto pena di scomunica ordinò, che tutti i prelati, e quelli, che aveano benefici andar dovessero nelle Chiese loro, perchè diceva, che il gregge, si doveva guardare, e palcer dal proprio pastore, e non dal mercenario. Sminui anche la spesa samigliare, ch' era grande, e ridusse a un certo modesto numero la famiglia di corte Nè volle in casa altro, che persone eccellenti. E così ordinò, che ancor i Cardinali facessero, dicendo che la vita sua, e quella degli altri Prelati doveva esser un' esempio degli altri ad imitazione del Salvator nostro, la cui vita tutta su ad issruzione della generazione umana. Istituì ancor' i salari agli auditori del sacro palazzo, perchè per bisogno non si lasciassero dalle parti subornare, e corrompere con doni. Perchè solea dire che i samelici non si astenevano agevolmente dal cibo altrui, se si dava lor sacoltà di poter operarvi i denti. Nella vita su tenuto parco, nell'imprese di guerre liberalissimo, mentre ch'egli rivuole da tiranni quello, ch' occupato si aveano per lo passato. Perciocchè mandò in Italia Egidio Carillo Spagnuolo, e Cardinal di S. Sabina, con ampia potestà di perseguitare i tiranni, e di assicurare lo stato ecc' , stico (b), e su appunto in quel tempo, che l'Imperadore di Costantinopoli sece lega col Re di Aragona, e con i Veneziani contra i Genovesi. E fatta una grossa armata secero con li Genovesi fra Costantinopoli, e Calcedone battaglia. E benchè avessero i Genovesi contrario il vento combattendo dall'aurora del dì fin'a Vespero, vinsero. I Greci suggirono, ed i Veneziani, e i Catalani suron col Capitano loro tagliati a pezi, es. sendo Pagano d' Oria Capitano della parte vittoriosa. Si nisentirono forte i Veneziani di questa rotta. Onde risatta insieme co' Catalani un'altra grossa armata, essendo Niccolò Pisani loro Capitano, combatterono l' anno seguente presso Corsica con li Genovesi, e vinsero ponendo a sondo quaranta galere nemiche con tutte le genti, chevi erano. Spaventati i Genovesi per questa rotta dieder se stessi, e la lor Città in poter dell' Arcive-

ciascun d'un piatto di minestra, un piatto di carne, o di pesce, parimenti dell' erbe non cotte, del latte cagliato, o somaggio, e di ogni genere di frutta, e di confettura, vietando però di mangiare a dascuno del piatto dell'altro, e da maggiore decenza ordinando le cortine d'intorno ai letti; ad ogni modo gli Cardinali sentendo in movimento il Re di Francia per venirsene in Avignone, si affrettarono di venire all'elezione, e nel di XVIII. non di Novembre, ma sibbene di Dicembre sin eletto Pana Stefano. Alberti chiamato il Gran Canonista secondo edi studi bre su eletto Papa Stefano Alberti, chiamato il Gran Canonista secondo gli studi

di que' tempi ne' quali studiavasi la canonica un ta alla teologia, e su coronato nella giornata dei XXX. dello stesso mese e col nome proclamato d' Innocenzio VI. V. Natal. Alexand. Histor. Ecclesiast. Sec. XIV. Cc.

(b) Avvenne non prima dell' anno MCCCLIII. che S. Santità conoscendo quale mal governo faceano i Vicari Apostolici delle Città e Terre della Chiesa consegnate loro non perchè le tiranneggiassero, ma perchè le governassero, e difendessero da ogni oltraggio, mandò in Italia Legato Egidio Albornoz Cardinale, che prima di piegare allo stato Ecclesiassico erasi distinto pel comando delle Armate di Spagna. Questo grande Uomo sece sì, che i Romani lo elessero senza ssoderar spada in loro protettore. Dovrò di costui dire anche più sotto. V. Vit. di Coli de Rienz. citat.

di Coli di Rienz. citat.



Civescovo di Milano, il qual con muover a' Veneziani la guerra, se ne concitò sopra il Signore di Padova, quel di Verona, di Ferrara, e di Mantova, ed i Fiorentini ancora i quali tutti dubitavano, che vintì i Veneziani non dovesse poi il Visconte lor sopra andare. Si facea la guerra, e per terra, e per mare, e finalmente nel MCCCLIV. affrontati inseme presso la Sapienza capo della Morea, i Genovesi avendo Pagano d'Oria per Capitano felicissimamente vinfero i Veneziani, e se ne menarono prigioni in Genova cinque mila degli inimici, e su Niccolò Pisani fra gli altri, che l'armata Veneziana guidava. Ma essendo l'anno seguente morto l' Arcivescovo di Milano, i Veneziani, e gli altri Principi della Lombardia si ritrovarono suori d'un gran pensiero, e spavento. Bernabò, e Galeazzo Visconti figliuoli già di Lucchino succedettero in quello stato al Zio. Genova sola a questi si ribellò, consederatisi con i Veneziani. La qual lega a persuasione del Pontesice, e di Egidio suo Legato era già stata prima da Bernabò, e da Galeazzo trattata. In questo Calojanni Imperadore de Greci su rimesso a casa, cacciatone via a forza d'arme il Cataculino, che si avea contro ogni debito l'imperio occupato - Fiu rimess. Il Calojanni per opera di Francesco Catalusio Genovese espertissimo nelle cose d'arme, e che in premio, e per un segno di gratitudine n' ebbe in dono l' Isola di Metellino, la qual non sono molt'anni che'l Turco essendosi di Costantinopoli, e di tutta la Fracia insignorito, a forza a Catalusio la tolse. In questo tempo non su meno in Roma, che in Costantinopoli rivoluzione, e tumulto. Perciocehè un certo Francesco Baroncello potente Cittadino Romano, privò a forza d' arme della dignità Senatoria Giovanni Orsino, e Pietro Colonna, e si usurpò, e tolse per se la potestà Fribunizia, sacendosi scrivere con questi titoli Francosco Baroncello Cancelliero del Senato, secondo Tribuno, e Console dell' alma Città di Roma. Avuto Papa Innocenzio notizia di questa novità, per frenarne la tanta audacia del Baroncello, cavò di prigione Niccolò di Ren-20, che per lo medesimo rispetto era dal Papa ritenuto in Avignone, e lo mandò in Roma, perchè ponesse a terra questo secondo Tribuno. Venutone in Roma Niccolò con l'ajuto dei nobili, e d'una gran parte della plebe, cavò il Baroncello del Campidoglio, lo ammazzò, e fece se Tribuno della Città. Ma perch' egli dimenticato delle cose passate, incominciò a perseguitare la nobiltà, e i Colonnesi specialmente, i quali uscitii della porta di S. Lorenzo co' lor elienti, per andarne in Campagna di Roma, andò lor sopra Niccolò, e venuto con loro alle mani, su vinto, e si ritirò suggendo nel Campidoglio. Dove essendo molto dalla parte contraria astretto, si pose travestito in suga. Ma essendo conosciuto su preso, e tagliato a pezzi (c) All' ora su per ordine del Papa Guido Gior-

<sup>(</sup>c) Qui il Platina non sembra ben' informato delle romane cose di quella Cietà, perche non accuratamente distinse i tempi. Il Cardinale Egidio allorche venne in Italia portò seco Cola di Rienzo, liberato a sua istanza dalle carceri di Avignone, assinche lo istruisse minutamente della potenza delle samiglie id' ogni pro-

Giordano creato Senatore, per un' anno. L' imperadore Carlo figliuolo del Re di Boemia fu in Italia da' Carraresi , da' Gonzaghi , o da' Visconti assai benignamente raccolto ed in Milano ( come si costuma ) tolse la corona di ferro. Passatone poi in Pisa ebbe incontro tgli Ambasciatori de' Senesi, de' Volaterrani, e di quasi tutti gli altri popoli della Toscana, che si offerivano presti a ciò, ch' egli lor comandato avesse. Avvrebbo. no anch' i Fiorentini fatto il medesimo, se con un grosso danajo non si sossero prima dalle sue mani liberati. Passò Carlo poi in Roma, e vi su da due Cardinali mandati a questo effetto con questa condizione incoronato, che tosto dovesse di Roma, e di tutta Italia partire (d). Partito costui d' Italia, il Legato Egidio in breve ricuperò quasi tutte le terre, che a persuasione del Bavaro occupate s' aveano vari Tiranni in Romagna, nella marca d' Ancona, e nel Patrimonio. Ma quelli confermò nelle loro terre Vicari li quali aveva veduti portarsi obbedienti alla Chiesa Romana, come

provincia, e massimamente di quelle del Lazio. Cola dette al Cardinale più sin-ceri argomenti di sedeltà per tutta la campagna dell' anno MCCCLIII. Però Al-Lornos scorgendo il Roman Popolo alla sollevagione inclinato, ed impaziente a scuotere il giogo de grandi, anzi d'ogni uno, che sovrastar gli volesse con tiran-nici modi, perchè Baroncelli, che prima su acclamato, sul piede di Cola, essendo poco presso della stessa condizione, tosto che tiranno si scoperse, era stato truci-dato dalla shalestrata plee, s' avvisò di mandar a Roma Cola, acciocche destando le vecchie idee con la sua presenza ne' popolari li portasse alla soggezione del legittimo loro padrone e li tenesse in calma. Fu costui ricevuto nella Città con somma orranza, su creato novellamente Tribuno, e surongli datte l'armi in mano. Allor Cola consapevole, che la disgrazia natagli in passato, non avea altra origine avuta, ne erali potuta mandare ad esecuzione, se non perche egli non avea avuti modi di tenere un esercito al foldo suo proprio, tosto che si vide tribuno assoldo molte milizie unito a Giovanni di Castello, che creo suo Mastro de buno affoldo molte milizie unito a Giovanni di Cattello, che creò iuo Mattro de Cavalli, o fuo Luogotenente tribunizio. E per dar colore a questo suo picciolo esercito lo portò a sar l'assedio di Palestrina Terra le Collonnesi suoi vecchi nemici. Nulla riportò egli da quell'assedio troppo premendogli conservar la sua Truppa, per pagar la quale studiava giorno e notte. Saputosi però, che Fra Moriale Cavaliere di Rodi, che prendendo soldo in Italia ora dal Re d'Ungheria, ora da quel di Napoli conducendo mille barbute, e tre mila Fanti, e che avea tenuta in contribuzione la Marca, e la Toscana, era venuto in Roma con la sersona a trovare i suoi due tratelli, ed avea seco moltissimo oro portato per depositatio in mano de medesimi, sinvendo Cola, o sorse su vero, che costini derla persona a trovare i suoi due statelli, ed avea seco moltissimo oro portato per depositario in mano de' medesimi, singendo Cola, o forse su vero, che costui detto avesse di voler uccidere il Tribuno, lo se la notte de' XXIX. di Agosto prendere, e mozzar gli sece il Capo impossessando di tutto il tesoro suo, che divisse con Giovanni. Spariasi per altro nel Popolo tal cosa rese allo stesso odioso col suo compagno il tribuno. S' accrebbe l' odio pepolare, allorche s'intese, ch' era stato ammazzato d'ordine di Cola Pandulfuccio ancora di Guido Uom virtuoso, e scoppiò poi in surore, quando a sostenere la sua milizia su costretto il Tribuno a porre una gabella sopra il vino. Questo surore portò i popolani sostenuti da' Colonnesi ad assedare in Campidoglio Cola di Rienzo, ed a porre il suoco nel si VIII. di Settembre dell' anno LIV. oltre al MCCC. al Palazzo. Sforzato costui di quà a suggirsi, si vesti da facchino, ma scoperto su trucidato suriosamente. Così terminò di violenta morte, chi con violenza si se signore, e a sorza di violenze dominò. V. Vit. di Col. di Rienz. citat.

(d) Morto Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano; che avea governata quelto pino.



14.1 i 11

furono Galeotto Maiatesta, è Guido Polentano in Romagna de di Varani nella Marca. E perchè si erano sompre gl'Ordelassi mostri ricalcitranti, li fece il Legato due anni la guerra, e li cacciò finalmente di Forlì, di Forimpopoli, e di Cesena. Avvrebbono costoro col savore di Giacomo Cardinale Colonna loro amicissimo potuto una parte di questa Signoria ratteneth, ma volfero anzi: perderne zostantemente il tutto, che rattenerne con poco onore una parte. Rassettate il Legato le cose di Romigna : tanto Forll gli piacque, che qui ripose it danajo che gli era d'Avignone mandato, per fortificarne alcune rocche di santa Chiesa, e qui sece, e pubblicò alcune constituzioni, che fino ad oggi in quella provincia sono in vigore. Ora avendo il Legato Egidio tranquillata Italia, edificate molte fortenze necessarie nello stato di Santa Chicsa, e tenuti a divozione tutti i Principio e popoli d' Italia, ebbe nel quinto anno della fua Legazione per suggessore: Arduino de Borgogna Abbate di Cistello, persona poco arta la maneggiare i negozi di un si gran stato, Per la qual cosa partito Egidio, tutti i Principi, e popoli d' Italia presero l'armi. I Pisani passarono cotanto impero sopra Fiorenza, che non avendo il nemico ardimento uscire loro incontra, posero tutto il contado de Fiorentini a sacco, presero Fichino Castel sopra Arno, ed attaccarono suoco alle tante viste, ci ne qui per tutto erano. Pandolfo Malatesta, ch' era Capitano dell' eserciz o de Florentini, perche non ebbe mai ardimento di uscire a rirrovare nemico, su dal popolo forzato a lasciare la bacchetta di quell' officio Di che fatti i Pisani più alti, è gonfi, non tanto perchè operallero di deper prendere la Città, quanto per farle questa vergogna, le passarono Em sulle porte a scaramucciare, e perchè già si accostava l' Autunno, se me Phornarono carichi di preda a cafa . Bernabo Visconte travaglio anch' en la fortemente Bologna, che era valorosamente disesa dall' Abbate di Chana. e le tolle molte Castella, Era come s'è già detto, Bologna soggetta al La 4

la Signoria non solo nello spirituale, ma nel temporale eziandio allargandone su suo confine, e sostenendola a fronte quasi di tutti i Principi d' Italia contro I un consederatisi, ed a fronte ancora del pontificio Legato, da cui essendogli stato a nomo d'Innocenzio VI. intimato che deponesse il governo, ei dopo i pontificali presa nella sinistra la croce archiepiscopale, e nella destra la spada nuda rispose, ch' ei avrebbe sino all'ultimo sangue imbrandita questa per disendere quella a petto di tutto il mondo, mancato, dico, quest' Uomo subintrarono nel governo i tre suoi Nipoti Matico, Bernalò, e Galeazzo figliuoli di Stesano suo Fratello, i quali si divisero in tre parti gli stati, rimanendo Genova di cui ultimamente l' Arcivescovo Zio era divenuto Signore e Milano indivisi, che con mirabile armonia essi governavano concordemente. Questi Signori avvisatisi che al di dentro non andar male non poteano le cose, se al di suori si sostero nudriti degli Avversari, spedirono Ambasciadori alle Corti d' Italia per far la pace, e principalmente a Venezia mandarono gli Uomini più gravi, e più Eloquenti di quell' età, sta quali comparve certo Francesco Petrarca; ma li mandarono inutilmente; posche la Repubblica mal contenta de Genovesi trovossi in situazione di non accordar la pace a chi prendeva la protezione loro, ed essendo con gli Veneziani unita gran parte de Signori d' Italia, nacque quinci non picciol pensiero nella Casa

Signoria de' Visconti: ma l'Olegio l'aveva a questo Abbate tradita, o data, con promessa di doverne esso avere la Città di Fermo. Ma mentre che Bernabò ne tiene sopra Reggio un stretto assedio, il Legato del Papa ristrettosi in lega con Filippo Gonzaga, con Cane della Scala, e con Niccolò da Este, sopra Brescia ne andò. All'ora Bernabò, che delle cose di Brescia dubitò, lasciò Bologna, e Reggio, e se ne andò a trovare il nemico. E facendovi presso a Montechiaro battaglia, su talmente vinto, che appena poi puote disendere Brescia, dove si ritirò. Quasi nel medesimo tempo i Fiorentini avendo Galeotto Malatesta per Capitano, vinsero i Pisani, i cui soldati si erano lasciati subornare dal nemico; sidegnati i Pisani, sopra i Gambacorti lor Cittadini questa calamità riversavano, perchè non avessero come dovevano, date a' soldati le paghe. Onde richiamarono dall'esilio Gio: Angelo capo della fazione contraria a' Gambacorti, ed amico del Visconte, e li diedero il governo della Città. Essendosi poi per mezzo del Pontesice pacificati i Pisani, insieme, ed i Fiorentini, Gio: Aguto, che soleva militare coi Pisani, raccolse insieme un gran

Visconti. Tal disunione destò la stessa immaginazione tanto nella Città della Lega, quanto in quelle, ch' erano contro la Lega, e su di chiamare in Italia Carlo IV. sperando ciascuna, che prenderebbe in suo savore partito, e col partito suo sarebbe per sar crollare ogni macchina opposta. Però Carlo desideroso di andarsi a far coronare in Roma d'accordo con S. Santità calò in Italia, e vi giunse ne' primi di di Novembre dell' anno MCCCLIV. unito al Patriarca Aquileges suo seriali naturale facendo alto in Padova, e quindi per Legnago frettolosamente passando in Mantova, dove per qualche settimana trattennesi. Quivi riceve vari Ambasciadori da varie corti, e propose anco qualche progetto di concordia, e di pace, ma lusingato da' Visconti e per le passate cose a savore de' Gibellini, e per la promessa della corona ferrea, cui molto anelava, andò egli sul più bello in Milano, e deluse la Lega. In Milano, per tanto nel santo giorno della Episania dell' anno MCCCLV. prese egli la ferrea corona per mano di Roberto Arcivescovo nella Chiesa di S. Ambrogio non ossante il breve d'Innocenzio VI. che lo volea coronato in Monza. Scortato poi da qualche milizia, che sinsero i Visconti passata al soldo del Re de' Romani, ma che in verità essi pagavano per la Tolcana, s'avviò verso Roma. Fu per la via sovraggiunto dalla Regina Anna lua moglie, scesa di Germania con quattro mila Uomini di truppe veterane, e servita da molta Baronia e seco pervenne in Roma nella settimana santa, dove il dì V. di Aprile, giorno della Santa Pasqua di Resurezione su per breve pontificio insieme con la Consorte nella Vaticana Bassica coronato Imperadore dal Cardinale Legato Pietro si Beltrando, avendo giurato prima non solo tutto ciò, che erano soliti giurare i Re de' Romani avanti la loro coronazione, ma inoltre, che facebbesi egli di la levato nel di seguente, ed appunto nel seguente di di la fariarca Niccolò suo natural Fratello, che fu dopo pochi di vergognosamente deposto. Espisate in fine tutte le Terre per le quali pasò senza che ne i Visconti

gran numero di soldati, che dispersi per tutta Italia si ritrovavano, e pose perciò a tutti un gran spavento, massimamente ritrovandos Roma in quel tempo in rivolte sopra la creazione dei Senatori. Ma questa discordia su dal Papa con bell' arte sopita, mandando un Senatore forassiero in Roma, che su Ramondo Tolomei Cittadino Sanese, ch' un' anno intiero questa dignità tenne. E su nel MCCCLIX. Ma non si quietarono molto con questo i Romani, che cacciando un di il Senatore, crearono sette cittadini con somma potestà, e li chiamarono Riformatori della Repubblica. Innocenzio, che non poteva questa novità sostrire, creò Senatore Ugo da Lusignano Re di Cipro ; ch' andava all' impresa dei Turchi, e mandollo in Roma con espresso ordine di devere ad ogni modo questo magistrato dei Risormatori estinguere (e). S' era tutto volto Innocenzio a vedere se potesse simorzar la guerra, ch' i Francesi allora con gli Inglesi sacevano, perchè potes— sero poi tutti liberamente contra il Turco armare. Ma avendo gli Inglesi vinto su quel di Poiriersi in un gran satto d' arme, e sattone ancora prigione il Re nemico, pareva, che restasse nondimeno la guerra in piè più che prima, essendo il figliuolo del Re di Francia. per dovere animosamente continuarla, quando il Re Odovardo mosso da generosità d'animo sece con questa condizione lasciare liberi tutt' : prigioni, che non dovessero più contra lui prender l'armi. Nor -passò gran tempo, ch' i Francesi tompendo questi accordi di pace diedero occasione, e forzarono il Re Odovardo a passarne armato fin some pra Parigi. Aveva deliberato Innocenzio di mandare in Soria contra glassi insedeli un' armata, quando i Pisani, che nelle cose maritime assai esperti erano, ruppero la guerra con li Fiorentini, e Veneziani, che eran-Molto potenti in mare, e mossero l'armi contra Lodovico Re 💳 Ungharia. Perciocch' era questo Re allora pastato con grosso esercito s pra Trivigi, nè i Veneziani si ritrovavano in casa senza rivolte, e sed zioni. Perciocchè Marino lor Duce, che s' era voluto della patrama

<sup>(\*)</sup> Non ostante, che le armi pontificie sotto la direzione del bravo condo ciere spagnuolo il Cardinale Legato in Romagna sacessero progressi valorosi cosicche quasi tutto lo stato della Chiesa era ritornato sotto il suo natural Signore, onde lo stesso Adbaroino Abbate Cluniacense, che dar cambio doveva al Cardin che Egidio lo supplicò a continovare in al selice ossicio nel congresso tenutosi in Fano; pure Roma mon era cheta, che ansi qual mare in procella era semp se da ogni verso ondeggiante, sibevendo bene spesso le supprice amarezze. Che che da ogni verso ondeggiante, sibevendo bene spesso le supprice amarezze. Che che allor su, che S. Sancità ebbe il contento di sentire a se sommessa ta gran metropoli della sua residenza. Cosa, che gli stava sommamente a cuoxe, e per cui avea dato cambio al Legato, il quale tornato in Avignone dopo ave- re istrutto Innocenzio delle cose d'Italia, e d'avergli satto toccar con mano, che Roma non sarebbesi mai obbediente dimostra sin tanto, che avesse avuto intorno, su chi appoggiarsi, su rispedito al comando degli eserciti, ed approvato, che per togliere a' Romani l'ansa di scuotere il pontificio giogo si soggiogassero le Città vicine, e le provincie estinguendo la tirannia. V. Vit. Innocent. VI. Ten. III. Rer. Italicar.

gnorire, su publicamente morto (f) l'estapliana funciare. Il e cure, nel nono anno, ottavo mele, e vantalimentalle pour del Papato mori ai 12. di Settembre, un quel tempo apponto de ri Bortolo da Sassoscrato il primo Campanandolo, de quelle rise ma, ch' il Pontesce munisse, su un capitale dal Gola ca i ai intento non si vidde mai prima. Il priva a tutti, alla quelle il sti su un presagio, ed un segno della monta del Pontassa i a

1 16%

The territor of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CO

eds finh is on a

Creò questo Papa in tre Ordinazioni Quindici Cardinali, cioè Dodici Preti, e tre Diaconi, che surono.

Andovino Alberti suo Ripote, Frantse, Preta Cail, di Ssi Giovanni, è .- Paolo, tit. di Panmachio.

Pietro da Crosa Francose, cittadino, ed Arcivescovo di Rovan, Prete Carde tit. di Ss. Silvestro, e Martino.

Elia di S. Eredio, dell'Ordine dei Minori Francese, Vescovo de Utica, Prete Card: di S. Stefano in Monte Celio

Francesco di Todi Italiano, Pescovo di Todi, Prete Card. tir. di S. Marco. Lietro di Monturneo Nipote del Papa, Francesco, Pescovo di Pamplona, Prete Card. tir. di S. Anallasia, poi Pescovo Card. Prenessino.

M. Fra Guglielmo Tarinerio, Guascone, Generale dell'Ordine dei Mineri, Prete Card. tit. di Ss. Pietro, e Marcellino.

M. Fra Niccold Roffelli d'Aragona , Spagunolo , Generale dell' Ordine del Predicatori Prete Card. tie. di S. Sifto.

M. Fra Fortaniero Vasselli, Guascone, Arcivescove di Ravenna, e Patriarca di Grado Prese Card. senza titolo: perchè mort menero, andava a prendere il cappello rosso.

Giovanni da Bensacco Francese Prete Card. tit. di S. Marto.

Guglielmo Brazofe, eletto Pabiense, Poscovo Lemovicuste, Diacono Card. di S. Grezorio.

Stefano Alberti, Nipote del Papa, eletto Cavacaffopense Diacono Card. di S. Maria in Aquiro.

Pietro Flavio Diacono Card. wella diuconia # St. Quattro Francese.

Uso di S. Marziale, Diacono Card. nella Diaconia di S. Maria in Portico;

Bidio Malnio Rellomera da Monte acuto Francese, Vescovo Morinense Pre. "se Card. di Ss. Sitvestro, e Martino.

Den Andrino de Rocca, Francese, monaco, ed Abbate di Ceuniaco, dell' Ordine di S. Benedetto Teologo Prete Card. di S. Marcello.

dò tosto in Italia con amplissima potestà quel Cardinale Egidio, di cui s' è ragionato di fopra. Costui satta lega con Lodovico Gonzaga, con Niccolò da Este, e con Francesco da Carrara, gli spinse contra i Visconti (b). E su Bernabò in una battaglia vinto, e serito, ed appena si falvò fuggendo dalla zuffa, nella quale perdè un figliuolo, e vi furono fatti prigioni Andrea dei Popoli suor' uscito di Bologna, Sinibaldo Ordelaffo, Paolo della Mirandola, Guido dalla foglia, Azzo da Correggio, Guglielmo Cavalcabue, suoi Capitani eccellenti tutti. Mossi da questa calamità dei Visconti il Re di Francia, quel d' Inghilterra, e quel di Cipro mandarono i loro Oratori al Cardinal Egidio, pregandolo, ch' avesse voluto dare ai miseri Visconti la pace. La qual s' effettud, ma non durò poi molto. Perciò che Giovanni Aguto, che militava con i Visconti, passato a travagliar i Fiorentini, malamente gli ruppe presso San Miniato. Il perchè Egidio mandò tosto in soccorso de' Fiorentini Tommeso Obizzone eccellente Capitano con tre mila cavalli, ed un gran numero di fanti. Fu combattuto adunque quattr'ore fra Arezzo, e Cortona senza vantaggio delle parti: finalmente con lo sforzo della fanteria Tom-maso vinse talmente, che di sei mila cavalli, che l' Aguto aveva seco, allai pochi furono quelli, che scamparono via, ed il loro Capitano restò prigione. Mossi dalla sama di questa vittoria quelli che dalla Chiesa s' erano ribellati, subito ne vennero in poter del Legato. Essendo pei nel quarto anno del suo Pontificato venuto Urbano in Italia, per rassettare tanti tumulti, e disordini gli usci il Legato Egidio incontra a Corneto,

la la morte del Papa era di la partito, quando giunto in Firenze riceve la nuova segretamente della sua elezione, nata nel giorno XXVII. di Settembre. Come egli era Uomo scienziato, assai dabbene, e sopra tutto umilissimo non s'assetto molto nell'intrapreso viaggio verso Avignone: che anzi passando per Genova, tenutasi occulta da' Cardinali l'esaltazione sua, non ebbe ei difficoltà di visicare simonino Boccanegra Doge di quella Repubblica suo vecchio amico, senore della seguina della seguina con la companio della seguina della seguina quella seguina seguina seguina quella seguina quella seguina quella seguina seguina seguina quella seguina quella seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina seguina za però rivelargli il fegreto, ne giunse alla solita in que giorni residenza de Papi, che al terminare di Ottobre di notte tempo. Nell' ultimo giorno pertanto d'Ottobre si pubblicò insieme con la nuova della di lui esaltazione anche quella della fua venutà, e nel di VI, di Novembre su coronato prendendo il nome si Urhane non per altra ragione, secondo che poi disse, se non perche ei credette essere tutti gli precedenti Urbani stati Santi Uomini, dei quali alla santa vita anelava ed a santi istituti. V. Sanain. in Vit. Hujus Pontis. & Raynand. Annelib. Ecclesas. ad bunc aun.

lib. Ectlesas. ad bunc aun.

(b) La prima cosa, che sece il S. Padre tosto che gli su posta in capo la pontificia Tiara su appunto di dare un Vescovo alla Chiesa di Avignone, che i suoi Decessori a se risettato aveano godendo delle sue entrate, e lasciandone il governo a' loro Vicarj. Poi si rivosse alle cose d'Italia, e non è vero, che vi rimandasse Legato il Cardinale Egidio, il quale già v' era sino dalla seconda votra, che ve lo lego Innocenzio VI. ne l'avea abbandonata più nemmeno per intervenire al Conclave. Scomunicò pertanto Barnalò Visconti dispregiator divenuto della Terra, e del Cielo, e lo caricò di mille maledizioni bandindo contro di lui una Crociata, ed un' altra pur ne bandi contro i Turchi, di cui sece capo il Re Giovanni di Francia, e cui si ascrissero Vialdemaro III. Re di Danimarca, ed il Lusignano Re di Cipro, che tutti e tre trovavansi melli anno MCCCLXIII. in Avignone, da non essere

e li diede conto di quanto aveva fatto in Italia, ed accompagnato il Papa in Roma (e) già sciolto dal peso della Legazione, e desideroso di menarne la vecchiezza quieta se ne passò in Viterbo, dove in capo di tre mesi morì. Fu certo costui di singolar virtù, e d' un generoso animo, e lo mostrò eccellentemente, mentre ch' egli visse, nel disendere le ragioni, e lo stato di S. Chiesa. Fu portato il suo corpo in Assis, e sepolto nella Chiesa di S. Francesco in una tomba, ch' esso vivendo sabbricata s'

re però cominciata, che compiuta quella contro Barnabò decretata. V. Compend. Cronolog. Tom. III. citat. Cc.

Non ebbe per altro effetto tale crociata contro de' Turchi intimata ne anco nel seguente anno, perchè mancarono Giovanni Re di Francia, cui succede Carlo Delino, ed il Cardinale di Perigord Legato Apostolico. Ne per questo mancarono disturbi a S. Santità, poiche Jacopo Infanti di Majorica essendo divenuto terzo marito della Regina Giovanna di Napoli non faceva, che sturbare con istanze sua Beattudine, affinche volesse farlo coronare anch' ei Re; ma sempre ricosa il Para che devesse s'entri giò simulati i quali crance che l'accest el spose il Papa, che dovesse stare a patti già stipulati, i quali erano, che Jacopo al letto, non al trono essere compagno dovea di Giovanna, il che su cagione, che presto l' Infante abbandonò la Consorte. V. Raynaud. Annalib. Ecclesiast. ad ann. MCCCLXIII.

Nell'anno poi MCCCLXIV. fu la fospirata pace il di III. di Marzo fra li Visconti, e tutti gli altri Alleati contro di lui per opera dell'Imperadore, e dei Re di Francia e d'Ungaria. Si obbligò pel riscatto de Prigioni il S. Padre di pagare a Bernabò cinquecento mila Fiorini d'oro in otto rate, e mando ad assolver-lo l' Abate Androino Cluniacense già fatto Cardinale, e stabilito per tale occasione Legato, che su ricevuto con grande onore, e sece di molto bene in Italia.

V. Corio Istor. di Milan. &c.

Puote pertanto S. Beatitudine chetare le guerre, accudire alle cose di S. Chiesa, acche fare avvisò tosto con una sua enciclica o circolare tutti gli Vescovi ed ordinò, che tenessero le sue Sinodi diocesane, affermando, che una volta gli Pontefici e gli Prelati erano diligentissimi nello raunare ed ordinare i Concilj, dalla trascuratezza de'quali era al suo dire nata la corruttela de'costumi massimamente negli [Ecclesiastici], cresciuta e satta comune ne' popoli la indivozione ommesso il servizio divino, danneggiate anche ne'beni temporali le Chiese ec. Es'ei sosse vissiuto ne' nostri tempi vi averebbe certamente aggiunto, essere dalla trascurarezza di essi Sinodi nata, e disfusa più di tutto la corruzione delle regole della

fana morale, cagione vera de' più gran ma!i di Santa Chiesa. V. Compend. Croneleg. citat. &c.

(c) Era l'Italia ridotta all'ultimo esterminio, e la Toscana principalmente,
e lo stato Chiesa, e Roma erano giunti alla estremità de' mali. L' Aucud Britanno alla testa di una grossa truppa inglese sormata di coloro, che pel loro Si-Britanno alla testa di una grossa truppa inglese somata di coloro, che pel loro Signore aveano in Francia militato contro gli eserciti franchi, era calato in Italia, e portava la desolazione ovunque giugnea, L' Albaret Tedesco conducendo un grosso corpo d'alemanne barbute, che sacea chiamare la compagnia della stella, esiggeva contribuzione, e tutto saccheggiava ovunque ponea piede, Ambrogio Visconte bastardo di Bernabò fattosi capo di dieci mila massnadicri d'ogni nazione traeva sua sussilienza dalla depredazione altrui, ed avea satto delle sue ruberie e crudestà il Regno di Napoli principal suo teatro. Il Cardinal Albornoz Legato tanto benemerito erasi provato di sar battere insieme codesti anzi Ladroni, che Soldati, ma inutilmente, e gli Fiorentini aveanli tenuti al loro soldo, ma aveangli sperimentati traditori. Conveniva pertanto a' popoli insestati da costoro, ed alle o invase provincie, od in pericolo d'essere invase tenere un grosso esercito in Tom. III. Tom. III.

aveva. Inteso questo l'Imperadore Carlo, che Urbano solle passato in Roma, anch' egli tosto con la moglie, e coi siglinoli vi si mosse, e tosse per cammino Lucca ai Pisani, e S. Miniato ai Fiorentini. Non si sà certo, s'egli arrivasse in Roma, poichesi dice, ch'egli da Innocenzio Sesto la corona dell'Imperio prendesse per mano del Cardinale d'Ossia, che su a quest' essetto di Francia mandato in Roma. Ora avendo l'Imperadore Carlo avuto dai Fiorentini un gran danajo, perchè li lasciasse in pace, e non li travagliasse con l'armi in capo del terzo mese ch'entrato v'era, usci

campagna per opporsi alle logo depredazioni, che tutte per ogni dove salvar non potevano per le improvvise loro scorrerie. Sua Santità era informato di tutto, e scongiurato era da Romani a rischiarar tante lugubri tenebre con l'asentto, e iconsiurato era da Komani a filchiatar tante inguin teneme cun i aipetto personale del suo splendido lume; ma S. Santità non volca fare un'inutile comparsa, e venire voleva in Italia qual vero liberatore. Che sece egli pertanto? Invitò l'Imperadore Carlo IV. ad un congresso in Avignone, in cui su deliberato, che sì S. Beatitudine., sì S. Maessa Cesarea circa il mese di Giugno dell'anno MCCCLXVII. sarebbono stati in Lombardia. Infatti ad onta de' Cardinali Francsi, che tutto secero per frassornare il S. Padre da tale proposito servito da XXV. Galee parte Veneziane, parte Genovesi, parte Pisana e parte Nanoletane si mosse Urbano V. sul terminare di Aprile, e venutone ne, e parte Napoletane si mosse Urbano V. sul terminare di Aprile, e venutone in Genova smonto. Quivi alcun di trattenutos, ed ogni volta che cavalcò per la Città addestrato dal Doge, si rimbarcò per Pisa, alla cui spiaggia pervenuto non volle scendere, ma tirando innanzi arrivò a Corneto, e quivi fece alto, e smontò. Servito poi dal Cardinale Egidio, che riempiuta della sua fama avea Europa tutta, giunse il di IX. di Giugno a Viterbo, nella quale Città riceve l'Ambascieria Romana con le chiavi di quella del Cristiano mondo insigne Metropoli. Fatto consapevole, che Cesare non potea per insorte novelle circostanze estere si tosto in Lombardia, aspettò esti in Viterbo Niccoli d' Este Marchese di Ferrara, che scortare dovea i Cardinali venuti per terra, il quale non prima del di XIL di Ottobre, unito ad Amadeo VI. Conte di Savoja, ed alla testa di DCC. Uomini d' arme, e di CC. Fanti nobilmente vestiti puote essere a' piedi di S. Santità, e vi giunse in tempo di potere con la presenza sua rassicurare la Corte, che sbigottita trovavasi per una sedizione popolare, ivi accaduta poch'anzi. Intanto nel mese di Agosto mancò in Viterbo di vita il celebre Cardinale Egi-Intanto nei meie di Agono manco in viterio di vita il celebre Cardinale Egidio Albornoz con fommo dolore di tuti i buoni Italiani, e con estremo cordoglio di N. S. appunto, nel maggior uopo. Ad ogni modo mosse S. Santità verso
Roma tutta la Corte, e la milizia si propria, che ausiliaria de' due mila uomini, e vi arrivò il di XVI. di Ottobre accolto magnificamente dal Clero e dal popolo, nè sece alto prima d'essere pervenuto alla scalinata della Basilica Vaticana. Quivi posto piede a terra volle, che il Matchese d'Este sotto gli occhi suoi
ordinasse XII. Cavalieri, sei Tedeschi e sei Italiani, e fatte le sue orazioni nel gran Tempio andò a riposarsi nel contiguo Vaticano palagio. Passò in tale soggiorno il S. Padre tutto l' inverno, facendosi per altro vedere di quando in quando per Roma mesto pei gravi danni sossetti dalla Città, in cui miravanti Palagi cadenti, Chiese diroccate, Obelischi atterrati, Torri rovinose e genti simme re ed ischeletrite, ma non avvilite però, nè men pronte alla sedizione, per intimorire le quali, dissatto dalle armi della Regina Ambrogio spurio Visconti sè quel di Napoli, dove su anco satto prigione con gli ajuti delle papaline milizie, e dati a S. Santità come in parte della preda DC. prigioni, ne sece egli appicare CCC. sugli occhi de' Romani, che non incussero poco terrore negli arditi animi degli Trasteverini. Venuta poi la primavera la Regina Giovanna su a bacciargli il piede col marito, cui donò il S. Padre in tale occasione la Rosa d'oro, ed accolse parimenti Piero Lusienano Re di Cipro, divenuto dono la morte. ed accolle parimenti Piero Lulignano Re di Cipro, divenuto dopo la morte

d'Italia, e su nel 1367. (d) Urbano satto molto cercare delle teste di San Pietro, e di S. Paolo, le ritrovò finalmente presso santia santiorum con poco onore, e venerazione. Le sece adunque ornare d'argento, e d'oro, e riporle con molta divozione, e celebrità del popolo presso l'altar maggiore di San Giovanni in Laterano. Questo medesimo Pontesice edisicò sontuosi palagi in Orvieto, ed in Monte Fiascone per poter esfo, e gli altri pontesici ricoverarvisi, quando l'estate avessero voluto suggire

di Giovanni Re di Francia Generalissimo della crociata, che nella precedente campagna avea espugnata Alessandria, e battuti i Turchi, il quale anche di più satto avrebbe, se maggior numero avesse avuto di soldatesca; anzi ad accrescere questa ei venne a bella posta nella invernata in Roma. Ma cominciati i caldi lasciò Urbano la Città, e passò a Montesiasconi, del cui soggiorno sommamente compiacquesi. V. Urban. V. S. P. Tom. XII. Rer. Italicar. Gc.

loggiorno iommamente compiacqueii. V. Civan. V. S. F. 10m. All. Rev. Italicar. &c.

(d) Non nel MCCCLXVII. ma nel feguente anno Carlo Imperadore di Boemia sì mosse seguito dai Duchi di Sassonia, di Baviera, d' Austria, e dai Marchesi di Moravia, e di Misnia oltre a gran numero di Vescovi, e di Baroni, e quel che è più, alla testa ei marchiava di un numeroso, e ben proveduto esercito, che certo gli XX. mila combattenti superava, senza annoverare le bande austiliarie de' mentovati Principi e Signori, ch' erano quasi egualmente numerose. Con tutto questo esercito però sì sece egli poco onore costretto a levare l'assedio da Mantova pel valore delle armi di Cane della Scala, e di Bernabo Visconti, e costretto a cedere a' Fiorentini tutto ciò che vollero. Avvissato poi Urbano, che l' Imperadore con la sua quarta moglie Isabella s' avviava verso Roma andò ad aspettarlo in Viterbo. Quivi trattarono degli interressi loro comuni, e presa prima da Carlo, poi dal Papa la via di Roma tornanarono ad incontrarsi alla porta di Castel S. Agnioso, dove simontato l' Imperadore addestrò sino a S. Pietro Sua Santità, ch' era a cavallo. Dopo pochi di nella sestività degli Ognissanti S. Beatitudine coronò la mentovata Isabella, che non era stata coronata per anco, inter missarum sollemnia, in cui Carlo IV. servì da Diacono, ma non presentò, che il Corporale, ed il Messale, la quale funzione terminata si partì tosso carlo IV. con l'esercito, ed andò a Siena, rimasso Urbano V. in Roma pacificamente.

Quivi ei fece diligente ricerca delle teste de' SS. Pietro e Paolo, e trovatele nella scripta, o sotterranea cappella detta il Sancta Sanctorum della Chiesa di S. Giovanni in Laterano, presa in mano da lui quella di S. Pietro, e quella di S. Paolo dal Cardinale d' Urgel surono dalla loggia mostrate al popolo, cui tale vista su conceduta una indulgenza di cento anni, e cento quarantene, poscia riposte surono in nuove teche senza comparazione più ricche e più preziose delle prime, ma solo nell'anno seguente, poiche solo nel se-

quarantene, poscia riposte surono in nuove teche senza comparazione più ricche e più preziose delle prime, ma solo nell'anno seguente, posche solo nel seguente anno ne su terminato il lavoro.

Nell' Ottobre dell' anno MCCCLXIX. venne in Roma Giovanni Paleologo Imperadore de' Greci, cui le vittorie de' Turchi incusso un ragionevole tin ore aveano, sece nel di XVIII. di Ottobre la sua prosessione di sede in mano di Quattro Cardinali, ed in essa vi espresse la processione dello S. Santo dal Padre, e dal Figliuolo, e riconobbe, e consessò in esso il primato della Romana Chiesa ammettendo il dritto di decidere di tatte le quissioni di sede in essa solo letta la diede scritta in minio nella greca lingua e sigillata in oro a' Cardinali, i quali ricevuto da lui il giuramento per la osservanza della medesima, lo ammisero al bacio di pace. Tre giorni dopo sedendo S. Santità sopra

gire i gran caldi di Roma, e dovenno in breve ritornarsi in Francia, covò di prigione Giovanni Aguto ecculiante Capitano, e lo sece capo di
tutte queile genti che loievano prima militare co il Legato Egistio, perchè ne disendesse in stato ecciciassimo, sin che ritornasse in Italia di movo : perch' ebbe anima di rimanane in Italia (e). Ma mentre che se ne
pussa in Francia, null'ormon anno, masse secondo, e ventidate di dei suo
Papato morì in Mansiglia, o come altri vogliono, in Avignone ai 19 di
Dicembre, (f) e su in quel tempo, che lirigida devotissima donna, e
Prin-

form un' also Tromo eneron inila trainmen della Refilica Vaticana pontificalmente vessito, e contregizzo da Camundi e Brelati ornati degli abiti propi delle dignatà loro ricevè l'Imperadore Green, il quele presiste le tre genusiesioni acconstandoù al Pontrical torim bacco et Bren i piedi, le mani, e la bocca, e ricevè da lui il bacco di pare. Ciù farra it seroi S. Santità, ed intuonato il Tedenmentarromo amini rella Busica, sove cantò al Papa la Messa, e l'Imperadore vi attittè, il quane punsua constituem qual di sero il baldachino, fuori di cui anche i Cardinali nella Saia thella pransmana. Ma perchè non parvea S. Santità, che nella protessione di fede fanne partenname. Ma perchè non parvea S. Santità, che nella protessione di sede fanne partennamento i Greci la tede, e la Chiesa di Costantinagali, la sulle, e la Chiesa decita manua Bussa, ser una bolla, e la pubblicò nel messe di Gennajo dell'anno MCCCLLXE dariamenta di guella difficultà, in cui dice la lede, e la Chiesa Ramana, altere qualita, cui lichano V. presiede, e volle, che anche Giovanna l'accettade, e commente. Mantagni, che non lo volevano riconvicere Signor lore, o pollo in pare tuero l'ecclessione flavo, essendo Carlo IV. tino dall'autunno dell'anno autentimente gianno in Praga, pensò anche Sua Santità di ricornarsene in Avignome, del quale rimento in Praga, pensò anche Sua Santità di ricornarsene il Avignome, del quale rimento in Praga, che di quella etta investigandone la cagione, molte cute teriere lasimono, poiche altri differo, come il Petrava, che giò avvenne per le cantinave il fanze de' Cardinali Francei che in Avignome menavano più deliziosa una: altri penche volle mantenere la parela loro data: attri, e su lo stesso aggiugnere a tueti questi un' altro moriva lo saminave del loro rasse i la da monti le injorce guerre: e s' è lecte agringnere a tutti quelli un' altro motivo, io aggingneto, perche i Francei mun tamo vivere fuori del lor pace me contenti muojono in attre parte, quantinque un altra parte erattenganfi al' cuni a magiorar la condizion ioro, empre però temendo un occhio volto al propio fuolo. Il fatto è, che notiali il Pontificta corte per la villeggiatura folita di Monte natione face alto in Viterbo, e quavi trieggio Sua Santità l'intenzion fua. Venute pertanto a Corneto le Gaice Nagaletane, Arragonefi, Francefi avvilate fegretamente uno dallo fonto Inverno, e le gales provennali, e pifane, quantunque a gara Roma e le altre Città per messo di Ambalciadori il pregaffero a fermanti, guingendo fino a predigili la morte, come face S. Brigida venuta qui per la conferma della tua regula, nulla fi mode Criamo V. ma nel di V. di Settembre dell' anno MCCCLXIX. s'imbarcò, ed in pochi di pervenne a Marfiglia, d' onde fi traitutte hen pretto in Avignone, ove imonadi il di XXIV. dello fisione e le la ma regula della fina all' anno more continue que però il confuste e la in Avignone l'anno vi fia cafo di liberarlo, e che però il confusfie a moree continuo nel di XXIV. di Discembre. Con tutta la fibrario da una fibbre autunale, de cui, non vi fia cafo di liberarlo, e che però il confusfie egli ad ogni modo mai l'animo dagli affari di S. Chiefa, e trovismo faciliti da lui Miffioneri solti principalmente da Frati Minori in Tartafia, in Euleparia, nella Moldavia: Riformatei i Monaci di Monte Cafino: confermò l'Ostine de Gelutti, che poi fia toppretto: accreticiute di molti privilegi le univerditi. la da monte le inforce guerre: e s'è leute agringuere a tutti quelli un' altro tie, in Bulgaria, nella Moldavia: Ritormati i Monaci di Monte Cattino: contenuo l'Ordine de Geluiti, che poi su soppretto: accretciute di molti privilegi le univer-fità di Cracovia, e di Bologna mattimamente in tavore delle Cattedre Teologiche: mantenuti da mille fludenti in tutto e per tutto: niente accordato al Nepotif-mo,

• .

Principessa di Svevia venne per un suo voto in Roma. Furono anch' in questo tempo alcuni motivi in Puglia, essendo morto Niccolò Acciajuolo Cavalier di molto valore, e prudenza, e ch'aveva quella provincia in go-

Urbano Quinto in più ordinazioni creò Quattordici Cardinali, che furono.

Pietro Tornaquincio, Fiorentino, Italiano, Prete Card. tit. di S.::..: poi Vescovo Card. Portuense e di S. Russina, altramente in Selva Candida.

Giovanni di Buetrii, Francese, Prete Card. di S... poi Vescovo Card. Pre nestino. Gio... Lemovicense, Francese, Prete Card. tit. ai S.... poi Vescovo Card. di S. Sabina.

Gon-

mo, e solo il Cardinale Anglico suo Fratello arricchito, come quegli, che servi to aveagli ne più scabroli affari. Molto ricominciarono anche presso le più lon tane nazioni ad essere in pregio sotto questo pontificato gli cerei papali Agnu Dei, tre de' quali ei mando al Greco Imperadore con questi versi, che spiegano la matteria, di cui sono formati, e gli prodigiosi efferti, che producono.

> Balsamus & munda Cera cum Chrismatis unda Conficiunt Agnum, quod munus do tibi magnum, Fonte velut natum per mistica sanstificatum: Fulgura desursum depellit, & omne malignum, Peccatum frangit, ceu Christi sanguis, & angit, Pragnans servatur, simul & partus liberatur. Munera fert dignis, virtutem destruit ignis, Portatus munde, de fluctibus eripit unda.

Tre sono l'opinioni sull'origine di cotali cere benedette: sa prima è del Molano, che le ha credute iffituite nel IV. Secolo: la seconda del Cardinale Valiero che le riferisce al V. Secolo, avvegnachè siasi uno di questi Agnus trovato nel tumulo di Maria figliuola di Stilicone, che su moglie di Onorio Imperadore morta avanti la metà di tal Secolo: l'ultima è del Panvinio, che stima, non aveta avanti la meta di tal Secolo: I ultima e del Panomio, che itima, non avete esse ecceduto il IX. Secolo, poichè le giudica introdotte per un certo simbolo del battesimo figurato nell' agnello, secondo l'allegoria di G. Cristo d' intorno all' agnella smarrita, e però introdotte allorchè cesso la Romana Chiesa dall' uso di ministrare solennemente il battesimo ne' giorni di Pasqua d' uovo, e ne' giorni di Pasqua Rosa, giorni appunto, ne' quali si benedicono le papali cere dette Agnus Der. V. Lambertin. de SS. D. Beatis. Gr. l. IV. pag. I. Mabillon. To. II. Mus, Italic. Gr.

Niccolò Alemanno ha lasciato scritto, che Urbano V. su il primo a portare la Tiara pontificia ornata di tre corone, avendola portara il Pani da Romitacio VIII.

Tiara pontincia ornata di tre corone, avendola portata i Papi da Bonifacio VIII. fino al tempo di Urbano di due sole corone cinta, e prima di Bonifacio d' una soltanto, di che sò avere in altro luogo qualche altra cosa notato. Morì questo buon Pastore, dopo VIII. anni, un nese (e non due) e giorni XXII. di papato, e su prima seppellito nella Cattedrale di Avignone; ma poi su trasserito nella Chiesa di S. Vettore di Marsiglia, di cui era stato Abbate, chiaro a quel che dicesi, pei miracoli da lui satti dopo morte. V. Sandin. in Vit. Hujus Pontis. V. Thesaur. Antiquit. & Histor. Ital. & C.

Gontero Concezio, Francese, Prete Card. di S.... poi Pescovo Card. A.

Gaglielmo d' Agrifolio Francese, Prete Card. tit. di S. Stefano in Celio monte .

M. Fra Bertrando, Francese, dell' Ordine dei Minori, Pescovo Claudatense, Prete Card. di S. Cecilia.

M. Fra Marco da Piter bo , Generale del Ordine dei Mineri , Prete Card. tit. di S. Prassede.

Filippo Patha Francesa's Postatio Cavillacense, Prete Carl. the di S. . . D. Angelo Grifant , Lemovictufe , fratello del Papa , Monaco di S. Benedetto, Prete Card. tit. di S. Pietro in Vincola.

Giacomo Orfine Remine Diacono Card. di S. Gregorio al Velo d'oro. Bernardo Befignetto, Spagnotto, Diacotto Cand . wella Diaconia di S.... F. Pietro di Stagno, Francese Arcivescovo di Bourges, Monaco di A Floro Ordine di S. Benedetto , Prete Card. di S. Maria in Trastevere .

Don Simone di Languini Monaco, ed Abbate di San Stefano dell'Ordine di S. Benedetto figlese, Prete Card. di S. Siffo. Pietro Corsino, Fiorentino, e Pescovo di Riorenza, Prete Card. di SS, Lo.

renzo, e Damaso.



.; :



## VITA DI GREGORIO XI.

R'EGORIO XI. anch' egli Lemovicense, su prima chiamato Pietro Belsorte, ed essendo Cardinale di Santa Maria Nuova, su in Avignone per un consentimento di tutti creato Pontesice (a). Clemente Sesto suo zio lo sece Cardinale, che non aveva ancora diciasett' anni compiti. E perchè non paresse, ch' egli si sosse per la carne mosso, che per carità della Chie-

<sup>(</sup>a) La creazione di Gregorio nacque l'ultimo giorno dell'anno MCCCLXX. il che è notabile per lo sbaglio del Sandini, e di Natale Alessandro; ed usò molta resistenza a ricevere la Tiara pontificia, professando di non accomodarvisi, che in atto d'obbedienza alla divina volontà. E' poi osservabile, che solo nel seguente anno ei su ordinato Sacerdote e Vescovo, contro l'ustato rito da noi osservato in Sabiniano, e coronato insieme, nel quale anno mandò egli

Chiefa, lo fece studiare, e lo mandò subito in Perugia, dove leggeva in quel tempo Baldo famoso dottore. E il garzone vi sece talmente frutto in ogni maniera di dottrina , che I medefimo Baldo della fua autorità fi ferviva affai volte nel voler le cofe dubbie affermare. Egli fu ancora di tanta innocenza, benignità, e così umano, e pietofo, che da tutti era fommamente amato. In questo tempo in Roma il Senatore, che rendeva ragione al popolo, ogni fei mesi si mutava. Ed i Banderesi guardavano la Città, ed avevano tutto il governo della Repubblica. Questo nome di Banderesi era dai Germani venuto, che bandiere chiamavano i vessilli, che portavano nell' Imprese. Perciocche ogni Decuria, ch' oggi capo di regione chiamano, cra con la fua bandiera, e segno distinta. Nella Lombardia quei Principi, che dicevano aver congiurato contra i Visconti, presero a tradimento Reggio, che i Visconti si possedevano. Bernabo per mezzo della rocca, che per lui si tenea, entrò nella Città, e ruppe nel primo impeto i nemici, e ricuperò la Città (b). Mentre che paffavano queste cose in Italia, Perino Re di Cipri, ch' era in quel regno a Pietro fuo padre successo, su cagione d'una gran rivolta, che in quel regno fra Genovesi, ed i Veneziani nacque. Perciocche ritrovandosi in Famagosta nella festa della sua incoronazione il bailo dei Genovesi, e quel dei Vaneziani ( così chiamano colui , che rende ragione fra i mercanti della nazione, ) mentre ch' ogn' un di loro vuole andare alla destra del Re, nacque ad un tratto rumulto, che ne furono i Genovesi tagliati a pezzi, e cacciati via con lor poco onore. E perche si mostrò il Re inchinare più alla parte dei Veneziani, che dei Genovesi, sene risentirono costoro affai, e fatta un' armata di quaranta galere fotto la fcorta di Pietro Fregolo, ch' era fratello di Domenico lor Duca, paffarono nemichevolmen-

egli LX. Frati Minori nella Bossina Missionarj. V. Sandin. in Vit. Hujus Pontif. itemque Natal. Alexand. &c.

<sup>(</sup>b) Nell'anno MCCCLXXII. riaffunse S. Santità le procedure contro gli due Fratelli Visconti Barnalò, e Gallezzo rinovellando contro a medesimi le già fulminate da Decessori suoi sormidabili maledizioni con una bolla, in cui vi è questo di particolare, che Gregorio XI. dichiara nulli tutti i contratti, che sanno per sermare, ancorchè sossero contratti matrimoniali. In virtù diche non è credibile dice il Fleury quanti si tolsero dalla lor lega. V. Compend. Cround. Cr. To. III.

Nel seguente anno poi scrisse Gregorio XL una lunga lettera a Carlo V. Re di Francia lamentandos, che gli Ussiciali di S. Maessa impedivano gli Inquissori nel loro Ussicio, non permettendo, ch' essi formassero alcun processo, o devenissero a qualche sentenza, quando e a' processi ed alle sentenze non assistesi un Giudice secolare. Nascere da ciò asserma, che i Tursupini vanno per la Francia grassando. Erano questi eretici una specie di Adamiti, o Prodiciani, o Quietisti, netaggio dei Beguardi, che saceansi anco chiamare la compagnia de poveri, i quali predicavano, nulla estere vergognoso di ciò, ch' è naturale, in conseguenza della qual massima s' immergevano in ogni sorta di lasciva lordura. Fu tal lettera data il di XXVII. di Marzo; onde tosto Carle V. sece catturare Giovanni Dabantonne Capo di costoro, e lo se abbruciare in Parigi. V. Raynand. Annalib. Ecclesas, V. Compend. Cronol. ci-tat. Ci.

te sopra Cipri. E smontati 25. mila uomini nell' Isola, in vendetta dell' oltraggio, che si sentivano aver del Re avuto, posero a serro, ed a suoco tutte quelle contrade. Il Re, che senza soccorso si vedea, si volse tutto ai prieghi, e per aver dal nemico la pace diede ai Genovesi Famagosta, e promise loro ancora di più pagare ogn'anno loro in nome di tributo quaranta mila ducati d' oro. In Italia essendovi il Legato del Papa venuto per riveder un poco le cose della Chiesa, sece la pace coi Visconti (c). Ma i Pratefi di Toscana, mentre, che vogliono uscire dal giogo dei Fiorentini, incominciarono a porne Italia di nuovo in volta. Es. si chiamarono l' esercito Ecclessastico nella Toscana, e glielo permise il Legato. Ma i Fiorentini subornarono di modo con danari queste genti, che con l'ajuto loro entrarono in Prato, e ne secero morire molti capi di questa ribellione. E non contenti i Fiorentini di questo per sarne al Legato dispetto, mandarono per molte terre della Chiesa molti, che con bandiere, nelle quali era scritto il nome di libertà, animassero, ed esortassero quei popoli a dover uscire dalla servitù della Chiesa. La prima terra, che spinta dal bel nome della libertà si ribellò, su Città di Castello. Appresso su Perugia, e di mano in mano Todi, Spoleti, Agubio, Viterbo, Ascoli, e Forlì. Astorgio Manfredi, che aveva sotto il Bavaro incominciato a gustar la dolcezza della tirannide, occupò il Castello di Granarolo sù quel di Faenza. Onde il Legato gli mandò da Bologna sopra Giovani ni Aguto con alcune compagnie. I Fiorentini difenderono Astorgio, ed i Bolognesi cacciato via l'Aguto si riposero in libertà. L'Aguto se ne passò in Faenza, udendo quel popolo molto pronto a dover ribellarsi, saccheggiò crudelmente la Città, e vi sparse gran sangue, e la vendè poi venti mila pezzi d' oro a Niccolò, ed Alberto da Este fratelli, riserbando per se Bagnacavallo, dove pose per allora tutte le bagaglie del suo esercito. Inteso il Papa tutte queste rivolte, mandò subito in Italia il Car-

<sup>(</sup>c) Non è vero, che fosse satta la pace, su bensi fatta la tregua di un' anno essendovisi interposto a' preghi del Papa il Duca d' Austria, e questo avvenne nell' anno MCCCLXXIV. anno in cui lasciò questa vita Francesco Petrarca tanto benemerito delle latine, e delle italiane lettere, anno in cui la pestilenza e la carestia flagellarono l' Italia e la Francia, anno in cui S. Santivà ebbe una vessazione non piccola. Fu questa cagionata da Ladislao il Bianco Monaco di S. Benigno da Dyon. Costui qual più prossimo Erede di Casimiro III. Re di Polonia morto senza figliuoli maschi quattr'anni avanti pretendeva a quella corona. Era ricorso al Papa affine di ottenere la dispensa da' solenni voti allegando l' esempio del Re Casimiro, di cui ho altrove notato molto, ch' ei contedeva essere stato dispensato similmente. Essendo quindi ricorso a Gregorio XI. non puote mai impetrarne la sospirata dispensa. Che sece egli adunque ostinato nel suo parere? Andò in Polonia, si formò un partito, sece la guerra al Re Ludovico già coronato in Cracovia, nè si acchettò, che dopo essere stato più volte battuto, a condizione, che gli sossere contati dieci mila Fiorini, ed un' Abbazia de' Cisterciensi nel Regno d'Ungaria ricchissima, in cui introdusse i Monaci di S. Benigno, passato Ladislao verso il sine della sua vita al primo monistero, ov' ebbe l' abito, ed in cui fece una esemplar penirenza. V. Compend. Cronolog. &c.

Tom. III,

dinale di Ginevra con sei mila cavalli Britoni, i quali per quel di Turino se ne vennero senza fare danno alcuno sino alle porte di Bologna, per affediarla streutamente. Ma il Cardinale, che intese, che i Fiorentini mandavano ai Bolognesi soccorso per Ridolfo da Varano, se n' andè co 'I suo esercito ad invernare in Cesena. Dove per superbia dei Francesi si levò tanto tumulto, che ne furono seicento Britoni tagliati a pezzi, e gli altri cacciati via. Ma questi furono poco appresso per via della rocca intromessi nella Città. Ed essendo in numero maggiore, che prima; a guisa d'arrabbiati, empirono di sangue, e di rapina il tutto senz'aver ad età alcuna rispetto. Le belle donne sole per se riserbarono, per poter farne a pieno le volgle loro. I Forlivesi, che non avevano capo, dubitando di non esser improvvisamente del Legato oppressi, chiamatono nella Città, e li tolsero per Signori. Sinibaldo Pini, Giovanni, e Teobaldo Ordelassi, co 'l cui valore costantissimamente dal suror dei Britoni si disenderono. Ora pensado Gregorio, che tutto il male, che in Italia avveniva, per cagione della sua assenza nascesse, e che questo naufragio di tanti anni per l'assenza del nocchiero della navicella avvenisse, incominciò a pensar molto di dover venir a far residenza in Italia, e ve lo spinse molto un Vescovo, ch' essendo suo samigliare, su da lui un di dimandato, perche non se n'andays a star alla Chiesa sua, la quale non era bene, che stelle tanto tempo senza Pastore. Alle quali perole il buon Vescovo rispose: E voi santo padre, che dovete dar agli altri esempio, perchè non andate a fiar al vostro Vescovato, ed a farvi vedere nella vostra Santa Chiesa Romana! Mosso da queste parole il Papa, sece porre in punto vent'una galera sà l'Rodano, mostrando di voler altrove andare. Perciocche dubitava che i Francesi, che cavavano grande utile dallo stare della corte in Francia, impedito, e ritenuto non l'avellero, s'accorti si fossero, ch'egli andare vo-Icya a Roma (d). Ora yenutone prima in Genova, navigò poi a Corne-

(d) Unitifi li Fiorentini ai Visconti misero in conquasso tutta l'Italia, ed indussero le stesse Città dello stato pontificio a ribellars; onde soggiacquero anch' esse alle stesse censure de' principali motori delle rivolte. Scrivono alcuni, che S. Catterina da Siena Vergine da tutto il mondo acclamata andasse in Avignone, e parlasse col Papa, chi disse spontaneamente, e chi spedita da' Fiorentini bramosi di riconciliarsi con S. Beatitudine, e lo esortasse a venirsene a Roma, chi tace questo viaggio di S. Catterina, e solo mentova le lettere da lei scritte a Gregorio, piene di preghiere e di persuasioni ad imprendere tal viaggio, le quali lettere per altro mostrano, che questa Serva del Signore era molto dal Pontesice conosciuta. Il satto è, che penetratosi nel MCCCLXXV. da Nostro Signore qualmente i VValdesi eretici eransi sortificati nel Delsinato, e di n Savoja, ed aveano due Inquistori trucidati, egli da una colletta gittata sui beni ecclesiastici delle provincie d' Arlex, d' Aix, d' Embrum, di Vienna, e di Tarantassa tanto dinaro tratto ne avea, che assodato un' esercito poderoso con le sole sorze sue costrinse costoro ad arrendersi in tanto numero, che oltre gli uccisi, e morti di disa gio convennegli far delle nuove prigioni sabbricare a racchiuderli tutti. Però animato da sì prospero evento penso nel seguente anno, che sui il MCCCLXXVI. il S. Padre seriamente alla sua calata in Italia. Accrebbe egli pertanto la truppa, di cui avea usato contro gli Eretici sino al numero di X. in XII. mila Uomini armati di tutt' arme a cavallo, esercito in que' tem-

to, e qui stanco dal navigare smontò, tanto più ch' era d' inverno, e se ne venne per terra in Roma, e su ai 13. di Gennajo 1375. ch'era il settimo anno del suo Papato, ed il settantesimo, da che la corte era di Roma passata in Francia. Non bisogna quì perder il tempo a dire con quanto apparato, e con che incredibile letizia, e piacere del popolo di Roma accolto fosse, perchè gli uscirono tutti i principali incontra, e tutti co 'l volto, e coi gesti, e con l'acclamazioni mostravano ogni suprema allegrezza, appunto come sogliono sar i buoni sigliuoli, quando ritorna dal viaggio il Padre loro. Non era cosa in Roma, che della venuta del Pontefice non avesse bisogno. Perchè la muraglia della Città, e le Chiese, e tutti gli altri edfici privati, e pubblici minacciavano per tutto ro. vina. E certo, ch' egli in gran parte al tutto rimediò, come una Torre edificata per suo ordine presso Santa Maria Maggiore lo dimostra. Si ritrovavano anco i costumi della Città assai corrotti, e guasti, onde per non esservi civiltà, nè polizia alcuna, bisognava, che altronde venisse, per quivi piantarla, donde già tutto il Mondo soleva i buoni costumi apprendere. Riposta adunque il Pontesice in Roma la sedia sua, incominciò da buon Pastore a volger per tutto gli occhi, ed a pensare di dover porre atte medicine alle piaghe della misera Ita-

pi assai rispettabile, e secondo le maniere di guerreggiare assai di quella età istruito, e postovi alla testa Roberto Cardinale de' SS. Apostoli fratello del Conte di Ginevra detto volgarmente il Cardinale Zoppo, perchè era tale in verità, comandò, che prendesse la via d'Italia. Ma come le marchie andavan lente di questo corpo militare, ed il S. Padre sembrava molto occupato nelle cose della religione, avendo speso qualche tempo in processare, e condannare un certo Raimondo Lullo giudeo battezzato, e perciò diverso da Raimondo Lullo Filosofo, di cui abbiamo molte opere, il quale Giudeo convertito insegnava potersi negare Gesù-Crisso, e che ogni Uomo salvavassi in quella Religione in cui adoravassi un Dio, ancorche Maometana, risolsero i Romani non sò, se per tentare S. Santità, o veramente così persussi di farsi un Papa, che seco stesse e regnasse. Disposero perciò l' Abate di Monte Casino a ricever la Tiara. Ma avendo poi inteso, che il S. Padre erasi in verità partito di Avignone nel di XIII. di Settembre, che l' esercito si avanzava a gran passi, e che tre Cardinali erano per mettere a momenti piedi in Roma, tranontò il negozio ben presto dell' Antipapa. Giunti che i tre Cardinali surono cossa signoria della Città di Roma, e che in ossagio uno de' tre Cardinali furono cossa signoria della Città di Roma, e che in ossagio uno de' tre Cardinali prenderebbe la guardia delle porte, delle torri, e de' ponti, oltre a quella porzione intera, ch' è situata di là dal Tevere. Intanto il S. Padre avendo seco riconciliati i Visconti, rinnovò le censure contro la Repubblica Fiorentina accrescendole al grado, che Clemente V. le accrebbe contro de' Veneziani, ed imbarcatosi a Marsiglia approdò nel di XVIII. di Ottobre a Genova, dove fermossi, ed intese pervenuto l' esercito suo in Romagna. Allora risalite le Galee voltò le prore verso Corneto, ed ivi smontato celebrò il S. Natale. Accorsero gli Romani Ambasciadori parimenti a Corneto, ed ebbero l' onore di presentargli l' istrumento sipulato fra gli tre Cardinali ed il pop

lia (e). E dopo d' avervi avuto molto pensiero sopra, mandò prima un suo Legato ai Fiorentini, ch' erano per prender l' armi, e si confortò di dover abbracciare con buone condizioni la pace. I Fiorentini, che sospettavano della potenza del Papa, per non essere ssorzati alla pace si strinsero in amicizia, e lega con Bernabo Visconte loro antico nemico, e subornato poi con danari, e con promesse Giovanni Aguto, distogliendolo dalla Chiesa, lo secero lor partegiano, di che gonsi non lasciarono maniera di contumelia, e di oltraggio, ch' essi in dispregio del Ponte-fice non usassero. Per la qual cosa essendone seomunicati, ed interdetti, non restarono però di sar sempre i loro sacerdoti celebrare, ssorzandoli, e facendoli quello fare, che ogni ragione, e debito gli vietava. Allora il Papa volto dalle preghiere all' armi, si riconciliò primie-ramente i Bolognesi, perchè in nome del Pontesice la Citta loro governassero, poi assoldò il Varano, usando in questa parte l'arti de' Fiorentini, e li consegnò il suo esercito, per mandarlo poco appresso sopra i Fiorentini. Ma non puote farlo così tosto come pensava, per cagione della discordia grande, che nacque tra i Genovesi, e i Veneziani. Perchè dubitò, che se anch' egli coi Fiorentini s' attaccase, non ne venisse sopra la misera Italia qualche ssorzo straniero. Avez Andronico con l'ajuto dei Genovesi, a' quali avea dato in premio l' Isola di Tenedo, cacciato di Costantinopoli l' Imperadore Giovanni suo padre, il qual con l'ajuto de' Veneziani racquistò l'Imperio, e ne donò perciòloro la medesima Isola di Tenedo. Di che idegnati forte i Genovesi, perchè temevano dell'iscoma-nica del Papa, in altro tempo si serbarono la vendetta. Perciocche il Papa gridava, e minacciava ai Genovesi, e Veneziani, se non deponeano l' armi, dicendo, che non toccava ad alcun di loro di fare guerra, Ma mentre, che 'l S. Pontefice non resta di fare quanto ad un buon Pestor fi conviene, di un intollerabile dolore di vessica morì a' vent' otto di Mar-

la giornata XVII. di Gennajo dell' anno suddetto fra gli plausi ed eviva del popolo, dell' Ordine Nobile, del Clero. V. Itinerar. Gregor. XI. P. II. To. III. Rer. Italicar. Item Gregor. XI. Tom. eod.

Rer. Italicar. Item Gregor. XI. Tom. eod.

(e) Dice benissimo il Muratori, non essere da estinguessi e levassi meno disscili i mali abiti del corpo politico, di quello sieno del corpo e dell'animo umano le cattive abitudini. Però presso i grandi di Roma tornarono alle loro prepotenze, ed alle loro sanguinarie fazioni. Gli dodeci Caporconi, non deposero le loro bandiere, ne gli banderesi loro licenziarono, con che dettero molto che fare al S. Padre, il quale da gran Politica superò prima il più sorte, ch' era Francesco da Vico, e lo trasse ne' suoi interessi: poscia passato egli a villeggiare in Anagni, impegnò lo stesso senderessi. Gli Fiorentini pertanto sentendo le cose di Roma ordinate, che pur aveano essi medesimi cerco di perturbare, ben pensarono, che Sua Santità avrebbe volti a se soli i suoi ristessi, e consegnentemente le sue milizie. Fecero pertanto eglino sì, che si distaccò dal corpo delle pontificie truppe Giovanni Aucud, ma il Papa con altrettanto accorgimento tirò al suo soldo il prode Ridolso Varano Signore di Camerino e Generale di quella Repubblica, rimaste perciò l' armi Fiorentine senza il nerbo più forte, e senza Condottiere discreto. Ad ogni modo non surono felici i fatti del Varano, avendogli opposto la Repubblica il Conte Lucio Uomo pieno di finte, e di stratagemmi.

zo nel 1382, avendo retto il Papato 11, anni, e 5, mess. Fu sepolto nella Chiesa di S. Maria in via nuova in una tomba marmorea, ch' ancor si vede, e con tanto pianto di tutti, con quanto ne sosse prima stato mai altro Pontesce sepolto. Perchè a tutti parea d'esser privi del proprio padre. E piangevano tutti non solamente la presente calamità, ma la sutura ancora, nella qual dopo la morte di questo ottimo Pontesce per la discordia de' Cardinali si dovevano ritrovare (f).

Creò questo Pontesice in due ordinazioni sedici Cardinali, undici Preti, e cinque Diaconi, e surono.

Pietro d' Indice Francese Lemovicense, Consobrino del Papa, Arcivescovo di Narbona, Prete Card. tit. di S....

Roberto di Gebenna, Borgognone, Prete Card. tit. di SS. Apostoli.

Vzo

mi. Sicche Gregorio cominciò ad annojarsi di Roma, ed i Cardinali Francesi l'andavano urtando al ritorno in Francia continuamente. Per altro conobbe S. Beatitudine, che se avesse abbandonato in que' tumulti, ne' quali trovayasi, lo stato della Chiesa, sì fatto abbandono fruttargli non potea, che disonore, e vergogna, e potò rivosse tossi i suoi pensieri alla pace. Scrisse ei pertanto al Re di Francia, affinche vi s' interponesse, e vi s' interpose il Re vigorosamente muovendo i principali Signori d' Italia, che vi si interpose il Re vigorosamente muovendo i principali Signori d' Italia, che vi si interpose il stabilito un congresso in Sarzana. Qua venne Giovanni Cardinale della Grangia qual plenipotenziario della S. Sede: quà spediti furono quattro Ambasciadori Fiorentini: quà i Veneziani, i Genovesi vi mandarono i suoi parimenti: quà quelli della Regina Giovanna giunsero ancora, e Barnabò Visconti volle intervenirvi in persona mossirandosi assa impegnato per la pace. Tutta la quistione versava sopra ottocento mila Fiorini, che il Papa asseriva spesi nella guerra per colpa de' Fiorentini, de' quali pretendeva essere risarcito, ed i Fiorentini nulla contar volcano per tal cagione risondendo tutta la guerra su iministri della Chiesa. La quistione ando tanto avanti, che prima s' intese morto il Papa, che sciolta la controversia. V. Leonard. Aretin. Histor. lib. 9. Raynaud. Annalib. Ecclessas.

(f) Mancò il S. Padre di vita nella notte dei XXVII. venendo il di XXVIII. di Marzo dell' anno MCCCLXXVIII. dopo avere regnato VII. anni, II. mes, e XXVII. giorni in età di soli XLVI. anni. Prima, ch' ei mancasse confermò la Ragola degli Eremiti di S. Girolamo fondati in Lupiana, terra vicina a Toledo. Volle, che si digiunasse nella vigilia della Natività di M. V. il quale digiuno oggi non serbasi, che dagli Ordini Regolari, e forse l'intimò a questi soli: su

(f) Mancò il S. Padre di vita nella notte dei XXVII. venendo il di XXVIII. di Marzo dell' anno MCCCLXXVIII. dopo avere regnato VII. anni, II. mesi, e XXVII. giorai in età di soli XLVI. anni. Prima, ch' ei mancasse confermò la Regola degli Eremiti di S. Girolamo sondati in Lupiana, terra vicina a Toledo. Volle, che si digiunasse nella vigilia della Natività di M. V. il quale digiuno oggi non serbasi, che dagli Ordini Regolari, e sorse l'intimò a questi soli: su solito di passare ogni giorno all' adorazione della Santissima Eucarissia, che nel suo viaggio ad Anagni sece ei portare decentemente avanti a se: condannò egli con molto avvedimento XIX. proposizioni di VVicleso Teologo Dottore, e Curato di Lutervoth in Inghilterra, e ne se spedire la bolla di condanna al Vescovo di Londra, ed all' Arcivescovo di Cantorberì finalmente vicino a morte, vi è stato qualche scrittore, che ci ha raccontato, Gregorio XI. tenendo nella sua destra l'Ostia consegrata, avere protestato ad alta voce, ed avvisato tutti, che si guardassero dagli Uomini, e dalle Donne visionarie, che attribuiscono a Dio ciocche deriva soltanto propriamente da essi, vendendo per visioni celesti le illusioni del proprio spirito, onde ei perciò srissuato il consiglio de' suoi per aderire a costoro su di molte divisioni cagione, ed occasione di scisme. Natale Alessandro però nega onninamente tal satto. V. Sandin. in Vit. Hujus Pontis. To not. Coc.

Uzo de Monte Lungo detto volgarmente di Bertazna, Francese, Prete Car. di Ss. Quattro Coronati.

Guido da Malofico Cittadino, e Veseovo di Poitier, Francese, Prete Card. tit. di S. Croce in Gerusalemme.

Pietro Soracicano, Vescovo Vivariense Francese, Prete Card. tit. di San Lorenzo in Lucina.

Francesco Tebaldesco, Romano Prete Card. tit. di S. Sabina, detto vol. garmente il Card. di S. Pietro.

Simon da Borsano Milanese Prete Card. di Ss. Gievanni, e Paolo tit. di Pammachio.

F. Gerardo Loyda Podio Francese, Monaco, ed Abbate di S. Benedetto Prete Card. tit. di S. Clemente.

Giovanni Busserio Francese, Prete Card. nit. di S. Anaffasia.

F. Guglielmo da Canaco, monaco di San Florenzio, dell' Ordine di San Benedetto dottor Francese, Prete Card. tit. di S. Vitale in Vestina.

F. Giovanni de Gragia monaco di S. Benedetto, Vescovo d'Amiens Francese, Prete Card. tit. di S. Marcello.

Pietro Flandrino Francese Diacono Card. di S. Enstachio.

Guglielmo Noveletti Lemovicense, Francese Diacono Card. di S. Angiolo. Pietro da Verucco, Francese, Diacono Card. di S. Maria in via Lata.

Pietro di Luna Arragonese, Spagnuolo, Diacono Card. di S. Maria in Cos. medin.

Pietro di Bervia, Vescovo Viarense Francese, Diacono Card. di S. Lorenzo in Lucina.

Pietro Tartaro Romano, Abbate di Monte Cassino, Card. Reatino nominato, messo prigione da Urbano VI. reintegrato da Bonisacio IX.





VITA DI URBANO VI.

## SCISMA XXVI. NELLA CHIESA.

CLEMENTE VII. ANTIPAPA.

SSENDO adunque morto Gregorio, e facendosi motto della creazione del nuovo Pontesice, concorse il clero, e popoli
di Roma a' Cardinali pregandoli, che avessero voluto creare
Pontesice per il bene della Chiesa Romana qualche persona
illustre Italiana, altramente in quel calamitoso tempo era per
idarne il nome Cristiano a terra. E lo domandavano Italiano, dubitano, che se sosse e fosse stato Francese, non ne avesse di nuovo rimenata in Frana la corte con incredibil danno di Roma, e di tutta Italia; poichè con
assenza del Pontesice, s' era veduto tutto lo stato di Santa Chiesa anr in poter de' tiranni, ed esser Italia, e Roma in continui slagelli, e

le Chiese della Città abbandonate, essere andate in gran parte per terra . Onde se ne era per ciò estinta la devozione de popoli, che solevano pri-ma concorrere del continuo in Roma; poiche tutti vedevano la sede Pontificia, i titoli de' Cardincii, i monasteri, e gli altri facri luoghi de' martiri andar in rovina, ed effere già diventati mandre, e fiazioni di pecore, e di altri animali. E che per questo era giusto, chi il Papa faces-se la residenza, dove per volonta di Dio S. Pietro lasciata la patria sua, cletta, e satta l' aveva, e i Martiri Santi, e i Consessori l' avevano poi accresciuta; e satta maggiore col cenere, e sangue loro. Onde i pastori della Chiefa , e col ricordarfi de precetti di Cristo , e con l' elempio dei lor maggiori, i cui gesti sempre su gli occlii avevano, dovevano qui, ed alla salure dei Crittiani provedere, ed attendere a ricuperare, e contervar il patrimonio di S. Pietro, ch' era in Tofcana, in Sabina, in campagna di Roma, in Umbria, nella Marca, e nella Romagna, per l'affenza de Pontefici da vari tiranni stato occupato, il che a tutto questo, ed alla devozion delle genti, ch'era quali effinta dal venire più in Roma a visitare i corpi Santi, che vi erano, se farebbe rimediato, con creare un Pontefice Italiano. A tutte queste cose risposero i Cardinali, che essi avrebbono avuto pensiero di elegere un' ottima persona, che lenza fare eccezione di persona, ne di Nazione avrebbe governata la Chiesa santa ad imitazione del Salvator nostro, che di ogni sorte di gente elesse, e chiamò all' Apostolato. E che perciò si quietassero, e stessero di buon voglia, e pensassero, che essi non avrebbono fatto cola, che non sosse ad ono-re di Dio, ed a utile della Chiesa Romana, e del Cristianesimo tutto. Ora ordinato presso S. Pietro il conclave, e poste in Vaticano buone guardie di foldati, perche qualche tumulto non impediffe questa elezione, che far si dovea nel voler incominciare a dar le voci, nacque subito una gran contela fra Cardinali. Perche n' erano tredici Francesi, che avrebbono voluto creare un di loro. Ne crano quattro Italiani, de' quali uno di casa Orsina aspirava sortemente al Papato. Ora perch' era il numero de' Francesi maggiore, il negozio inclinava tutto alla lor parte. Ma nacque per sorte discordia tra à Cardinali Lemovicensi, e gli altri Francesi, perchè e questi, e quelli volevano ciascuno il Pontesice del corpo loro. E su questa discordia cagione, che inclinassero tutti a creare uno ch'era assente, e suori del collegio dei Cardinali, che su Bartolommeo da Napoli, o come altrove si legge, da Pisa, Arcivescovo di Bari, e lo chiamarono Urbano VI. (a). Ma prima che uscissero suori incominciaro-

<sup>(</sup>a) Tre partiti si formarono ben presso dopo la morte di Gregorio XI. il primo era de' Cardinali Italiani, che erano quattro: il secondo de' Cardinali Italiani, che non si contentavano d' avere un Papa Francese, ma lo volevano Limosino: il terzo era de' Cardinali delle altre provincie di Francia, che nol volevano ne Italiano, ne Limosino. Erano gli Cardinali, che si chiusero in Conclave solamente nel di VI. di Aprile, in tutti XVI. cioè quattro come dissi Italiani, sette Limosini, e sei Francesi, rimasti essendone altri VI. in Avignone. Prima di chiudersi riceverono ambasciate da' Magistrati Romani supplichevoli per un Romano, o almeno Italiano, e furono tali ambascierie attribuite all' ambito del Cardinale Orsini. L' Arcivescovo di Bari, che ritrovavasi a que' di in Roma

no i Francesi a calunniare questa elezione, come fatta con sraude, e a sorza da' Romani, ch' armati avevano tanta istanza fatta che si creasse Pontesice Italiano. Usciti poi dal conclave si ritirarono parte in Castello Sant' Angelo, parte suori sù alle montagne per suggire lo sdegno, e l'alterezza del popolo. Il Cardinale Orsino si ritirò a Vicovaro, ponendo gran speranza in queste discordie di potere esso conseguire il Pontisicato. Ma pentiti poco appresso i Cardinali di questo motivo, se ne ritornarono in Roma, e confermarono, ed adorarono Urbano, come sare si dovea ad un vero, e legittimo Pontesice. In capo poi del terzo mese, i Francesi, sotto colore di volere suggire i caldi della Città, domandarono licenza al Papa di potere andate a starsi quella Estate in Anagni. E benchè allegassero questa iscusa del caldo, e del mal'aere di Roma, in essetto il partire loro era solo: perchè temevano della severità di Urbano. Perciocchè egli

risitati avez i Cardinali tutti prima che si chiudessero, e portati buoni ussicj per l' uno e per l'altro parrito; poiche era pubblica la dissensione. Ma chiuso alla persine il Conclave su satto dal popolo tumulto gridando: Romano lo
volemo, Romano, ed a tali gridi gli più scapestrati della plebaglia aggiungettero minaccie. Canssi i Cardinali, su loro proposto un partito dagli Italiani,
e su questo, che si eleggesse un suddito della Regina Giovanna, che sarebbe
così stato suddito Francese, e nazionale Italiano, onde anche il Popolo si sarebbe acchettato. Piacque tale progetto a Francesi, e si unirono cogli Italiani. Restavano nulladimeno i Limosini sissi nell'escludere ogni uno de Cardini. Restavano nulladimeno i Limosini fissi nell' escludere ogni uno de' Cardinati non Limosini, e però si dette loro dallo restante degli Elettori per tirarli in concerdia, la facoltà di nominare un Italiano. Nel di VIII. di Aprile nominatono pertanto Bartolommeo Prignano non Cardinale, e solo Azcivescovo di Bari; ma tosto non lo pubblicarono, perche tumultuava il Popolo con la folita voce Romano lo volemo, Romano, e perche conveniva far avvilato l'Eletto. Accade intanto, che affacciatosi ad una finestra Francesco Tebaldeschi Romano, vecchio Cardinale del titolo di S. Pietro in Vincola, il quale con la mano facea motto, perche la moltitudine si acchettasse, fu dalla stessa moltitudine creduto, volerlici con quel motto additare, che la persona sua era stata eletta. Il perche parte del Popolo si portò a Caia Tebaldeschi, e la depredò sparsasi tal voce per tutta Roma, e parte sece irruzione nel Conclave rotta ogni porta, e superato ogni ostacolo, cui presentandosi il mentovato Cardinale Francesco la Irenò, dicendole, ch'ei non era il Papa; ma bensì il Vescovo di Bari molto più di sè degno. Essendo dunque rotte le porte se ne suggirono i Cardinali intimiditi in Castel Santagnolo, e quelli, che a tempo non puoteto giugnervi si secero sorti in alcune vicine Torri. Accorse anco Bartolommeo alla acclamazione del suo nome, ed entrò francamente nella Sala del Conclave facendogli ala il Popolo medesimo. La mattina dei IX. mandò ei di buon mattino a partecipare la sua elezione a Maestrati tutti della Città, i quali vennerò tosto a prestar lui i loro omaggi, ch' ei non volle per altro ricevere protestando, che asceso non avrebbe mai il gran Trono Papale, se i Cardinasi prima non avessero ratificato la sua elezione. Che però satti i Cardinali sicuri dal Senatore, e guidati pomposamente al Conclave rinovarono la elezione, e su intuonato il Te Deum. Finalmente nel di XVIII. di Aprile su corona-to Urbano VI. alla presenza de XVI. Cardinali col consenso de quali surono scritte le Circolari alle Corti, e partecipata l'elezione agli altri sei Cardinali, ch' erano in Avignone. V. Asta apad Papebroch. & V. Gregor. XI. Tomo III.

li aveva più di una volta chiamati, ed ammonitili, che non develle ro sicevere cosa alcuna in dono, nè quando alcuno in qualche cola fororivano, nè quando a consegnire benefizio alcuno l'ajutavano. Aveva anche minacciato di dover severamente punire. i Simoniaci , e i fautori delle cause inginste. Avea ancora detto loro, che voleva, ch' essi quella tanta pompa, e numero di servitori, e di cavalli soverchi alla grandezza loro lasciassero. Perchè quetto, che in queste superfluità si spendez, si doveva date a poveri di Cristo, ed a risat. cire le Chiese same, che se ne andarano per terra. E che avrebbe fatto la scielte dei buoni, e non sarebbe reflato di castigure i catti-.vi, se non avessero mutata vita. E perchè si accorgeva bene, che i Cardinali Francesi erano un di per sare motto, che la cotte se ne ritornafe di nuovo in Francia alla aperta moltro loto, che esso non sarebbe altramente partito di Roma, nè avrebbe ascosteto, chi gli avelle persuaso il contrario, perchè in Roma era fiata, e sondata, ed accrescinta la Chiesa universale, e la Fede di Cristo. Mossi da queste cose i Cardinali Frances, e quella massimamente, che mella morte de Pontefici avevano i Tesori della Chicia rubati , e che so-levano prima maneggiare il Papato, e fare a lor voglia il tutto, se n'andarono prima in Anagni, e poi todo se ne fugginoso in Fondi, dove incomincierono prima a calumniere Urbano come fello Pontefice dicendo; effere flato creato per forza, ed incorbanto per forza, poiche l'uno atto, e l'altro erano flati fatti in luogo poco ficuto. e con tanta istanza del popolo Romano, chi aveva siorzato il Colleatto cost importante effere, e le volontà, e le voci libere. Gra per quelle cagioni elcutto vacare la Chiefe, acto Gerdintili, chie quitt erano, col favore dellit Regina Giovanna, crearono Politi dinale di Ginevra, il qual era già prima flato mandato Legato in Italia, e lo chiamarono Clemente VII. (b) Di quì nacque nella

<sup>(</sup>b) Ho di logra notato, în gast maniera îl Prignate la fatto Papi , or notar conviene di qual modo fienti alcuni Cardinali terviri per fat Referte Autipapa; poiche il Platina ha molte cole ottatelle , molte non bene spiegate; e molte falfamente racconte. Urbane era uno di quegli Uoutini, che pottati il bene, lo vorrebbono tutto in una volta anco in un corpo pian di disordine, adoperando ogni violenza per ottenerlo; quando tutte le regole infegnano, che il male, il quale ascende per gradi, mon può, che per gradi discendere, ed il troncario tutto in una volta, non è ch'esporre il corpo infetto alla rissoluzione, o la propria forza asporte all'asqui vilipendio, sil perche Urbano VI, che apertamente impresa avez la risorma del Sacro Collegio, e minacciatolo di accrescerlo con la giunta di canti Italiani, quanti bastassero a pareggiare il numero de Francesi, ed a sissare in Roma la sizzione Papale, dispusto talmente, ed atterrì i Porporati, che conoscendo eglino gravi disgrazie sovrastar loro senza ne presente, ne suturo riparo, pensarono a disfarsi del Papa, lo che sorse non farebbe, almeno si presto venuto loro in mente, se il Pontesce fatto avesse, se poi intrapresa la risorto creato avesse gli XXIX. Gardinali, che poi creò, e poi intrapresa la risorto creato avesse gli XXIX. Gardinali, che poi creò, e poi intrapresa la risorto creato avesse gli XXIX. Gardinali, che poi creò, e poi intrapresa la risorto.

Chiesa santa un gran seisma, e che tanto tempo durò, una parte de Principi Cristiani savorendo Urbano, un'altra Clemente. E non contenti i sediziosi Cardinali di questo male, mandarono ancor sopra il Papa, e Romani quelle compagnie di soldati Bertoni, ch'avevano

ma', senza dubbio ottenuto avrebbe l'effetto. I Cardinali dunque Limosini e' Francesi, chiesta permissione di ritirarsi da Roma per issuggire l'aria calda e pesante, si ridussero un dopo l'altro ad Anagni. Invitarono essi alla villeggiatura di Anagni apco gli Cardinali rimasti in Roma cioè lo Spagnuolo, e gli quattro Italiani. Vivandò il 'primo, e gli altri risposero, che non soffriva loro il enorerdi abbandonare il Cardinale di S. Pietro in Vincola gravemente ammalato; e che in fatti morì nel vegnente Agosto sisso anco con pubblica pro-testa nella obbedienza a Papa Urbano VI. Trattanto mandò la Regina di Napoli suo marito Ottone di Bransvick in Roma per congratularsi con Sua Santità della sua esaltazione. Volle il Papa esiggere dal Duca non obbedienza solo, ma omaggio, ricevendo i doni; che portati aveagli, non come doni, ma come tributi, ed in argomento di servaggio. Qui nacquero molte parole, e fi lasciò trasportare Urbano a minacciarila Regina di mandarla a filare nel Convento di Santa Chiara. In tale frattempo gli XII. Cardinali uniti scrissero agli VI. ch' erano in Avignone inchiudendo loro una lettera pel Re di Francia, in cui narravano le cose nate a Roma/in tempo di Conclave, e protesta-vano di violenza implorando il suo padrocinio, e penetrati i disgusti fra il Papa nati e la Regina Giovanna fecero a lei pure ricorso, e ne ricevettero chiare protestazioni di amicizia e di favore. Non puntero non giugnere aglioracchi di S. Beatitudine tutte queste mene, principalmente dopo li tre monitori affilii in Roma per ordine de' XII. Cardinali, e però spedì ad Anagni gli tre Cardinali rimastigli, assinche tentassero ogni via di sedare il tumulto anco a costo d'un Concilio generale da convocarsi su tale proposito; ma essi dovettero ritornarfene con le mani vuote. Poiche quanto più conobbero i Francesi intimidito il Papa, tanto prefero eglino maggior animo, e cioccho prima celatamente eractavano, cominciarono a trattare (copertamente, rifiutando ogni propolizione, e chiamando al loro foldo Bernardo da Sala condottiero d' una grossa squadra de Bretoni, perche li coprisse, e disendesse da ogni attentato, il quale passando sotto le mura di Roma su dalle papali milizie, e da caporioni attaccato, ch' ei valorolamente sconfisse, dalla quale sconfista ne nacque! poi la Carcerazione, e lo spoglio di quasi tutti i Francesi, che trovavansi in quella Capitale. Venuto il di IX. di Agosto su da XI. Cardinali Francesi, e dal Cardinale Pietro di Luna Spagnuolo pronunciato solennemente il Prignano: illegittimo-Papa, come quegli, la di cui elezione essendo stata violentemente fatta, e violensemente ratificata, avea ulurpata la suprema Sede, ed era incorso in tutte le censure comminate da SS. PP. contro gli invasori del Papavo ec. Quindi fatti sicuri dal Ducas di Fondi, e dalla Regina di Napoli passarono nella Città appunto di Fondi, e qua estendo giunti anco i tre Italiani, che abbandonato avevano e Roma ed Urbano, de' quali il seguente satto sa conoscere, avere non con verità scritto Tommaso d'Acerno, che non consenti-rono questi alle risoluzioni di quelli; perocche se tutti XV. nel di xx. di Settembre elessero Papa il Zoppino Roberto, ch' era stato Cardinale Legato, ed era Vescovo di Ginevra, e lo pubblicarono comordemente col nome di Clemente VIL sorza è dire, che consentirono al primo passo, se unironsi a formare il secondo. Qui cominciarono le scomuniche di Urbano, che tosto promosse alla porpora XXIX. personaggi, tre soli de quali accettarono e le degradazioni contro Clemente ed i Cardinali lui ad renti : qui le censure di Clémente contro Urbano ed i Cardinali suoi: qui le divisioni de' Sovrani riconoscendo l'Im-K k 2

già saccheggiate molte terre, e ville di santa Chiesa, ed alcune rocche occupate. Il popolo di Roma usci disordinato loro incontra al ponte Salario, e fu vinto, e tagliato a pezzi. Ma essendo poi presso Marino rinovata la zuffa, furono i Bertoni in modo conci, che appena ne restò vivo, chi portasse la novella di quella rotta. Quelli, ch'erano nelle fortezze, difenderonsi per qualche tempo. E fra gli altri-vi fu il Cakellano deila rocca di Soriano, che molti anni appreslo a Martino Pontefice si arrese. (c) In questo i Genovesi per mostrare l'odio, che cuntro i Veneziani avevano, si confederarono con Lodovico Re d'Uneana, con Francesco da Carrara Signore di Padova e col Duce d'Auffria, e col Patriarca d'Acquileja. Con li Venezioni erano all'ora Perino Lufiguano Re di Cipri, e Bernabo Vifronte. Ora fella prima battaglia navale, che fu fra lor fatta in piagsa di Roma presso Anzo, restarono i Veneziani superiori, essendo Vittore Pisani lor Capitano; ed i Genovesi di dieci galere, che qui ebbero, ne perderono cinque. All' ora i Marchest del Carretto con l'ajuto di Bernabò tolsero a Genovesi Albenga, Noli, e Castro franco. Ma ritornando non molto poi in grazia con li Genoveli, loro questi luoghi restituirono. I Genovesi posto Domenico Fregoso lor Duca, e Pietro il fratello in una prigione, crearono Duca Niccolò Guarco, e Luciano d'Oria Capitan dell' armata. Bernabo Visconti avendo data la figlinola al Re di Cipri per moglie la mandò in Cipri molto onorata con dodici Galere sei di Catalani, ed altrettante di Veneziani, delli quali legni poi Perino si servi in assediare, e combattere Fâmagosta. Ma egt in vano si operò, perche la Città su valorolistimamente diseia, e ne fu la fua armata dal vento, e dal mare conquessas. Non restavano i Genovesi, e i Veneziani in questo le treyagliero l'ano l'altro, e nel mar Tirreno, e nel mar Adriatier. Perciocche mentie Carlo Zeno Capitano dell'armata Veneziana

peradore Carlo IV. che poce dopo morì, e seco la Germania, l'Unglieria, la Polonia, l'Italia in parce non però tutta, per legittimo Papa Urbano VI. e risconoscendo la Corte di Napoli, la Savoja, la Brancia, e l'Aragona per Papa legittimo Chumente VII. La Castiglia stette alcun tempo neutrale, imarpeli si dirchiard per Chumente. Mo voluto in lungo queste due cole nounce; affinche ogni-Lettore giudicate passe dello Scilina, che vesso per ranco compo la Chiesa, sonte per cuanto compo la Chiesa, sonte per cuanto compo la Chiesa, sonte per cuanto compo la Chiesa, sonte per cuanto compo la Chiesa, sonte per cuanto compo la Chiesa, sonte per cuanto delle cole. V. Giurnal. Mapoleo Garat. Chrenic. Vis. Gregor. XI. P. II. Rer. Italicar. Cr.. (c) Tutto quallo che si di sopra necato avvenne nell'anno MCCCLXXVIII. nel seguente anno poi Chumule andò a Napoli per vistar la Regina, dove una sollevazion populare contro di lui, che minacciò la stessa Casa Reale, lo se singgiar subito, e tornare di lui, che minacciò la stessa Casa Reale, lo se singgiar subito, e tornare di la la quale Città non trovandosi sicuro a avviò verso Avignone lascuati in Italia due Gardinali in qualità di Legati, massamente dopo avere inteso, che Casal Santagnolo, che si teneva per lui, erasi ceso ad Allerico Conte di Barbiano e di Cunco, Condottiere della Compagnia di S. Giorgio, che militava a savore di Urbano VI. e dopo avere inteso, che erano stati sotti presso Marino e sugati i Bretoni. V. Rayando. Annalih. Esclesiasic. Cr.

tiene a Genovest il mar Titreno travagliato, Luciano d' Oria corre con gran danno de' Veneziani il mare Adriatico, movendosi da Zalra; dove esso sermo s'era, contro il nemico. Pereiocchè Zara era del Re d'Ungaria. Onde forte perciò sdegnati i Veneziani, non potendo tirare Luciano a battaglia, passarono sopra Cattaro, e Sebenico terre del Re Ungaro, e le bruciarono. In questo effendo morto Galeazzo Visconte nel MCCCLXXIX: parea, che quasi tutto lo stato di Milano a Bernabò inchinasse. Di che i Veneziàni gran piacere sentirono: ma duro poco. Perchè prima la metà di quello stato, e poi tutto tocco a Giovan Galeazzo il nipote. Luciano d'Oria passato in Pola, nel porto istesso vinse l'armata Veneziana, e la sece cattiva. Ma mentre che troppo alla ficura ne vuole il nemico (che fugl ge) seguire, su da una punta di lancia serito, e morto. Fu l'armata vittoriosa con la vinta condotta in Zara, dove tosto i Genovesi mandarono in luogo del fratello morto, Pietro d'Oria con o galere; ed altri legni minori. Il quale riconoscendo la vittoria del fratello; ritrovò de nemiei da due mila cattivi, e che n'erano nella battaglia, e nel mare assai morti. Erano i Veneziani ancor in terra serma travagliati dal Carrarele, e suoi confederati, che di sopra si disfero. A quali opposero i Veneziani Alberico da Barbiano Conte di Cunio, e Capitano eccellente. Ora il Capitan Pietro d'Oria fatta un'armata di 40: galere, e di altrettante navi, se ne passò sopra Vemezia, dove prese a forza, e bruciò-Grado, Umago, e Caorle. Mosfo poi sopra Chioggia, che con la guardia, che v'era, un tempo gagliardamente si disese, finalmente la prese a forza, e il Signor di Padova lo soccorreva di vettovaglie. Nella presa di Chioggia morirono da sei mila uomini, e vi surono da novecento, e cinquanta Veneziani fatti prigioni, e mandati in Zara; e fu in questa calamità conservato l'onor alle donne, ch' erano in Chioggia. Tanto i Veneziani per questa calamità si dimessero, che non sperando, nè da terra, nè da mare soccorso, liberarono que' Genovesi, ch'essi prigioni avevano, e gli mandarono in Chioggia a vedere di ottener dal Capitano d' Oria la pace con quelle condizioni, ch' esso voluto avesse. I Genovesi gonfi, e superbi, come sogliono esser per lo più i vincitori, non vollero ascoltare parola di pace, ma volevano, che i Veneziani avessero ceduto, e dato se stesse con quanto avevano in poter loro. Allora i Veneziani si volsero alla disesa, e tirate alla bocca del porto alcune catene di ferro, e poi sul lito del porto 300. cavalli, ed altrettanti fanti andavano pensando, o risguardando intorno per ritrovare uno atto, e sufficiente Capitano per questa guerra. E mentre, ch' erano incerti, e dubbj di questa elezione così importante, su intesa una voce, che non si seppe, onde uscisse, che diceva Vettore Pisani esser unico in questo bisogno, perch' egli conosceva bene, come si sossero potuti vincer i Genoveli. Questa voce fu tal, che fu tosto carato il Pisani dalle carceri, dov'era stato posto, per aver mal combattuto a Pola, e su creato Capitan per queRa guerra marittima u Non dormivano i Genoveli, perchè avendo prese entre quelle Castella intorno, si ponevano in punto per dover anche entre nella Città. Ma dopo una lunga zusta Giovanni Barbao con le sue armate barchette li cacciò addietro. Perciocche non poterano in quelli stagni le galere de Genovesi andar molto oltre. Vi uso ancor il Barbarigo quest', arae, ch' egli in ogn' una di quelle harchette avea fatto porre due bombarde; e più (le quali bombarde erano, pure allora, state, da un Tedesco ritrovate) e col rimbombo loro, e con le botte fpaventava, ed opprimeva il nemico, che come di: una cosa nuova, a terribile suggiva, massimamente ch'ogni bombarda in una botta uccideva due, e tre uomini ; e tanto più, che fulle galere non si poteva fuggir il colpo, come in terra fatto si sarebbe. I Veneziani non restavano di sollecitare Bernabò Visconte Ioro amico confederato, ch'aveste travagliato talmente a casa loro i Genoveli; ch' esti fossero usciti di quel grave assedio; perciocche incominciava già mancar loro la vettovaglia. E sarebbe lo stato de' Veneziani andato per terra, se i Genoveli come il Carrarese diceva lo-10, avessero avuto cura, ch'al nemico non fosse per mare andata la vettovaglia. Ora volendo Bernabo foddisfare in parte a' Veneziani, mando il suo escreito sopra i Genovesi, ed avendo posto la valle di Pulcefera a facco , ed avuto 19. mila pezzi d'oro da Genoveli co' anali volle con l' oro, e non col ferro guerreggiare, se ne ritornò carico di preda a casa. Non ebbe la medesima fortuna Astorgio da Facaza, il quale mandato dal medesimo Bernabo con la cavalleria sopra Genova, gli jusci quel popolo con tanto impeto sopra, che ne sa rotto, e posto in suga; ed ello si salvò suggendo travestito da Conredino L'Imperadore: Galojanni, ch' era amico de' Veneziani, passò socra Pera, ch'era de Genovesi; e vicino a Costantinopoli. Ma Andropico, il figliuolo, ch' era, ed al padre, ed a' Veneziani nemico, col soccorso, ch'ebbe de Turchi; e de Bulgari strenuamente la disele e ridusse a tanto spavento il padre, che lo sece tosto co Genovesi accostare. In questo mezzo Urbano non volgeva l'animo a porre una buona pace fra Cristiani, ma vendicarsi dell'oltraggio che li parea d'aver dalla Regina Giovanna avuto: Onde follecito Lodorico Re d'Ungaria dover vendicar la morte d'Andreallo, suo fratello. promettendo di dover ajutarlo: Il Re Ungaro mando Carlo il figlinolo, che guerreggiava allora su il Trivigiano contro i Veneziani, sopra il Regno di Napoli, e su cagione, che le cose de Veneziani, ch'erano molto a terra risorgessero alquanto (d) Sopraggiunse an-

il d) Urbano VII hem conoscendo, che quando Iralia tutta ; a massimamente il Regno non gli sosse stato obbediente, gli altri Principi trarreralla sua divozione mai poteanti aderenti a Clémente VIII. pemò nitote meno, che a detronizzare la Regina Giovanna; e prese quelle misure, che condurre poteanto al compimento del suo pensiero. Si uni pertanto a matri i Malcontenti del Regno di Napoli, (privando di quel Vescovado Accesso e sarrogando il Bezmio)

cor Carlo Zeno eccellente capitano marittimo, il quale affondate sul porto-di Chioggia due groffe navi, conduste a tanta necessità i Genoveh, che non potendo cavar i loro legni fuori, si ritrovavano essi gli assediati, e comineiavano a sentir penuria di tutte le cose. Ma non fu cosa, che tanto i Genovesi affliggelle quanto la morte di Pietro d'Oria, che fu di un colpo di bombarda morto, mentre ch'egli animofamente difendeva Chioggia. Fu tosto in suo suogo creato General Matteo Maruffo, il qual venendone con nuove galere in Chioggia, prese presto Mansrellonia Tadeo Giustiniano con sei galere cariche di vettovaglie. Fu il Cardinal Agapito mandato ai Genoveli ed ai Veneziani, ma in vano per accomodar a qualche modo fra foro la pace. Così si ritrovavano questi due popoli animati all'armi, che non dell'Imperio, ma del sangue, e della vita contendevano insieme, e fuggivano di dar gl'orecchi a chi loro ricordava il lor bene. Finalmente ritrovandosi i Genovesi assediati in Chioggia, e non potendo per via alcuna uscirne, ne avere vettovaglie dal Maruffo, o dal Carrarèse, che di ora in ora gliele promettevano, e non l'eseguivano, sforzatamente si arrefero il primo di Luglio del 1380. Furono qui presi da quattro mila trecento quaranta degl' inimici, ed assai più di ferro, e di same ve ne perirono. Ma non si quietarono per questo i Genovesi, i quali con 38. galere ssorzarono Trieste a ribellarsi da' Veneziani al Patriarca di Acquileja. Presero ancora Giustinopoli, ma non la rocca. E fatta la loro armata maggiore se ne litornarono di muovo sopra Venezia. E perchè non gli usci incontra alcuno, se ne ritornarono in Istria, e presa Pola a forza, vi attaccarono suoco. Si diedero moste rotte l' un l'altro, ed i Veneziani erano assai in terra serma dal Carrarese oppressi, benchè Giacomo Cavallo egregio Capitano valorofamente li difendesse, combattendosi Trivigi, che a fame era poco meno che venuto in potere del nemi-

che in uno stato monarchico dovizioso, governato da una Donna, senza successione immediata, è quel ch'è più fluttuante in cose di Religione, non erano pochi, scomunicando la Regnante, ed assolvendo i sudditi dal giuramento di sedeltà: cercò l'amicizia di cutti i nemici della casa, e della persona reale, e massimamente del Re d'Ungheria e di Polonia Ludovico samoso non solo per gli odi di lui antichi contro Giovanna menzionata, ma molto più per le sue armi vittoriose, donando a Carlo di lui Nipote, che su poi detto Carlo della pace, rampollo della famiglia di Durazzo, che guerreggiava a savore di Francesco da Carrara Signore di Padova contro de Veneziani nella Marca Trivigiana, il Regno di Napoli, a suo Nipote Prignano volendo che devoluto sosse per altro il principato di Capua, che in allora abbracciava la miglior parte di quel Reame: e si die sinalmente a far dinari, nerbo della guerra, riserbate a se solo le annate de benesici, venduti a' Romani molti luoghi pubblici, e satti moltissimi vasi sagri d'asgento e d'oro sondere per batter monete, a segno che in poco tempo si trovò egli Padrone di ottanta e più mila Fiorni d'oro. Ne Clemente VII. stette neghittoso a mirate l'altrui rovina, che terramente difigiunta dalla sua andar non poteva. Che anzi impegnò egli a savor suo, e della Regina di Napoli Carlo V. Re di Francia, a secce in modo, che Giovanna ad-

co. Ma cliendo amendue questi popoli stanchi di così lunga morre de guerre il Duca di Savoja compole a questo mode ai vingicinque lagulo del 1381. fra loro la pace, che i Veneziani pegallero onni disci anni al Re d'Ungaria sette mila ducati d'oro, pure, che egli repelle sicuro da corsari il mare di Dalmazja, ae non vi lescielle in quella provincia fare sale. Che il Patriarca d' Acquileja restalle nel Priuli con le medesime condizioni, con le qualiera avanti alla guerra. Che i Veneziani, ed i Genoveli, si restituissem i prigioni l' un l'akro, della preda non si se motto. Che il Carrarese Issciafie i'al. sedio di Trivigi, ed abbattesse tutte le torri, e sortezze, che esso aveva satte sù le soci de fiumi, e per quelli stagni. E surono fra il Carrarele, e i Veneziani posti i termini dei stati loro. In questo mezzo Carlo, che come di è detto-il Papa aveva chiamato contro la Regina Giovanna, se ne renne con otto mila cavalli in Italia. e primieramente prese in Toscana Arezzo, ch' era stato gran tempo dalle parti de i Guelfi, e de' Gibellini travagliato. Pallando poi lopra i Fiorentini, fu da Giovanni Aguto, che allora in Staggia si gitrovava, tenuto addietro. Ma dubitando i Fiorentini di non poter lossenere l'impeto d'un tanto Re, ne comprarono con quaranta mila pezzi d'oro la pace. E Giovanni Aguto essendo licenziato vend Bagnacavallo a Niccolò, ed Alberto Estensi, i quali credevano d questo modo poter meglio tenere Faenza, la quale nondimeno poca .ap.

adottò nel di XXIX. di Giugno in figlio Ludvisto Dura d'Angiò, e Critello di Carlo V. faceadolo non fobo Brede della corona Napoletsia, che illegitatione alle paffedeva eziandio iniFrancia. Tutti questi preparamenti gian in faceado nell' anno MCCCLXXX. nel qual anno Santa Catterina da Siena molto fece, ed oprò a favore di Urbano per comporre le cose, onde guerra non ne seguife, ma tutto in vano. Morto il Re di Francia poi nel di XVI. di Settembre dell' anno stesso, reco gran remora alle cose di Clemente di modo, che molto più pronti surono gli ajuti di Urbano, e la celerità, che nel cominciar della guerra suole bene spesso porre il più pronto partito al di sopra, su certo cagione della rovina della Regnante di Napoli. Non è da commettersi e da trascurare l'atto, che fece il Re. Carlo nel giorno stesso della sua morte, il quale coale passi in Roma autentico secondo un Francese Cronista, ed è distesa coale; 71 to mi sono messo nel partito di Clemente, appoggiato agli scritti de coale; 72 to mi sono messo nel partito di Clemente, appoggiato agli scritti de poste si maniforato, effere codesso l'eletto canonicamente. In ciò ancomo molti Dottori del mio Regno, che hanno in tal maniera seriamente delibera rato. Ma perche sembrar potrebbe ad alcuno, che i Cardinali abbiano in molti Dottori del mio Regno, che hanno in tal maniera seriamente delibera rato. Ma perche sembrar potrebbe ad alcuno, che i Cardinali abbiano in munano; ma benat persuaso in coal secendo di non avere preso il partito di Clemente ne per inclinazione alcuna, ne per qualunque altro motivo mumano; ma benat persuaso in coal secendo di operar rettamente, sondato pour siami ingannato in alcuna cosa, protesso, chi in vo stare alla decisione della Chiesa universale, o congregata in un Concilio, o altrimenti, affine di non avere cosa da rimproverarmi avanti a Dio. V. Compend. Cronolog. Tom. III. Murator. Annal. d'Ital. Cr.

appresso perderono, ch' Astorgio Mansredo a tradimento la tolse. Ora Carlo visitato in Roma il Papa, (e) se ne passò sopra il Regno, ed avendo vinti i Capitani della Regina Giovanna, se n' entrò ancora in Napoli, che si arrese. Si ritrovava la Regina Giovanna assediata nel Castel nuovo, quando i Guessi di Arezzo tumultuando sforzarono a ritirarsi dentro il Castello Giacomo Carracciolo Napolitano, che qui mandato il Re avea. Vi si ritirarono ancor con lui i Gibellini, ancor ch'egli non mirasse più per l' una parte, che per l'altra. Fattosi dunque venire Alberico da Barbiano, che si ritrovava su quel di Todi, so tolse una notte nella Città. Ma costui mentre che vuol tener a freno i Guessi, saccheggiò anche i beni de' Gibellini. Il Ferebaccio, ch' era un altro Capitano, seguendo Alberico, tolse quel poco, che il Barbiano Iasciato in Arezzo aveva. Mentre, ch' in Napoli, ed in Arezzo queste cose passavano, nacque nella

**-0**q

(e) Carlo, che non era figliuolo, ma Nipote del Re d' Ungheria, e di Polonia nell'anno LXXXI. oltre il MCCC. alla testa di dieci mila Lancie, e d'altre truppe d'arcieri venne a Roma. Quivi fu coronato da Urbano VI. in Re della citeriore Sicilia, e qui ei promise di conserire a Francesco Prignano Nipote santissimo il principato di Capua, e d'Amalsi. Poscia intraprese le sue marchie verso il Regno, che con la rotta del Bransuick, il quale rimase ferito, conquistò, chiusa la Regina, che s'era resa, in Castel S. Felice per ordine del nuovo Re ed imprigionata. Intanto Clemente spedì in ajuto d'essa Regina il Conte di Caserta con una squadra di XII. Galee, la quale maltrattata dal mare, non pervenne alla rada di Napoli, che nel primo di di Settembre, ed inteso, tutto essere passato sotto il dominio di Carlo, la di cui mo-glie pur la prevenuta era dal Cardinale Legato di Urbano stata cotonata, ed essere impossibile di liberare Giovanna, salpo di nuovo verso la Provenza sen-za nulla aver satto. Non su così nell' anno seguente. Imperocche conchiusa per opera di Clemente VII. l'alleanza fra il Duca d'Angiò, ed il Visconte col matrimonio di Lucia figliuola di Bernabo, che portò in dote quaranta mila fiorini d'oro, con il primogenito di Ludovico d' Angiò, calò costui in Italia alla testa di quaranta e più mila soldati di truppe regolate, e senza badar punto alle fazioni tumultuanti d' Italia, nessuna negato avendogli il passo, e superata qualche picciola banda militare appostata dal Re Carlo e qualche stretto passo, si porto a dirictura per la parte d'Abruzzo ad invadere il Regno. Fermi ed attendati in campagna gli Angioini aspettavano, che il nemico venisse a campale giornata, ma il Re tenutosi sorte sulla difesa sperò dal tempo quel soccorso, come l'antico Fabio cuntatore, che dalle sue sorze sperar non dovea. Anzi per levare a' suoi sudditi ogni ansa di ribellione sece, dappoi che intese, che mutar testamento non volle, sevar con un saccio di vita la Regina Giovanna, e da una torricella così strozzata esporre il cadavere al pubblico, morendo ella nel modo con cui se forse morire il suo primo marito. Passò pertanto tutto intero l'anno MCCCLXXXII senza che in Regno di Napoli ad alcuna decisione si venisse, Carlo per una parte risparmiar volendo le sue truppe, e nulla azzardare, avvegnache dopo questa guerra ne meditasse un' altra in Ungheria alla di cui corona aspirava, come più prossimo discendente da Ludovico, morto anch' egli in quest' anno, e dall' altra l' Angoino instacchito per la discrizione, e per la pessilenza, che crudelmente per tutta Italia invelva, non si fidava di fare un attacco, che sicuremente in mano gli desse la Tome III.

povera Italia una muoya guerra; perciocchè Lodovico d'Angiofic, ch? cra, del sangue reale di Francia, se ne venne in Italia constreute a Caralli, a La fermò presso Bologna, e ne veniva spiate dal suc-Antipera Clemente, non tanto per soccorrere l'assediata Regina Giovanna, quanto per deporre a forza di arme Urbana: dalla dimità del Papero. Carlo dunque intela quelta nuova, si sece solto vanire di Toscana il Barbiani, ed il Ferebaccio. I Fiorentini anche a priszhi d' Urbano li mandareno Giovanni Aguto. Ora Lodovico le ne venne per quel di Marti a S. Germano, perch'aspettera altri dodici mila Cavalli, i quali finalmente guidati da Adreganio, querareno in Italia, e facendo la firada di Piacenza, di Lucca, di Piocenza, edi Siena, giunsero ad Arenzo, dove introdotti da' Guelfi, di anovo la seccheggiarono. La rocca era disesa da Gibellini, la quat su combattata de Francess quaranta di , e i avrebbono senza dubbio puest , so la morte di Lodovico d' Angioja successa non fosse. Intela Adreganio quella novella, a persuasione degli Aretini, che dentro la rocca assediati si ritrovavano, vendè ai Fiorentini la Città, e se ne ritorno tosto in Francia. I Soldati Francesi per la morte di Ladovico pon sapendo che sars, a due, ed a tre di compagnia se ne zitornasono mendicando a cala. Useito Ushano de que to spavento alci Prunzesi se ne renne in Napoli, e chiese al Re, che avesse dovuto sure un suo Nipote Principe di Capua. E non potendo onenerlo, come colui, ch'era sotto colore di bontà, poco civile, Urbano incomincià ad oprare le minaccie, ed indusse perciò il Re a doverli porre per alquanti di oneste guardie sopra, che non potesse uscir in pubblico.

victoria. Nel leguente anno poi Urbano impaziente di cale inoperola condocta del Re si portò a Napoli minacciando di deposizione i Cardinali, che riculavano di seguirlo, ove giunto null'altro sece, se non porre Francesce suo Ni-pote detto per sopranome, il Butillo, in possesso del principato Capuano, liberandolo dalla morte, cui era stato condannato da Carlo pel rato di ma Mopaca, che seco tenuta avea a' suoi piaceri per melti di. Si trattenne in Napoli Urbano quasi tutto l'anno MCCCLXXXIII. se non che sembrandogli d'essere ivi qual prigioniero, volle passare in Mocera desta de Pagani, nel qual inogo trasse a forza d'istanze il Re a mandare il guanto di dienda a Ludovice d'Angiò, che il ricevette assai volontieri sebbene in darno, poiche Carlo al conflitto non venne mai. Onde il Duca d'Angiò non si sà, se di veleno, odi pestilenza, o di cordoglio venne a morte scomunicato da Urbano, il quale avea contro lui bandita una crociata, che effetto non forti alcuno, lasciando il Duca per testamento tutti i suoi stati ed i suoi drieti a Ludovice suo legistimo natural erede. Prese tosto il comando dell' esercito Francese Raimondello degli Orsini, cui per opera di Clemente VII. ginnsero ajuti di Provenza sotti e copiosi. Ma il Re Carlo e la Regina Margarita sua consorte lassi di vedere ne fuoi stati truppe nimiche contro Urbano, e di vedervi lo stello Urbano papeggiante risollero di chiamarlo alla Regia, alla quale chiamata rispose egli, non essere della sua dignità obbedire ad alcuno, ma che lei tutti obbedissero cieca-mente. Sicche il Re disgustato di tal maniera di procedere, die corso nel suo reame ad una scrittura di un certo Bartolino da Piacenza, il quale cercava in essa, se ad un Papa, che risiutava il consiglio de' Cardinali, e che tutto sar YO-

E distimulando questa ingiuria, domando licenza al Re di poteia, par fuggire i caldi di Napoli, come ello diceva, andarne in Nocera. Do. ve andò, e fortificata di buone guardie la Città, nuovi Cardinali vi ered, e pose degli antichi sette in prigione, opponendo loro, ch' avesfero col Re, e con l'Antipapa contro lui conginrato. Incominciò ancor a fare contro il Re, un processo avendolo fatto prima citare. Il Re rispose, che presto sarebbe andato in Nocera a purgare non con le parole, ma con l'armi, quello che gli opponevano: Passatone dunque sopra Nocera con buono esercito l'assediò. Mosso da questa indignità Romondo del Balzo della samiglia Orsina, e figliatoto del Conte di Nola, e che su poi Principe di Taranto, confidando nelle genti, che egli aveva, e con le quali aveva sotto la bandiera del Re militato, condusse Urbano con tutta la corte al più vicino lido, e qui l'imbarcò su le Galere de' Genovesi, che aveva satte a questo effetto venire. Mentre che il Papa naviga a questo modo in Genova, di quei sette Cardinali, che aveva in Nocera posti prigioni, ne gettò ciaque legati dentro i sacchi in mare. Ora essendo mosto Lodovico Re di Ungaria, i Baroni di quel Regno chiamarono tosto Carlo, il quale vi andò. Ma mentre ch'egli sa un celebre parlamento per rassettar le cose degli Ungari, su per opera della Regina, ch' avea dissimulato l'odio, tagliato a pezzi nel 1385. Nel qual tempo Giovan Galeazzo pose in una stretta prigione in Monza Bernabò Viscome suo zio, e mentre visse, vel tenne. Ed esso s'insignorì di tutto lo stato; perciocchè prima diviso fra loro era a questo modo. A lui era tocco Pavia, Vercelli, Novarra, Tortona, Alessandria, e

volca di sua cesta, portato del espriccio a cose violenti, e disdicevoli, dar si dovessero Curatori, nella qual quistione sosteneva il commemorato autore l'affermativa. Accese cotal questo, e molto più l'opinione, che alla affermante parte propendeva, Urbano d'un indicibil furore, intanto che accusati gli Cardinali di S. Manco, di Genova, di S. Adriano, di Taranto, e di Londra, e gli Arcivescovi di Corsti, e dell' Aquila essere del parere di Burtolino furono. fasti prendere e consegnare al Nipore Butillo, affinche li esaminasse, il che ei fere con tanto rigore, adoperando la corda, che sin' allora non erasi usata, che a levare a qualch' uno l'infamia, onde la sua deposizione ricevere si poreffe in giudicio, che alcuni si fecero rei per isfuggire i cormenti non del sentimento solo del Legale piaceatino, ma d'una congiura eziandio. Il perche Urbano li degrado senza ascoltare ne il Re, ne altri personaggi moltissimi, che la toro innocenza concestarono, e fatti nel Castello di Nocera i Laici più qualificati della Città raunare con il Clero, e tutti della sua Corte, scomunico egli prima questi Gardinii, soni il Re, e la Regina con tutto il Regno, che la feguiva cirandolo a dir sua ragione in Nocera, l' Abate di Monte Casino detro il Cardinale di Rioti passato al partito di Clemente, e Clemente VII. stelto di nuovo con tutti i suoi Cardinali, e Prelati estinguendo dopo la scomunica egli il nero cereo, che tenea in mano nell' atto della fulminante censura. Ciò fatto per chiudere l'azione con qualche colore di allegrezza, pubblicò IX. Cardinali, ch' erasi riserbati in petto sino dal di VII. di Gennajo di quest'anno MCCCLXXXV. sei de'quali il grande onor ricusarono. V. Murasar. Annal & Ital. V. Compend. Crowleg. Tom. III.

Ll 2

gli altri luoghi fin all' Apenuino, e all' Alpi, a Bernabo Grembnis. Parme, Lodi, Brescia, e Bergamo, Milano era restato per comunic ad ambedue loro. Ora Urbano pallato l'anno da che era andato a Genova, perchè intese, che le Città della Chiesa erano da Piorennini eccitate, e spinte alla libertà, come già satto altra solta-avenno, venne prima in Lucca, poi in Siena, e finalmente in Pesugir. Ed avendo confermate nella divozion della Chiefa tutte quelle terre, per il desiderio grande, che mostrava di veder Napoli, se ne venne fino a Ferentino: ma egli con questa intenzione vi andava, s'avesse notuto cacciare dal Regno Ladislao, ch' era assai fanciallo, e Gitvanna figliuoli di Carlo. (f) Perchè molti baroni, che foleano favorire Lodovico d'Angioja, davano gran speranza ad Urbano d'averil Regno. Ma i Gajetani mostrandosi sedelissimi, conservarono, e la vita, e il Regno a questi due figliuoli di Carlo : Il Papa dunque senza aver nulla fatto, se ne ritorno in Roma, e vi su con sontuoso apparato, e onore ricevuto, benchè poco appresso fosse per capit tar male, per opera dei Banderesi. Dal qual pericolo usei concrete

and the

(f) Mentre era Usano affediaro nel Callello di Nocera, il quale affedia dissò lette meli , loieva quattro volte al giórno con una campanella in una mà-20, ed un doppiere nell' altra comparire alla fenestra della Torre e reiterare contro gli affalitori le scomuniche. Ma sarebbe egli alla perfine caduto in mano de suoi nimici, se Raimondello Orsini, Tommaso Sanseverino, e Lottario di Svevia, dice il Moratori, non si sossero until a liberarlo, it che sembrandi quasi impossibile poliche coltore como Angiolisi non doveano effere meati inmici del Re, che di Urbano, ne il loro partito per tale liberazione veniva adacquistare qualche cosa-di solido. Sembrami piuttosto credibile, che Simen di Bauce (secondo che racconta l'autore del compendio cronologico) comandanse del Castello, e pagato da Papalini approfittando della negligenza degli assedianti, e corrotta forse qualche sentinella, (ciocche suole avvenire ne lunghi assed), quando appunto viene estramente creduto, che la piazza bloccara non possa più sostenersi, e niun esterno ausiliario comparisse) salvasse il suo Signoze per la Sarafinelca guidandolo al mare col suo tesoro, ed i faci prigionieri di stato per inospite vie nel di VIII. di Agosto dell'anno MCCGLXXXV. ucciso sulla via pubblica ed insepolto il Vascovo d'Aquila, ch' era uno de' prigionieri di stato, perchè malconcio seguir non potea la ssorzata marchia de suggiaschi. Imbarcatosi a Salerno Urbano con la sua compagnia giunse a Genova nel di XXIII. di Settembre, dove ad istanza del Re della gran Brettagna liberò il Cardinale Ademo Easton Vescovo di Londre, ma non gli altri, che finalmente fece strozzare in prigione per issogo della rabbia, che gli ca-gberita fua conforce, che andavano dico per gli Angioini a fior d'acqua, di modo, che convenne alla tutrico e madre infieme ritirarfi co'figli in Gaeta, dove fattasi forte dimorò molto tempo. Urbano intanto negata la sepoltura ecclesiaffaic al Re Carlo, ineforabilmente difguftò anche il partito della Reggente, e

re in un giorno ventinove Cardinali, de' quali furono tre Romani, e gli altri quasi tutti Napolitani. In questo Antonio dalla Scala Signore di Verona, e Francesco da Carrara il vecchio Signore di Padova con una gravissima, e disperata guerra si travagliavano. E Giovanni Ubaldino era Capitano del Carrarese, e Giovanni Ordelasso di quel della Scala. Ma Galeazzo Visconte soceorse il Carrarese, e vinto Antonio, s'infignori di Verona, e di Vicenza: nè contento di questo prese anche Padova con l'assedio di pochi mesi, e pose nella rocca di Monza Francesco da Carrara prigione. Francesco il figliuolo suggendo, si salvò. I Fiorentini avidi d'accrescere lo stato, più con arte, che con forze tolsero a Senesi due terre, Monte Pulciano, e Lucignano. Dopo questo mandarono Carlo figliuolo di Bernabò, ed Antonio della Scala con cinque mila cavalli sul contado di Siena. Di che risentendosi fortemente Galeazzo Visconte, mandò tosto i suoi Oratori in Fiorenza, dolendosi che avessero tolto al soldo loro Antonio della Scala, e Carlo Visconte suoi nemici, e che avessero avuto animo di muover l'armi contro i Senesi suoi amici, e consederati. Ed avea già a questi suoi Oratori ordinato, che se i Fiorentini mon licenziavano tosto quelli due Capitani, e non lasciavano i Senese in pace, avessero bandita loro la guerra. E che questo non avvenisse, ne su cagione Pietro Gambacorta Signore di Pisa, il quale come amico di Galeazzo, e dei Fiorentini si trappose fra loro per accordarli. In questo Urbano avendo poco felicemente maneggiato il Papato 11 anni, 8 mesi, e 6 giorni morì in Roma a' 15 d' Ottobre, e fu sepolto in S. Pietro. (g) E pochi surono quelli, che nella sua morte piansero, così si era vivendo satto conoscere rustico, ed ineforabile. Il suo sepolero fino ad oggi si vede con un epitassio assai rustico, ed inetto.

Creò Urbano VI. in quattro ordinazioni 48. Cardinali, cioè quattro Vescovi, ventisette Preti, e diecisette Diaconi, che surono.

Gu-

pensò fra l'una e l'altra fazione d'intercludere la sua a segno d'impadronirsi del Regno, e d'intronizzarvi Butillo, che Margherita liberato avea dalla prigione per acquistassi la grazia de Papalini. Essendosi pertanto Urbano partito da Lucca, e calato a Perugia cercò ajuti dal Re di Sicilia, assoldò molte milizie, ne trasse anche parecchie di Toscana, e dalle terre del patrimonio seguendo le quali, che sece marchiare in fretta, trovandosi quasi a vista de confini del Regno su d'improvviso gittato a terra dalla mula, che cavalcava, e serito e pisto in più parti su condotto a Firentino di Campagna, come al luogo più vicino, d'onde poi nel Novembre dell'anno stesso dell'anno sono moccilistimo planso ricevuto. Quivi tornò a replicare le scomuniche contro Clemente, il quale andava più la sua podestà dilatando, avendolo pure il Re di Navarra riconosciuto per legitimo Papa, e bandì anco una crociata contro i Turchi, che non su da veruno seguita. V. Murator. luog. citat. V. Compend. Cronolog. luog. citat.

(g) lo sò benissimo, che quelli, i quali surono dalla parte di Clemente, dissero, che su eletto Urbano con l'espressa condizione, che rinunciar dovesse, tosto che i Cardinali in liberta posti gli avessero tale rinuncia intimata. Ma Guglielavo .... Patriareo di Garufelenamo Vefesoso Card. Oftimfe. :--- :: F. Tommefo de Prignese, Molonefe, dell'Ordine de Mineri, Patriarce di Grado, Vefesso Card. Toscolano. Filippo d'Alenconio Ongaro Patriarea d'Aquileja Vefestos Carà di S. Salina. Prancesco Butillo Pregnano, Napolitano, Artiviscovo di Pifa patrino dal · Papa, Vescovo Card. Prenefino. Pileo Prafia Frigiolano, Arcivosoco di Ravonne, Raliano Prese Cardi tit. di S. Prassede. Giovanni.... Boemo, Arcivescovo di Praga Prote Card. tit. di SS: Appalloli. Giovanni... Arcivefesos di Corfu-Indiano Prete Carl di S. Sabina. Marino da Melfi, Arcivescovo di Toranto, Prote Cardi di Santa Endenziana, tit. di Paftore. Bartolomano Cotarno, Genovefe Arcivefevvo di Genovo, Brest Card tit. di S. Lorenzo in Damaso. Dometrio.... Ongaro, Arcivescovo di Strigonia, Prete Card. vit. di SS. Quattro Coronati. Luca de Gentili da Camerino , Marchiano , Vofesos di Lacera y Brete Card. tit. di San Sisto. P. Pilippo Geza, Romano dell'Ordine doi Predicatori, Vefetoo di Titoli, Prete Card. tit. di S. Sufanna. Poncello Orfino, Romano d'Anversa, Prete Carditie. di SiClamente. Valentino....Ongaro, Vescovo di cinque Chiese, Prete Gard di S. Balbino.

VI-

Eleazaro... Vescovo di Rieti, Prete Card. tit. di S. Marcello.

Adam Inglese, Vescovo di Londra, Prete Card. tit. di S. Cecilia.

Pietro... Spagnuolo Vescovo di Palenza, Prete Card. tit. di S...

Filippo Caraffà, Napolitano, Vescovo di Bologna, Prete Card. tit. di SS.

Silvestro, e Martino.

Andrea Bontempo, Perugino, Vescovo di Bologna, Prete Card. tit. di SS. Pietro, e Marcellino.

F. Niccolò Caracciola, Napolitano, Generale dell'Ordine dei Predicatori,

Prete Card. tit. di S. Ciriaco. F. Lodovico Donado. Veneziano. Generale dell'Ordine dei Minori. Prete

F. Lodovico Donato, Veneziano, Generale dell'Ordine dei Minori, Prete Card. tit. di S. Marco.

Stefano Palofio, Romano, Vescovo di Todi, Prete Card. tit. di S. Marcello. Angelo Acciajuolo Fiorentino, Vescovo di Fiorenza, Prete Card. tit. di S. Lorenzo in Damaso.

Friderigo Arcivescovo di Colonia, Tedesco, Prete Card. tit. di S.... Lodovico Arcivescovo di Magonza, Tedesco Prete Card. tit. di S.... Crorrone Arcivescovo Trevirense, Tedesco, Prete Card. di S....

Arnaldo di Germania, Vescovo Leodiense, Tedesco, Prete Card. tit. di S.... Vvenceslao di .... Vescovo Uratislaviense, Tedesco, Prete Card. tit. di S.... Pietro di Rosseniburg, Boemo Prete Card. tit. di S....

Nessuno di questi sei Cardinali Tedeschi, e Boemo, volle accettar il Cardinalato.

Francesco Carbone Napolitano, Vescovo di Monopoli, Prete Card. tit. d S. Susanna.

F. Bonaventura de Carrari, Padovano, Generale degli Eremitani di Sant' Agostino, Prete Card. di S.Cecilia.

Guglielmo Altavilla Capuano, detto Arcivescovo di Salerno, Diacono Card. di S. Maria in Cosmedin.

Agapito Colonna, Romano, Diacono Card. di S. Maria in via Lata.

Stefano Colonna, Romano, Diacono Card. di S. Maria in Aquiro. Lodovico Capoa Napolitano, Diacono Card. di S. Maria Nova.

Gentile de' Conti di Sangro, Napolitano, Diacono Card. di S. Adriano.

Stefano Sanseverino Napolitano, Diacono Card. di S....
Galeotto Pietramala Toscano, Diacono Card. di S. Agata.

Tommaso Orsino Romano, Diacono Card. di S. Maria in Domenica.

Lodovico Flisco Genovese di Vercelli Diacono Card. di S. Adriano.

Marino Bulcano, Napolitano, parente del Papa, Diacono Card. di S. Maria Nuova.

Francesco Alisia Napolitano, Diacono Card. di S. Eustacbio.

Rainaldo Brancaccio Napolitano, Diacono Card. di SS. Vito, e Modesto.

Perino Tomacello Napolitano, Diacono Card. di S. Giorgio al Velo d'Oro.

Angelo de Anna Napolitano, Diacono Card. di S. Lucia in Settisolio.

Morinello Brancaccio, Napolitano, Diacono Card. di S.... Giovanni Carlono Napolitano, Diacono Card. di S....

Francesco Castagnuola Napolitano, Diacono Card. senza Diaconia, perchè morì prima che li sosse assegnata.



VITA DIBONIFACIO IX.

## CONTINUA IL XXVI. SCISMA NELLA CHIESA.

BENEDETTO XI. DETTO XIII. SPAGNUOLO ANTIPAPA.

ONIFACIO IX. su Napolitano, e chiamato Pietro Tomacello, e su per un consentimento di tutti i Cardinali nel 1389. creato in Roma Pontesice. Era di sorse trent'anni, quando prese il manto di Pietro, ed in età così giovane, ed in Magistrato così supremo si portò egli di sorte, che nongli si puote rimproverare alcun piacere disonesto. (a) Onde parve, che

<sup>(</sup>a) Lusingavansi i Francesi, udita la morte di Urbano, che convenendo anche i Romani in Clemente, finalmente sarebbe terminata la Scisma. Ma diversa-

con questa dignità la età giovenile con la vecchiezza si commutasse. Fu poi di tanto animo, e giudicio, che quanta potestà avea prima il popolo di Roma, trasserì nel Pontesice, creando a sua volontà i Magistrati, sortificando il Castel Sant'Angelo, e ponti, per li quali si và di Roma in Trastevere. (b) In questo Galeazzo Visconte mosse a Fiorentini, e Bolognesi la guerra, mandando Giovanni Ubaldino, e Giantedesco Pietramala suoi Capitani in Toscana, perchè ponessero a sacco, ed in sovina tutta la contrada di Val d'Arno di sù, e Giacomo Verme sopra Bologna, perchè in suo nome e quella Città, e il Contado travagliasse, come egli sece. I Fiorentini, che non dormivano, mandarono tosto Giovanni Aguto, Carlo Visconte, ed Antonio della Scala con quattro mila Cavalli, e due mila Fanti in soccoso de Bolognesi. Nè restarono di sollecitare, e con lettere, e con messi Stesano Duca di Baviera, con cui si era rico-

samente su da Gardinali Urbanisti divistate la cosa; poiche raunatis in numero di XIV. e chins in Conclave quasi di comune consenso elessero nel di secondo di Novembre Pietro Tommacelli conosciuto col nome di Cardinale di Napoli, il quale non era si giovine, qual lo fa il Platina, se credere al Romano Annalista vogliamo, ed al Sandini, era però in freschissima età, toccando egli appena l'anno quarantesimoquinto, e subito eletto rimise in grazia della S. Sede quattro Cardinali, che per la rigidezza, e pel sopraciglio di Urbano eransi ritirati di Roma, dichiarati perciò dal Depessore decaduti dalla Cardinalizia dignità, i quali per altro non eran quindi passati al partito Francese, a riserba del Cardinale da Prato Arcivescovo di Ravenna, il quale per essere statto Cardinale da Urbano, poi passato al partito di Clemente, che lo confermò nella dignità Cardinalizia, e da questo ultimamente ritornato al Romano partito tosto che proclamato intese Bonifacio IX. e da questo pure riconfermato nell'amplissimo grado, su volgarmente chiamato il Cardinale de tre

Cappelli. V. Compend. Cronolog. Sandin. in Vis. Hujus Pontif. &c.
(b) Egli è verissimo, che Papa Bonifacio passò a Perugia, chiamato da' Magistrati di quella Città, che gli dettero in mano le chiavi delle Porte, le Torri, e.quant' eravi di più forte, e che lo stesso fecero poi i Romani; ma ciò non avvenne, che nel III. anno del suo Pontificato, e quanto a Roma non tutto in una volta, che anzi insensibilmente ed a poco a poco ne divenne egli assoluto Signore. Quello per altro ch'ei sece, tosto che satto su Papa, su certamente l'invito circolare spedito a tutta la Cristianità, affinche concorresse a Roma a prendere le Indulgenze dell'anno fanto, e vi concorfero fenza dubbio moltissimi dalla Germania, e di tutti gli altri Paesi della obbedienza di Bonifazio, ma nessuno di quelli, che serbavano dipendenza da Clemente, rinovellando quegli contro questo, e questi contro quello le papali censure. Terminato l'anno del Giubileo Romano, che fu l'anno MCCCXC. Bonifacio concesse la stessa Indulgenza alla Città di Colonia, e l'amplificò eziandio ad alcre Città della Germania, e su questa la prima volta, che i Cristiani dispensati furono d'andare a Roma per godere del Giubileo. Diconsi ricchezze moltissime essere colate in tale occasione nelle mani di Bonifazio IX. da lui adoperate parte a ristoro delle Romane Chiese, e parte a sostenere il partito in Regno della Vedova Regina Margherita, madre, e del figliuolo Ladislao ritirati in Gaeta contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno contro il partito di Luigi d'Angiò capitato in Regno con la contro della capitato in Regno con la capitato della il quale era in Avignone da Clemente VII. stato in Re di Napoli coronato, e sosteneva la sua sazione. V. Muretor. Annali d' Ital. M'm · Tomo III,

verato Francesco di Carrara il giovine , e Giacobo Conte d'Armi. gnacea, che avevano alloldato con un gran danajo, perche pallatiero in Italia contro il Visconte, e lo sforzassero a ritornar a casa, per disenderne se stesso, e le cole sue. Francesco da Carrara il pio. vine se ne venne in questo aravestito in Italia, e col favor de Veneziani, che secretamente l'ajutarono, prese Padova. Il Duca di Baviera, che lo segul, entrò nella Città, e cominciò a hattagliar la rocca. I Veroneli, che vedevano il mondo in volta, gacciata da Verone la guardia di Galcazzo, chiemarono Antonio della Scala, il qual appunto in quei giorni era in Tolcana morto, dalciando un fol figlinolo affai picciolo. Quando i Veronesi la morte d'Antonio intesero; si ritrovarono sorte pentiti. E credendo rimediere, avuto il perdono, chiamarono Ugoletto Biancardo, che si sigovava allora In Cremonese con l'esercito del Visconte. Il quale Ugoletto avute alquante migliaja di ducati per pena di questa ribellione, entrò co suoi soldati nella Città, ma non puote sattenetli, che non ne po-nellero la misera, e ricca Verona a sacco. La moglie di Galeazzo, che n'abbe pietà, perchè non si reflava dal sacco, in capo del terzogiorno comando, che bastasse a'soldati quello, che satto si era. Il Duca di Baviera lamentandosi, che i Piorentini non lo pagassero, comè promesso gli averano, lasciando il battagliare pella socca di Padova, se ne ritornò in Germania. Allora i Fiorentini, dandoli Alberto da Este nemico di Galeazzo il passo, mandarono Giovanni Aguto in Padova in soccorso del Carrarese. E su la virrà, ed ane di questo Capitano tanta, che in breve la zocca si diede a patti. Il perche le genti del Visconte, ch' erano qui venute per ricuperare la Città, la ritirarono su quel di Vicenza. Era anch in quello senute perdepal-To di Turino in Italia, il Conte d' Armignacca, affoldato dai Fier rentini con vinti mila Cavalli, e preso a forza Castellaccio su quel d'Alessandria l'avea dato ai soldati a sacco. Per la qual cosa su Galeazzo sforzato richiamare dal Vicentino il suo esercito, per opporlo a questo nemico. Si erano i Milanesi nel borgo d'Alessandria fermi, quando tutto impernoso, e senza ordine ando l'Armignacca lor sopra con animo di vincere, e di spianare quella Cirra. Duro buon pezzo su le porte della Città la battaglia, e si andavano intertenendo gli Italiani, finche glialtri, ch'erano con una gizavolta andeti a dat alle spalle de nemici, arrivassero. Quando si viddero dunque i Francesi assalire all'improvviso di dietro, ed aver da ogni perte il nemico sopra, si sbigottirono, e quali prima, che si accorgessero del trat. 20, si rittovarono tagliati a pezzi. Il Conte d'Armignacca su d'una Serita nella battaglia morto, Rinaldo Giovan Figliazzi, e Giovanni Riccio Cavalieri Piorentini, ch' avevano condotto l' Armignacca in Italia, furono fatti prigioni. Gonfio per questa vittoria il Visconte, mandò tosto una parte delle genti, per aver in mano Giovanni Agu-10, il quale aveva passato l'Adige, e il Mincio, per unirsi con l'Armignacca. Ma l'Aguto, che n'ebbe avviso, con la maggior celerità,

che puote, se ne ritornò addietro sul Padovano, e perdè non pochi de'fuoi per l'acque, ch' avevano in molti luoghi i contadini allagare appunto per victarli il ritorno - I Fiorentini ritrovandoli travagliati, da Giacobo Verme, chi eras venuto lor sopra mandato da Galeaz. zo con dodici mila Cavalli, e quattro mila fanti, richiamarono tosto l'Aguto. Il qual vi venne, e conoscendosi inseriore di sorze al nemico, con maravigliole arti, estratagemme rese lo sforzo del Verme vano. In questo a persuasione del Pontefice, ed'Antonietto Adorno Duca: di Genova, fu fatta fra Galeazzo, e Fiorentini una pace convenevole. Ma mentre che si estingue un incendio, ne nasce un altro. Pereiocche Francesco da Vico Presetto di Roma tosse atradimento Viterbo al Papa, e Pietro Gambacorta Signore di Pila fu insieme co figliuoli ammazzato da Giacobo Appiano suo secretario, il qual subito dello stato s'insignorì. Essendo a morte Alberto da Este... Azzo della medesima famiglia, ma cacciato da casa, con l'ajuto di Giovannii Conte di Cunio, con cui viveva, s'era già posto in punto per interporsi in quello stato, quando i tutori di Niceolò figlino: lo d'Alberto presero in modo in favore del fanciullo l'armi, che ne cacciarono via Azzo addietro. E promisero due terre Lugo, e Monselice al Conte di Cunio, perchè facesse morire Azzo. Il Conte per ingannarli sece morire uno, ch'era molto simile ad Azzo, ed avute le due terre, cavo suori il vero Azzo, perchè vedessero, ch' egli viveva. Non avrebbe: una: simile cosa fatta giammai Alberico della medelima famiglia di Gunio, al qual è più obbligata Italia, che a tutti gli altri Capitani insieme di quel tempo. (c) Perchè egli fu il primo, ch' inlegnò agl' Italiani il modo di guerreggiare, non sapevano appenar tenere: la: spada: in mano; che: poi incominciarono a saper disendersi dagl'inimici loro: Che già prima se volevano gl'Italiani, o fra loro stessi, o contro i Barbari guerreggiare, bisognava chiamare al soldo foldati, stranieri. Ma: nacque: in breve fotto questo Capitano tan-

<sup>(</sup>c) Oismette qui il Platina qualmente nell'anno MCCCXCII. si adoperò fortemente Papa Bonifacio per indurro le potenze belligeranti in Italia ad una pace univerfale, ed infatti fue in Genova fottofereta da tusto le Sovranità d'Italia una tregua di trent' anni,, che fospendeva ogni: ostilità. Se non che Francesco Gonzaga: Signore di Mantova mali contento di questo trattato, gli di eui Capitoli trovansi presso il Corio, sece un viaggio a Roma, Pila, Firenze, Bologna, ec. e formò una nuova lega, in cui vi entrò il S. P. che fu in Mantova gridata nel mese di Settembre dell' anno stesso. Lega che su poi cagione di tutti gli dissidj, che qui narra suori di luogo il nostro Bartolommeo. Non E per altro da passare sotto silenzio lo scioglimento del matrimonio del Re: Ladislas con Coffanza, per: follecitare il quale venne in Roma il Re medesimo, cui fatti furono sommi onori ed ottenne l'intento. Dopo di che partito il Re per Gaeta, anche il Papa alcuni mesi poi parti per Pérugia, dove giunse il. dì XVII. di Ottobre dell'anno sopradetto, rimesse in sue mani le chiavi della Gittà , e. de' circonvicini : Castelli , e pacificò insieme le fazioni almeno in apparenza. V. Murat. Annal. Cor. co. M.m. 2:

ta copia di soldati, che dicevano militar sotto la bandiera di Sac Giorgio, che furono cacciati d'Italia i Bertoni, ch' avevano la Pronincia nostra con un gran numero delle Castella della Chiesa rovinate, e gli Alemanni, e gl'Inglesi medesimamente, che ponevan milera Italia in rovina. Di qui ebbero origine, i feldati Braccelchi, e i soldati Ssorzeschi, per il valore de quali ne acquistò Italia presse gli stranieri tal grido, che o spaventati questi stranieri se ne stettero in pace alle case loro, o se pure passarono l'Alpi sopra di noi con fiere rotte surono cacciati via. In questo mezzo essendo merro Clemente VII. Antipapa, su in sno luogo dai Cardinali seismatici in Avignone eletto Pietro da Luna, e chiamato Benedetto Decimoterzo. (d) Successe ancor all'Imperadore Carlo di Boemia Vencislao il figlinolo, dal quale Giovan Galeazzo Visconte ebbe il titolo di Duca di Milano per mezzo di Pietro Filardo suo oratore, ch'era Arcirescovo di Milano, e su poi Pontesice, e chiamato Alessandro V. Essendo morto Giovanni Aguto, e sepolto in Fiorenza, del quale Capitano sacevano i Fiorentini gran conto, delibero il Visconte di med-

fuscitatesi di bel nuovo, ed animate ancora contro S. Santità, si ricirò egli in Assis. Del quale sitiro avvisati i Romani si unirono le parti più potenti, delle quali non avea in passato avuno el motivo d'essere moleò contento, ad invitarlo in Roma, sperando con la potenza sua di ssorare scriere unico disservitate. Spedirongli pertanto una bella Ambalciata, ch' el ricevette in Assis, ed udendo da questa essere risoluti i Romani di ricevere da lui la legge, si quanto verso Roma, dove giunte prima del terminare dell'anno MCCCXCIII, e tanto più affirettò ei la sua gita a quella parte, quanto conobbe egli, che seria il suo dinaro, e la possanza Romana, Biondo de' Michelosti Perugino sioruscito, non avrebbe giammai liberato Andrea fratello del Papa, che satto avea prigione in Macerata, il quale Andrea Tommacelli intitolavasi per Pontificio breve Marchese della Marca.

Intanto dalla Università di Parigi progettata l'union della Chiesa conventero LIV. Dottori in queste tre proposizioni: che cessassero gli due pretendenti, e che gli Elettori convenendo legittimamente ne eleggessero un terro: ovvero che si venisse col consenso de' due Pretendenti al Compromesso: o finalmente, che si convocasse un Concilio generale. Clemente su di tutto avvisato, e mandò il Cardinale alla Corte di Parigi Pietro di Luna a remorare la proposta della Università, che pure su presentata al Re, e dal Re satta intimare a Clemente VII. che trovavasi in Avignone, il quale poi dopo, cioè nel di XVI. di Settembre dell'anno MCCCXCIV. di cordoglio mort. Furono da' Cardinali di sua fazione satte pompose esequie al defunto Clemente, e non ostanta la protesta di Roma, e la simostranze del Re Carlo VI. di Francia raunaronsi eglimo formalmente in Conclave, e dopo XII. giorni dettero il Gardinale di Luna per successore a Clemente, da cui sperarono potersi rendere la pace alla Chiesa, come da quello, che avea sempre biasimato il suo Predecessore Clemente per non avere voluto preferire al proprio il pubblico bene, ed asserbado eglino di non doversi arrogare il giudicio fra' due contendenti al papato, ma poter ben colui, che sosse sempre si giudicio fra' due contendenti al papato, ma poter ben colui, che sosse sempre si giudicio sente eletto, o cedere spontaneamente, o rimettersi altrui. V. Vis. Clemente, Antipag.

mandare il Conte Alberico con le sue genti in Toscana, per tener i Fiorentini a freno, i quali travagliavano l'Appiano tiranno di Pisa. In questo esercito d' Alberico erano Paolo Orsino, Ceccolino, Brolia, Brandolino, Paolo Savello, Luca Canale eccellenti Capitani autti, i quali accamparono nel Monastero della Certosa per passare unitamente a combattere Fiorenza. Ogni di correano fino sopra la Città e ponevano tutto il Contado a rapine, a sangue, a suoco. E sn questo nel MCCCXCVII. Nel qual tempo il Papa andò in Perugia per pacificare insieme la nobiltà co'Raspanti plebei. Ma la plebe in presenza del Papa rompendo la sede data prese l'armi, e taglio a pezzi da ottanta nobili. E chiamati nella Città Biordo, e Micheletto principali, e capi della parte plebea, li se Signori, e padroni della Città. Di che sdegnato il Pontefice, n'andò ad Assis, e mandò al Duca Galeazzo esortandolo a restarsi dall'assedio di Mantova, che per terra, e per acqua assediata aveva, ed aveva a questo essetno richiamato il Conte Alberico nella Lombardia. I Fiorentini, ed i Veneziani consederati con Mantova le mandarono soccorso, e Caplo Malatesta, ch'era cugino del Signore di Mantova, v'andò Capitano. Il quale diede presso Governolo una gran rotta all'esercito del Visconte. Avevano ancora allora i Fiorentini animo di passar sopra Pisa: ma li ritennero da questo proposito il Conte di Puppio, e di Bagno, e gli Ubertini ribelli, che minacciavano l'ultima rovina a' Fiorentini, se essi sopra i Pisani si muovevano. Ma essendo poco appresso morto Giacomo Appiano, Gerardo il figliuolo, che li successe, perchè non poteva per le rivolte, che eccitate i Fiorentini v'avevano, tenere a sua voglia Pisa, la vende al Visconte, ritenendos Piombino solo. Essendo stato Biordo a tradimento da Gioan Fedesco morto, i Perugini si volsero riporre in libertà. Ma il Papa vi mando Ugolino Trincio da Fuligno suo Vicario, perchè per la Chiesa la ritenesse. Sdegnati di ciò i Perugini si diedero in poter di Galeazzo. Il qual in capo di due mesi ebbe ancor Bologna, e Lucca. Di che maggior spavento sentirono i Fiorentini, i quali dicevano aver senza alcun dubbio anch'essi persa la libertà, se Galeazzo Visconte vivuto di lungo fosse. Accostandos l'anno del Giubileo, mandarono i Romani a pregar il Papa, che fosse dovuto andarsene in Roma. Il che il Papa desiderava molto, ma dissimulando rispose non voler andarvi, poiche non avevano essi voluto secondo l'ordine de passati accettare i Senatori forestieri, ed avessero eletti Conservatori della camera persone inettissime, onde n'avevano i Banderesi satto a lor voglia quanto voluto avevano. Allora i Romani per gratificar il Pontefice, estinsero i Banderest, ed accettarono in nome del Papa per Senatore Malatesta figliuolo di Pandolfo da Pesaro, persona molto dotta, e savia. E diedero di più danari al Pontefice, per poter venire comodamente in Roma. Entrato Bonifacio in Roma, fortificando il Castel Sant' Angelo, e la muraglia, e le Torri, si se pian piano Signore della Città. Venuto il MCCCC. si celebrò il Giubileo con incredibile moltitudine di gente, che concorte in Roma. I Fiorentini, che defideravano levarfe il Visconte da pretto, che parea loro averlo ful collo, chiamarono in Italia Roberto Duca di Baviera, ch' era flato eletto Imperadore, caffato come poco atto Vencistao, e con quelta condizione lo chiamarono, chi esti non li darebbono il promesso danajo, finch' egli in il Ducato di Milano non fotte. Entrato Roberto in Italia, e venutone ful Brefciano, ebbe una parte delli danari promess. Ma facendo poi con l'efercito del Visconte battaglia, fu vinto, e se ne ritorno suggendo in Trento. E benche i Veneziani. e Fiorentini molte cole gli promettellero, per nellun conto volle restare , ma se ne ritorno in Germania a casa . Allora Bonifacio , o che della potenza del Visconti remesse, o che pensasse di accrescere per quelta via lo ftato, e l'entrare della Chiefa, impose l'uso delle annate ne' benefici, cioè, che chiunque qual fi voglia beneficio confeguiva . ne dovesse pagare alla camera i frutti di mezza annata . Non mancano di quelli, che quella invenzione artribuiscono a Giovanni Ventefimolecondo, (c) Tutti accettarono quella legge, fuori che gl'

(e) Non è credibile quanto fece ed operò Carlo VI. per indurre Binedetto a rinunciare il Papato lempre con la condizione, che anche Bonifacio rinuncialle, o premorifie a coltui. Benedetto affidato alle promette del Re d'Aragona mai non volle dare parola di cedere. Onde per confulta della Sorbona ordinò il franco Re a fudditi fuoi, che non lo riconolectiero, il che fu cagione, che dalla fua obbedienza fi fottraffero quafi tutti gli Cardinali d'Avignone, e gli steffi Corteggiani fuoi. Più buone parole dava Bonifacio, e quindi era meglio trattato, ne fi venne feco a quelle rifoluzioni, alle quali vennero i Prancefi contro di Benedetto affediandolo nel proprio Palagio, e riducendelo violentemente a promestere, che in caso di rinuncia o di morte di Bonifacio, anchi ei ceduto avrebbe, e riconolciuta la elezione del terao. Nel di XIV. di Aprile pertanto effendogli mancati gli foccorfi d'Aragona, e le vertevaglie nel suo Palagio per mantenersi, ferito anche da una schieggia non lievemente, accettò finalmente, e fottoscriste il grand' Atto l'anno MCCCXCIX.

Già si che Onorato Gastano Conte di Fondi avea tramato contro la vita di Bonifacio IX. sicche rimale da esso scomunicato, e sterminato eziandio dalle armi pontificie, a sossenzi le quali in non dirò che issitui le annate Ecclesiasiche, ed il pagamento delle Bolle per tutti i Benefici Ecclesiassici, che io trovo istituiti molto prima, ma dirò, che egli riscosse rigorolamente tali sussi-

di per fostener la guerra.

Trovati in quest anno parimenti, che alcuni impostori Scozzesi pubblicarono in Italia, all'occasione d'un tremuoto, che doveva perire il Mondo. Però si formarono alcune compagnie, che vestendo lunghi abiti di tela bianca
con cappuccio, e visera che loro copriva la testa, e il volto a riferva delle
sole aperrure pe gli occhi, ivano per le contrade processionalmente tirando
seco tutto il popolo sino i Sacerdoti medesimi, ed i Cardinali ancora giravano per tredici giorni nello stesso lungo cantando flebilmente lo Stabat mater
dolorosa, che esti actribuivano al M. Gregurio, ma che in verità era stato da
loro inventaro ec.

Nell'anno seguente poi MCCCC. poiche avea Bonifazio restituito all'anno centesmo il Giubileo, su da Romani spedita al Papa, ch'era suor di Roma, una solenne Ambalciata associa se venisse ad aprie l'Anno Santo: Ne vi ven-

Inglesi, i quali si contentarono, che si eseguisse ne' Vescovati, non già negli altri benefici. Facendo a questo modo ricco l'erario, e ponendo a sua volontà i Magistrati in Roma, deliberò di riporre La. dislao figlinolo del Re Carlo nel Regno paterno, ch'era stato da vari tiranni, e popoli parteggiani di Lodovico d'Angioja occupato. E per poter più facilmente, e con più onestà farlo, annullò la privazione di Carlo, che avea Urbano VI. fatta in Nocera, e mando il Cardinale di Fiorenza in Gaeta, che solo avea conservata al suo Signore la fede: perchè qui dove era con tanta fedeltà itato conservato, sosse il garzonetto Ladislao incoronato. Il Visconte veggendo ritornato l'Imperadore Roberto in Germania, mandò il Capitano Alberico ad opprimere Gio: Bentivoglio, che cacciata la guardia del Visconte, si era fatto Signore di Bologna. Militavano allora con Galeazzo Francesco Gonzaga, che si era già pacificato con sui, e Pandolso Malatesta fratel di Carlo, ed Ottobono de Rossi da Parma, i quali per esser eccellenti Capitani erano stati cagione, che i Fiorentini avessero mandato in soccorso de' Bolognesi il Capitano Bernardone con molte genti. Presero animo i Bologuesi per questo ajuto. ed ebbero perciò ardimento di uscire, e incontrare il nemico, nella qual battaglia esti restarono vinti con perdita di tutta la cavalleria, e del Capitano Bernardone, che su nella zusta morto. Fu ancor qui fatto prigione Giacomo da Carrara, che fu a prieghi di Francesco Gonzaga salvato. Il Bentivoglio, che si era con alcuni pochi ritirato nella Città, mentre che troppo animolamente la difende, ritrovandosi in un cerchio, e non lasciandosi prendere vivo, su morto, Dopo questo il Visconte senza difficoltà ritrovarvi riebbe Bologna, e ne pose percio in gran spavento Piorenza, dove mostrava il nemi-

se egli fino a tanto, che Malatesa figliuolo di Pandolso non sosse eletto Senatore, lo che finalmente ottenne, e con questo ottenne parimenti il libero dominio della Città ponendo in Castel Santagnolo una grossa banda di soldati militanti a suoi stipendi.

Si cèlebro l'Anno Santo con gran confluenza di popolo, e quantunque molti Francesi rimanessero nell' obbedienza di Benedetto, persuati ad ogni modo, che le Indulgenze erano annesse al luogo, onde ottener non poteansi, se non andando a Roma, v'andarono in tanta copia, che temendo il Re di Francia, che non s'arricchisse troppo, perciò Bonifacio vietò a' suoi sudditi espressamente l'andarvi sotto pena agli Ecclesiassici del sequestro delle loro prebende, ed a' secolari della prigionia. Ma tutto inutilmente. Tanto è vero, che contro la volgare opinione non hanno molta sorza le sanzioni medesime. Venne a Roma anche il Paleologo in quest'anno non tanto per la divozione dell' Anno Santo, quanto per sollecitar i soccossi alla liberazione necessari della sua Metropoli, che teneasi strettamente assediata da Bajazetto. Poco ottenne egli in Italia sconvolta dall' intessine guerre massimamente nel grande Teatro agitate dell' una, e dell' altra Sicilia. Pure ebbe la consolazione di vederla liberata costretto il Saraceno di oppossi con la sua truppa alle sorze del conquistatore Tamerlano Imperador del Gran Mogol, di cui sinalmente prigioniero rimase. V. Compand. Crenolog. V. Murator. Annal. d'Ital. Ec.

co dover volgere tutto lo sforzo di quella guerra. Ma la morte li favorì, e li trasse di quel tanto spavento. Perchè poco appresso morì Gio: Galeazzo in Marignano di febbre, essendosi prima una cometa veduta ch' era di questa morte un presagio. E su nel MCCCCII. Molti tiranni nacquero subito per questa morte, ch'erano prima principali nelle loro Città, o essendo Capitani, surono da' loro stessi soldati con subornazioni, e promesse ajutati a farsi Signori di varj luoghi: Nacquero altora in effetto infiniti mali, per non esservi un Superiore, che e con la potenza, e con l'autorità ne tenesse i vizi degli uomini audaci a freno. Si rinuovò ancora la perniciosa setta de Guelfi e Gibellini, che essendo durata più di dugent'anni in Italia, e tenendo tutte le sue Città con l'armi in mano, quasi assatto l'estinse tutte. Perciocchè Ugolino Cavalcabue avendo oppressi i Gibellini signoreggiava in Cremona. Otto terzo morti, e cacciati via i Rossi possedeva Parma. I Soardi si tenevano Bergamo, i Rusconj Como. i Vignati Lodi, Facino Cane eccellente Capitano si aveva a forza occupato Vercelli, Alessandria, e molte altre terre di quella provincia. E di più di questi molti altri tiranni, ch' essendo già stati cacciati dal Visconte, ora in speranza entravano di ricuperare gli stati loro. E v' erano fra gli altri Guglielmo Scala, e Carlo Visconte figliuolo di Bernabò, che non restavano di sollecitare tutti quei Principi, e popoli a ribellarsi. Onde Pino Ordelasso bandito di casa sua s'insignori di Forli, ed Alberico Conte di Cunio, ch' era andato sopra Faenza, la avrebbe anche fatta sua, se non fosse stato in fretta chiamato da Ladislao nel Regno di Napoli, e il Papa ve l'animava ad andarvi. Fu Alberico fatto da questo Re suo gran Contestabile. Aveva il Papa mandato anch'esso nel Regno un suo fratello con un esercito, il qual era stato ributtato da' Napolitani addietro. Onde se n'era per ordine del Papa ritornato sopra Perugia, la qual Città in breve alla Chiesa ricupero. Baldassare Cossa Napolitano, e Cardinal di Sant'Eustachio passato sopra Bologna l'assediò, e la sforzò in breve a ritornare in poter della Chiesa, essendo Capitano di questo esercito Braccio da Montone, ch'aveva, come eccellente Capitano, lasciato Alberico in Romagna, sotto il quale aveva Braccio infin dai primi anni onoratamente militato. Il medesimo era avvenuto a Sforza de Cotignuola terra di Romagna. Per lo valore, ed industria de' quali due Capitani crebbe poi tanto la milizia Italiana, che chiunque aveva di bisogno di Capitano, per esser ben servito, l'un di questi due si prendea. E di qui nacquero quelle fazioni militari, che da sessant'anni in quà non si è quasi fatto nulla in Italia, che ad una di queste due non si attribuisca. Perche quelli, che erano da' Bracceschi oppressi, o pure dalli Sforzeschi, tosto assoldavano la fazione contraria. Ora Alberico da Cunio, dal quale, come dal cavallo Trojano uscirono infiniti eccellenti Capitani, avendo combattuto Napoli gran tempo, finalmente la prese per Ladislao. E su questa vittoria cagione, che tutti i Principi, e Città del Regno tosto in poter

di Ladislao, ne venissero. Ma Ladislao, ch' era avido di regnare, prima, ch' avesse ben posto il piè nel Regno di Napoli, essendo chiamato dagli Ungari a prendere, come ereditario quel Regno, si partì d'Italia col suo esercito, e giunto a Zara l'assediò. In questo ebbe avviso, che i Napolitani, ed alcuni Baroni del Regno stavano per ribellarsi. Per la qual cosa prese Zara, la vendè a' Veneziani, e se ne ritornò tosto in Napoli. Dove richiamò Alberico, che se n' era già ritornato in Romagna a casa sua, e con molta severità privo tutti i Baroni dello stato che possedevano, e quelli, che vi erano renitenti, bandì, e cacciò via del Regno. Con la famiglia di Sanseverineschi si mostrò molto siero, e ne sece crudelmente morire i principali. In tante rivolte di stato ritrovandosi assai Bonifacio stanco. di dolore de fianchi finalmente morì nel MGCCCV. il primo di Ottobre avendo tenuto quattordici anni, e nove mesi il Papato, su sepolto in San Pietro in una tomba marmorea tutta distinta di mosaico, che fin ad oggi si vede con l'insegne della famiglia, e con un titolo, che dice i molti edifici, che fece fare a sue spese nel Castello Sant' Angelo, nel Campidoglio, e nel Palagio di Vaticano. (f) Non sarebbe a questo Pontefice per l'acquisto di una somma gloria man-

ca\_

(f) E' degno d'osservazione come i Wiclesti andavano sempre più moltiplicando, di modo che qualche Signore Boemo avendo studiato a Oxford portò in Boemia le fasse dottrine di Giovanni, che apprese dall'altro Giovanni Ur surono cagione che molti prevaricarono senza manisesta opposizione del Papa, il quale involto nelle civili ossilità di Roma, nella pesse che grassava per quelle contrade, e nelle guerre del Regno sosse non su inteso di quanto accadeva in Boemia, e nella grande Brettagna, contento di avere soppresse quelle compagnie bianche, delle quali poco sopra si è favellato, avvegnache non issimite colle dovute permissioni de superiori, e sorse anche da lui temute, come quelle, che in origine sembravano di essere state del partito di Benedetto.

Infatti il partito Avignonele si accrebbe di assai per mezzo di Ludovico Duca d'Orleans, il quale conciliò lui non solo i Cardinali, che erano stati prima della sua fazione, ma quasi tutto il restante della Francia eziandio, stabilendo in preliminare di questa reconciliazione la cessione che Benedetto accettava, e ricusava costantemente Bonifacio IX. Anzi Benedetto per maggiormente colorite la prontezza dell' animo suo in cedere, mandò a Roma una nobile Ambasciata, la quale verso il fine di Settembre ottenuta udienza propole a Bonifacio un congresso per la riunion della Chiesa. Era questa composta di cinque personaggi due Vescovi, e tre Secosari autorizzati ancota dal Re di Francia. Se non che rispose soro Bonifacio rissolutamente, che egli era vero Pontesse, e che sentir voleva niuno che di cessione gli parlasse, cui tosto gli Ambasciadori riprendendo il discorso lui dissero, che Benedetto non era Simoniaco tacitamente volendo tacciare le annate ch' esto Papa Bonifacio stese avea, forse per la prima volta alle prelature, e certamente per la prima volta avea dichiarate perpetue. Allora prendendo la parola il Papa con somma ira rispose, che non erano queste annate un prezzo dei Benesic; conseriti, ma erano come pensioni in sossenzamento segnate del Pontesce, e de ministri Ecclesiassici. Nicese Scrittore contemporaneo ne parla a lungo, il quale come dice il Platina molte cose attribusce a' parenti, ed a' cortigiani di Bonifacio. V. gli citat. di sopre.

Tomo III.

cato nulla, le non li folle alquanto macchiato nel compiacere foverchio a' parenti . Perchè molte fimonie fi facevano da fuer so che ne venivano in gran numero in Roma, e l'autorità delle chiesi molto avviliva. Ben si sforzò Bonisacio di mivocare : e rimediara a gueste cose: ma erano tante le preghiere de parenti, ch' egli si lasejava vincere, e se ne restava. Onde meglio crederzi, che non potesse alla Chiesa venire, se i Pontefici cacciassero via i laro patenti un almeno si contentassero di collocarii in un mediocre fiano, canendo più rispetto al debito, ed alla onestà y che al sangue de dila carne. E farebbe oggi appunto più che mai tempo di farlo, poich effendomorto il Tamberlano, ch'avea vinti i Turchi, e fatto il lor Re prigione se lo menava incatenato seco, dovunque andava, per aver lasciato senza capo gli Armeni, i Persi, gli Egizi, e gli Assiri, sarebbe a nostri Cristiatti cola facile ricuperare Gerulalemme, e il: Santo Sepolcro dalle mani dei Berbati. Ma lasciando Bonifacio di volgersi a questa impresa, si diede a perseguitare i Bianchi, she nel suo Pontificato inducevano una nuova superstizione. Perciocche come is intesi da mio padre, che lo viddo, nè venne dall'Alpi in Italia l'anno instanzi del Giubileo un certo Prete con una gram compagnia d'uomini dietro. Il qual Prete andava vestito di bianco, e mostrava tanta modestia nel volto, e nelle parole ch'era da ogn' nomo tenuto un Santo. Venuto in Italia, ne creò in breve a questa sua nuova superstizione un grandissimo numero di uomini, e donne, I quali tutti senza differenza, o che sustici, o civili sossero, o liberi, o servi vestiti di bianco lo seguivano, ed a guisa di pecore, dovugane si facea lor notte, si fermavano, e dormivano per terra. Mangiarano pubblicamente per le ville, dove le genti a gara, quafi a fare un sa crificio, portavano loro il mangiare. Il Prete andava avanti con uti Crocifisso in mano, il quale molte volte diceva, che per i peccati degli uomini lagrimava. E ogni volta ch'avveniva questo, tutti gridavano, misericordia. E quando camminavano, e sacevano viaggio, cantavano le lodi di nostra Signora, ed altri Inni al proposito soro Il medesimo facevano, quando si ritrovavano sermi in qualche luo. go. Questo Sacerdote se ne venne per la Lombardia, per la Romagna, per la Marca, e per la Toscana con tanta opinione di santità che non solamente la rozza, e credula plebe, ma i Principi ancora, e i Visconti delle Città ne trasse agevolmente al suo dire, e volere: In Viterbo stanco dal viaggio, e con gran moltitudine dietro si fermò, per dovere poi, come esso diceva, passarne in Roma a visitar que luoghi santi. Bonisacio dubitò, che qui frode non sosse, e che non pensasse quel sacerdote con queste sue superstizioni, e col savore delle genti, che lo leguirano, doversi far Pontesice; mandò in Viterbo alcuni soldati, che lo prendessero, ed a lui lo menassero. Scrivono alcuni, che fosse tormentato il Prete, e la sua frode si scoprisse, e fosse perciò cassigato col fuoco, dove lo secero ardere. Alcuni altri dicono, che non si trovò frode alcuna nel povero Prete; ma che

il Papa facesse dare questa voce, per coprire quello che si diceva, cioè, ch'esso l'avesse fatto per invidia morire. Quello, che sosse la verità, Iddio lo sà. Questo è chiaro, che parte per la frequenza del Giubileo, parte per le genti, che si menava questo sacerdote dietro, un gran numero di persone morì in Roma di pestilenza. Ma intante calamità, una cosa di buono ebbe allora l'Italia, che in questi tempi vi venne Crisolora Costantinopolitano, il quale el porto le lettere greche, che avevano già dormito cinquecento anni in Italia. Onde nacquero poi le scuole della lingua Greca, e Latina per mezzo di Guarino, di Vittorino, di Filesso, di Ambrogio monaco, di Leonardo Aretino, di Carlo, e di molti altri, che uscirono, come dal cavallo Trojano, in luce, e ad emulazione loro se ne levarono poi sa molti altri ingegni delicati, e gentili.

Creò Bonifacio IX. in due ordinazioni nove Cardinali, sette Preti, e due Diaconi, e restitui il cappello a due, che n'erano stati privati da Urbano VI. cioè a Paolo Arcivescovo di Ravenna, ed Adam

Inglese, Vescovo di Londra. I creati da lui furono.

Enrico Minutolo Napolitano, Arcivescovo di Napoli, Prete Card. tit. di Sant' Anastasia, che su poi dall'istesso Papa satto Vescovo Card. Toscolano.

F. Bartolammeo degli Uliari, Padovano, dell' Ordines de' Minori Vescovo di Fiorenza, Prete Card. di S. Pudenziana, tit. del Pastore.

Cosmato de' Megliorati di Sulmona, Vescovo di Bologna, Prete Card.tit. di S. Croce in Gerusalemme.

F. Angelo Summa Ripa da Lodi dell' Ordine Camaldolense, Vescovo di Lodi Prete Card. di S. Pudenziana tit. del Pastore.

Cristoforo de Maroni, Romano Esarminense, Prete Card. tit. di S. Ciriaco.
Bartolammeo Mezzavacca Bolognese, Vescovo di Rieti, Prete Card. tit.
di S. Martino.

Antonio Cajetano Romano, Patriarca di Aquileja, Prete Card. tit. di S. Cecilia.

Landolfo Marramauro Napolitano, eletto Arcivescovo di Bari, Diacono Card di S. Niccolò in Carcere Tulliano.

Baldassar Cossa Napolitano, Diacono Card. di Sant' Eustachio.

Il Cardinal Angelo Florentino, fu anche da questo Papa fatto Vescovo Card.
Ostiense, ed il Card. Francesco Carbone, su fatto Vescovo Card. di S. Sabina.





\* TABLES NO SERVIO VII.

2 NOCE 200 VIII. in il Salmona, si chiamava Cosmo a manisco Carcinate di S. Croce creato Pontefice in temporturara. (a) Perciocche essendo morto ciovanamo Gaicamo, e mitati due suoi piccioli figlizori, tutta litura il mana all'armi. Giovan Maria, ch'era il maniscre. I pune il Pacaro di Milano. Filippo Maria, ch'era il missione. I pune il Pacaro di Milano. Filippo Maria, ch'era il missione.

d'Appendique de l'appendique de la primo d'Octobre dell'anno MCCCCIV-checche ne aica il Carrette, il quale gui ad quella lode di aver voluto terminare la vita fra i doioni de caicoli, e aella renella anziche far uso del coito, cui s'implavano i Menici forte secondo l'opinione di que tempi per sollevarsi alcun poco dai maie che tormentavaio. Appendimento sentionsi gli riclami dei siero contro di im, il quale avendo potte in corio le aspettative date a più

nore resto Conte di Pavia, come prima era: Tutte le altre Città, ch' erano da 25. a questi Giovanetti G'ribellarono. Perciocche Paolo Guinisi cittadino Luchese si usurpò la Signoria della patria sua. E Francesco Carrara, che vidde morto Giovan Galeazzo, le cui armi tanto temeva, venuto in speranza di accrescer lo Stato, mandò in Brescia, in Bergamo, ed in Cremona a sollecitar in suo savore i Guelfi. Veggendo poù a che Guglielmo della Scala, e Garlo Viscon. te, che desideravano la Signoria delle loro Città, si sarebbono potuti oppore a' suoi disegni, promise di farli, il primo Signor di Verona, il fecondo di Milano, e n'ebbe per questa causa imprestito da Carlo 30. mila ducati d'oro. Ora avendo egli riposto Guglielmo in Verona, fattolo poco appresso destramente con veleno morire, esso s'insignori di Verona. Volle ancora poi fare il medesimo servigio a Carlo: il quale, perchè non gli si servava la promessa, saceva istanza che almeno i suoi danari, che prestati gli aveva, gli restituisse. Scrisse ancora il Carrarele a Francesco Gonzaga, chi avesse voluto da se stesso confederarsi con lui, altramente l'avrebbe avuto per inimico, e fattolo in breve della sua pertinacia pentire. Il che diceva potere agevolmente fare, per aver Verona vicina a Mantova, e per dovere in breve avere Brescia, donde avrebbe, a suo piacer potuto i Mantovani offendere. Il Gonzaga non volle darli risposta, finchè intendesse gli Oratori de Veneziani, i quali erano già per cammino, ed a lui ne venivano. I Veneziani, che a revano sospetta la potenza de' Carrareli, presero nella protezione, e difesa loro Vicenza, che

più persone anche dello stesso benesicio, e rivocate spesse siate sotto qualunque colore, le unioni di molti benesici,, e le dispense anche pe' Regolari accusando ciascuno palesamente il Papa desonto dell'ingrandimento di sua famiglia, avendo egli uno de'suoi fratelli che su Gianello cossituito Marchese della Marca d'Ancoha, un altro satto Duca di Spoleti, ed al rerzo impetrata dal Re Ladislao di Napoli la Contea di Sora con parecchi altri stati, ed accusandolo ancora di tergiversazione nel raunare un Concilio, e di rinunciare alla sua dignità per bene della Chiesa. Finalmente gli Cardinali che in tutti erano nove dopo aver giurato, che ciascheduno di esti, il quale venisse eletto Papa pronto si mostrerebbe a far cessare la Scisma a costo ancorà della rinuncia del Papato, raunaronsi in Conclave; in cui nel' di XVII: di Ottobre su rinunciato Papa Cosmo de'Migliorati Sulmonese creatura d'esso Bonifacio, e Vescovo di Bologna, uomo peritissimo delle cose legali, e de' grandi affari delle corti. Contribui di molto a questa elezione Fra Bartolammeo degli Uliari Padovano dell' Ordine de' Frati Minori, e creatura dell' istesso Bonifacio IX. il quale da Firenze dove era Vescovo corse a Roma, ed appena entrato in Conclave tenne forte a savore del sopradetto Cardinale di S. Croce, sino a che il' vide Papa. Non su egli solemnemente coronato, se non nella giornata seconda di Novembre, ed in questa prese il nome d' Innocenzio VII.

Fu dilazionata questa coronazione a motivo del Re Ladislae, il quale intempo di Sede vacante volò a Roma alla testa di molti armati, occupò Caftel Santagnolo, e cercò col favore de Colonnesi di metter mano nel governo della Città, e diede molto che fare al nuovo Papa impegnato ad acchetare i tumulti, ed a render pacifico il suo possesso. Missator. Annali d' Bal.

da se stella si diede loro, temendo dell'armi di Francesco da Carrara, e bramando d'effer a qualuroglia altro Principe soggetta, che & questo, per l'odio immortale, ch' era fra Padovani, e: Vicontini. Ora i Veneziani secero tosto insendere al Carrarcle, che lasciasse i Vicentini in pace, poich' crane in protezion lore, e si refluffe: di travagliare a qualunque modo Cologna, per effere della giuridizio. ne loro, altramente se ne sarcibono essi risentini con Famii. Rispose a quelle cose Francesco, che si maravigliava allai de Veneziani, che non avendo ragion alcuna in terra ferma, volcilero imper legge a quelli, che legimine Signorie vi aveano, e che per quello nelle lor paludi fa fleffero, e lasciaffero regnare ne' loro Stati:pacificamense i propri Signori. Si Aleguarono forte di quella rispolta i Venezia. ni, e seceso tollo intendere a gli Orziori loro, che erano per strada, che ancassero a conchindere amicizia, e lega con Francesco Gon-2222, creandolo lor Generale, e promettendoli perciò ampio flipendio: Fatta il Gonzaga la lega perchè intese, che il nemico avez presa Cologna, con un grafio cierciso paíso todo fopra Verona da quella parte, che è voita a Mantova. Il medefino fecero i Veneziani par. sendo dal Vicentino. Speventari i Veroneli perchè non vederano speranza di foccorio s'arrefero: perciocchè aveano anche il Carrarefeioedio, perchè avelle fotto morire col veleno Guglielmo dalla Scala; e ponendo i figlinali prigiani, avelle a tradimento occupata Veront. Dubitando il Gonzaev di qualche inganno vi entrò con le schiero semato in punto. Allera Giacomo de Carrara, che si ritrovava in guardia della Città se ne suggi tosto con alquanti soldati in Ostia. Ma nel passare il Pò, sa preso, e mandato in Venezia. Fortificata con buone guardie Verona, pafferono i Veneziani con tutto l'elercito fopra Padova, ch'era-dell'alte mura, dei cupi foffi, e de une buona guardia, che v'era dentro difesa: ma ella fu pure in capo di alquanti meli, perchè non le poteva venire la vettovaglia, sforzata a rendersi a patti. Francesco da Carrara co' figlinoli, e co' nipoti si resto nella rocca, la quale pure a fame fra pochi giorni si diede, e su Francesco satto prigione, e mandato in Venezia, dove su col fra-tello satto morire. E questo sine sece colui, che per insaziabilità rinunció la pace, sperando con la guerra insignorirsi del mondo. Ne qui finirono le calamità d'Italia. Perciocche, o che la lentezza dei Pontefici sosse che solevano prima con gl'interdetti, con le minaccie, e con le arme ancora quietare le discordie degli altri, o che fosse lo Scisma, ch'era allora nella Chiesa, era a tale l'audacia d'ogni vile tiranno venuta, che per la morte di Giovan Galeazzo non era cols per grande che sosse, che ognus di loro non imprendesse. Soleva Innocenzio essendu Cardinale, riprendere la negligenza, e timidità degli altri Pontefici, e dire, che per loro cagione quel tanto dannoso scisma alla Chiesa santa, ed a tutto il Cristianesimo durava. Ma essendo poi Pontefice, non solamente i vestigi de' suoi passati in questa parte seguiva, ch'ancor sortemente si risentiva, se alcu-

no gli avesse fatto di tal cosa motto. Era ancora così impetuoso nele le cose sue, che avendoli una volta fatto i Romani istanza, ch'egli avesse dovuto riporre in libertà, restituire loro il Campidoglio, Ponte molle, e il Castello Sant' Angelo, e ch' avesse voluto quel pernizioso scisma estinguere, e pacificare Italia, tanto più, che il Re di Francia si offeriva di dover farvi tutte le forze sue, e l' Antipapa Pietro di Luna prestava a questa concordia gli orecchi, in tanta collera se ne pose egit, che li mandò a Lodovico suo nipote, ch' abitava presso San Spirito, come perchè dovessero essere di questo ardire gravemente castigati. (b) Furono adunque qui molti, mentre che il ben della Repubblica procuravano, fatti tosto morire, e gentati per le finestre. Non potendo il popolo questa tanta crudeltà soffrire, chiamo Ladislao Re di Napoli, e solse l'armi per vendicarts di Lodovico. Allora il Papa fuggendo il furore del popolo, se ne ando volando col nipote in Viterbo. Il popolo, che non puote con costoro issogarsi, si voltò sopra il resto della corte, e la saccheggiò. E ne furono alcuni salvati in casa de' Cardinali Romani, dove fuggirono. Preso poi il Campidoglio, e Pontemolle, andarono a battore, ma in vanno, il Gastello, ancorchè Giovanni Colonna Conte di Troja, e Gentile Monterano Conte di Carrara eccellenti Caritani di Ladislao con loro fossero. Perchè sopraggiunse Paolo Orsino con Mostarda, e Ceccolino mandati dal Papa, i quali attaccandosi nei prati di Nerone con Gio: Colonna, e gli altri Capitani di Ladislao li ruppero. Sentendo perciò i Romani gran danno, a' quali non si lasciava nel contado capo di bestiame, ed essendo già l'ira smorzata, si rappacificarono col Papa, e lo pregarono, che ritornasse in Roma. Egli, ch'era di piacevol natura, vi ritornò, perciocchè essendo assai dotto nelle leggi civili, e canoniche, e avendo un' arte. ed una soavità grande nel dire si persuadeva di potere, e con le ragio-

<sup>(</sup>b) Non è da stupirsi, che Papa Innocenzio sembrasse negligente nel comporre gli affari d'Italia, poiche trovavasi egli gravemente vessato nel suo Trono medesimo. In Parigi erasi tenuta un'Assemblea di Vescovi, in cui eransi sissati otto articoli per la conservazione de' privilegi degli assenti, i quali articoli sissati furono circum circa anche nel Concilio di Jorck in Inghilterra. Citato avea Innocenzio un Concilio Generale per l'anno seguente. I Pisani erano passati all' obbedienza di Benedetto, e Bucicaldo Governator di Genova indusse parimenti quel Popolo a riconoscer per vero Papa il menzionato Benedetto con uni pubblico atto segnato nel giorno 26 di Ottobre, e sottoscritto dall'Arcivescovo, da' primi del Ciero, e da' Capi del Popolo. Finalmente dopo la promozione di undici Cardinali seguita nel giorno 12. di Giugno dell'anno MCCCCV. per un atto crudele e barbaro di Ludovico de' Migliorati, Nipote del Papa, il quale senza alcuna saputa del Zio sece tagliare a pezzi undici de' primi Signori Romani, e gittare i corpi squarciati sulla pubblica via; sui si sommo Pontesce co' Cardinali costretto a lasciar frettolosamente Roma, e a ritirarsi in Viterbo, senza pensare ne a Concilio, ne ad altra cosa, se non alla propria salute. V. Murat. Annal. d' Ital. 1.6.



FITA DI ERESCRIO XIL

## CONCILIO GENERALE IN PISA; OVE FU DEPOSTO.

ENTRE ch' anciava la Sesima in lungo con tanta rovina dei Cristianesima, con un Ponnesice in Roma, in Avignome un altro, tre Principa Francesi, che surono il Duca di Birarigi, quel di Borgogna, e quel d'Orliens, i quali per la insisposizione del Re governavano la Francesa, avendo della calamira della Chiesa companione, se n' andarono a rivrovar in Avignome Pietro di Luna, che Benedetto Decimoterzo si chiamava, e lo pregarano, che avesse veluto a questo disordine provedere, ancorche si sosse col giuramento promesso avea. E si prometto quali sua elezione col giuramento promesso avea. E si prometto

metterono, che l'altro Pontesice, che si crearebbe in Roma dopo Innocenzio, il medesimo farebbe. Perchè quelli, che il bene de Cristiani desideravano, speravano, che tolta a questi due, ch' erano, l'uno dalla Francia, l'altro dalla Italia favoriti, la potestà delle chiavi, si sosse dovuto creare un altro indubitato, e certo Pontesice. A queste cole Benedetto risposo, ch'egh avrebbe gravemente offeso il Signore Iddio, se avesse abbandonata la Chiesa, che per un consentimento de buoni gli era pubblicamente stata raccomandata, e che non voleva: porre in dubbio quello, che per così legittima strada avuto aveva. Quanto al tor lo Scisma, e porne in concordia la Chiesa, a lui molto piaceva, purchè sosse eletto un luogo sicuro, nel quale ogni uno liberamente, e non forzato avesse potuto parlare, ed oprare. Che esso prometteva, e l'affermava col giuramento, che se altramente non si sosse potuto lo Scisma torre, ne avrebbe egli il Papato deposto, pure ch'avesse ancora l'altro fatto il somigliante. Quei Principi, che si avviddero della volontà di Benedetto, incominciarono a discorrere, che via avrebbono potuto tenere, per recarlo a quello, ch' esti volevano. Benedetto, che dubitò della forza, si sece sorte in Palazzo, dove stette come assediato alquanti mesi. Finalmente imbarcatosi nel Rodano sopra certe galere, che a questo effetto aveva fatte porre in punto, se ne suggi in Catalogna, ch'era la sua Patria. Scrivono alcuni, che questi Principi ad illanza de Cardinali Francesi, a quali non molto era Benedetto in grazia, per non esser della loro nazione, la impresa già detta prendessero. Perciocchè trattando dopo Clemente di eleggere un Cardinale Francese, per la discordia, ch'era fra loro, si condustero finalmente a creare Benedetto, il qual come desideroso del bene del Cristianesimo, spesse volte: a questi Cardinali ricordò, che santamente vivessero, e si astenessero dalle. Simonie, altramente gli avrebbe con ogni severità debita castigati. Onde non potendo soffrire i costumi di lui, vogliono, che essi ne concitassero que' Duchi a rimediare, che si eleggesse altro Pontefice. Ora quelli Cardinali, ch' erano dopo la morte d'Innocenzio in Roma, sapendo quanto stati fossero negligenti tre Pontefici passati in rimediare allo Scisma, ed in quanto pericolo si ritrovasse la Chiesa per tutto, e nella Francia specialmente entrati nel Conclave presso San Pietro, giurarono tutti un per uno solennissimamente di doverciascuno, se a lui toccava, rimunciar tofto il Pontificato, se l'Antipapa però il medesimo sacesse. E secero anco questo per soddissar a' Francesi, che avendosi introdotta questa consuetudine di crearsi l'Antipapa, pareva lor non potersene sen-za vergogna restare, se non sacevano gl'Italiani il somigliante, e per seguire anco il parer di Benedetto, il qual dicevano, non poterfi per altra via a questo scandalo della Chiesa rimediare. Ma che rinunciando amendue se ne sarebbe da tutto il Collegio intiero de'Cardinali eletto uno, che sosse certo, e indubitato Pontesice, ed a cui tutti i Principi del Cristianesimo avrebbono obbedito. Fu adunque O 2

ereato in Roma l'ultimo di Ottobre del 1406. Angelo Corniro Veneziano Cardinale di San Marco, il quale fur chiamato Gregorio XII: e subito in isoritto per mezzo di Notajo, e di testimonio ratissicò, e promise di avere rato, e di dover osservare quanto prima promesso avea, e di sua mano vi si sottoserisse. (a) Trattandosi por del suogo, dove fosse potuto venire l'aino, e l'altro sicuro, perche non si accordavano facilmente, i Gardinali si risolvettero di abbandonarli come rompitori di fede, e così quelli di Avignone, come quelli di Roma se ne vennero in Pisa, e qui di un comun voler privarono Gregorio, e Benedetto, affentendo a questa sentenza tutte le nazioni, fuori che la Spegna citeriore, ed il Re di Scozla, eil Conte d'Armignacca, che favorivano Benedetto. (b) Rifolvendoss poi i Cardi-

(a) Erano soltanto XIV. i Cardinali della Romana obbedienza che trovavanti in Roma, e che entrarono in Conclave, i quali obbligaronsi con ginramento; e voto, chiunque di loro stato sosse eletto, che rinancierebbe al Paparo per bene della Chiesa, purche sacesse altrettanto Renederto, in corrispondenza del quale giuramento, e voto stabili, il Ciero Francese ancora la sua intera sotturazione all'obbedienza dell'Astricipa, la quale affemblea su tenuta, convocata, ed aperta degli undici di Nevembro sino a' sedicio di Gennzio dell' anno se guente. Rimale pertanto eletto da' Cardinali-Romani nella giornata trigelina di Novembre, Angelo Corrario Cardinale del titolo di S. Maria, e non di Si Marco, Patrizio Veneto, il quale era flato prima Vescovo di Venezia, e trovavasi in allora Patriarca di Costantinopoli, Uomo dottissimo in tutte le lagra lettere, è d'ilibati costimit, elle met di XIX di Dicembre coronaro prese il nome di Gregorio XII. Tosso ch'ei nella Suprembre di assie, rinovo di giuramento, ed il voto, ed ortatorie lettere scriffe all' Antipapa, ed a' Gardinali ramento, en 11-voto, en ortatorie iertere ierine an Amirapa, en a Cardinar del di lui partito perche fosse fatto il medesimo, dalle quali mosso il Ciero Francese con una solenne processione, cui sessanta quattro Vescovi inservanore, e mosti Abbati, solennemente rinunciò, ed ultimatamente alla obbedienza di Benedetto. V. Murater. Amal. d' Ital. V. Compend. Cronolog. ec.

[4] Gli Francesi animarissimi alla riunione della Chiesa secero un trattato in Marsiglia di consenso dell' uno, e dell' altro Papa segnato sotto il giorno dell' XX. di Aprile, in cui su stabilito, che nel di S. Michele dell' anno co-

rente MCCCCVII. dovessero amendue i Papi trovarsi in Savona, ed. infatti vi giunse prima Benedetto, e mossesi di Roma Gregorio, ma insuriando ivi la perse su cagione che Gregorio non vi approdasse, e che Benedetto passasse a Monaco, quindi a Nizza, e finalmente a Marsiglia. E' notabile, che per la mi-norità del Re di Francia, governando quel Reame il Duca d' Orleans su uc-ciso d'ordine del Duca di Borgogna suo cugino, e che Giovanni Picciolo su il primo in tale occasione, che pubblicamente disese, esser leciro ad egni priva-

to ammazzare un Tiranno.

Fu appunto nell'anno MCCCCVIII. che Papa Gregorio toitosi di Sienna, dove erasi, ritirato per la Romanesca insolenza, e le insidie del Re Ladislao di Napoli passò in Lucca, sentendo, che l'Antipapa erasi portato a Porto-Venere, convenuti essendo i dua partiti, che Gregorio si fermasse a Pietra-Santa, e Benedetto in Porto-Venere sino acche rimanessero le cose accordate. Magnisco oltre modo era il Corraro, e liberalissimo, ed i Nicoti suoi non lo erano. meno; onde a mantenere la magnificenza della sua Corte, esiggendo da' beneficiati molto danaro nelle angustie de' tempi rimasto in Italia pochissimo, avea perciò disgustati ed alienati d' animo gl' Italiani Poelati. Per altro la sua venali di creare un Pontefice, che reggesse santamente la Chiesa di Dio elessero Alessandro V. Ma mentre che non v'era Gregorio, e si tratta, va della creazione di Alessandro, Roma era tutta in arme. Perciocchè avendo il Re Ladislao presa Ostia, travagliava in modo da ogniparte i Romani, che si contentarono di aver la pace, e lo ricevent tero con egni onore, come lor Signore nella Città. Ed egli mutò.

nuta a Lucca nel Gennajo dell' anno VIII. fopra il MCCCC. fa ben vedere, quant' egli amasse la concordia, poiche in età senile nel cuore d'un Inverno, che da Secoli non erasi sentito il più freddo, avea intrapreso il viaggio con animo di passarea Pietra-Santa, a Carrara, a Lavenza, a Motrone, a Livorno, a Pila, dove in congresso Benedetto XIII. chiamavalo, e dove andato cerramente sarebbe, se non fosse stato avvertito essere i luoghi marittimi poco per lui sicuri, avvegnache molte Galee tenesse l'altro al suo servigio, Bucicaldo uomo fiero ed accorto, che con le fue militari bande serviva l' Antipapa potendegli ulare violenza. Infatti Bucicaldo per sorprendere Roma, e levarla dal partito di Gregorio spedite avez a quella volta molte Galee, le quali rimalero inoperole, avendo trovato, che il Re Ladislao erasi della Città impossessato, sebbene non di Castel Santagnolo, che rimase alla divozione del Papa, lo che sa ben vedere, che non operò il Re di Napoli in ciò di concerto col Papa, sebbene così sorse operasse di concerto coi Nipoti di Gregorio. Quello per altro che disgustò sommamente i Cardinali si su, che avendo promesso Gregorio di non fare alcuna promozione, prima che fossero aggiustate le cole a mezza Quaresima diede suori la voce, che la promozione era vicina. Gli vecchi Cardinali cominciarono a detestare la facenda, ma il Papa avendo inteso, che Benedetto erasi rivirato in Catalogna, che il Re di Francia avea satta pubblicamente lacerare una sua Bolla con cui scomunicavalo, e ch' erano cola stati gastigati i Ministri di Gostui, pensò d'essere sciolto da ogni voto, e quindi nell'Ottava di Pasqua, o il di dopo, com' è più verisimile, chiamati a Consistoro i Cardinali, cominciò a far la nomina. I vecchi Porporati alzaronsi tosto in piedi, ed erano per escire dalla Sala, quando trovarono chiuse le porte, onde levati a rumore convenne loro aprirle, e lasciarli rititare, di che nulla sgomentato Gregorio, preconizzò gli nove da lui stabiliti Cardinali alcuni di dopo senza l'intervento de' vecchi. Tutto ciò accadde in Lucca dov' era il Corrario ritornato, e d'onde parti il primo il Cardinale di Liegi, e dopo sei altri de' vecchi Cardinali e ritiraronsi a Pisa, a' quali aggiuntesi alcune Creature di Benedetto tutti d'accordo si appellarono al Concilio ed al Papa su-Euro. V. Murator. Annal. d Ital. all anno MCCCCVIII. V. Compend. Cronolog. ec.

Si aprì il Goncilio di Pita nel di XXV. di Marzo dell' anno MCCCCIX. e fu assai numeroso, poiche vi concorsero XXII. Cardinali, X. Arcivescovi, e non XII. come dice il Muratori, LXXX. Vescovi, IV. Patriarchi, C. Deputati de' Vescovi assenti, C. Proccuratori di molti Capitoli insigni LXXX. Abbati e Proccuratori di altri CC. V' intervennero parimenti gli Ambasciadori della Francia, d' Inghisterra, e di molti altri Re e Duchi. Le prime XIV. Sessioni versarono sopra i processi de' due Contendenti al Papato, su' voti e giuramenti da loro fatti, e la violazione de' medesimi. Nella XV. che seguì il di V. di Giugno surono dichiarati al Benedetto, che Gregorio Scismatici e nulli, e dichiarati parimenti surono illegittimi gli Cardinali fatti in Maggio dal Corrario, ed in Giugno da Pietro di Luna, dopo di che si cantò il Te Deum. Nel giorno XV. dello stesso Giugno entrarono in Gonclave gli Cardinali riconosciuti dal Concilio, e nel giorno XXVI. rinunciarono Papa Fra Pietro Filardo Minorita di Candia in Grecia, Creatura d' Innocenzio VII. ed Arcivescovo di Milano.

Magistrati, vi fortificò la muraglia, e le porte e sua voloptà, Vanendo Poi Pacilo Orlino Capitano della Chiesa, si combettà fieramente presso San Giacomo in Settimiano con perdita di molti dall' una, e dall'altra parte. Perchè il Re ne teneva le genți fue in Timestevere per esser più vicino al siume, per il qual gli vania del continuo da'fuoi legni, ch' erano in Ostia, soccorso. Ma agli elle velo-va le fazioni in Roma ogni di crescere, sitirandosi più tosto, che fuggendo, in Napoli si ritorno; anzi vedeva in Roma la fazione sua debilitata, per essere stati rotti da Paolo Orsino prima chi esso vi entrasse, Giovanni Golonna, Battista Savelli, Giacobo Origno, e Niccolò Colonne eccellenti Capitani dentro la porta di San Lorenzo, e fattine molti prigioni dei quali n'erano due stati fatti mestre; l'uno Galeotto Normanno, l'altro Ricardo di Sanguine, pobili, e vatoroli amendue. Gli altri furono poi lasciati liberi con questa condizione, che non militassero più sotto la bandiera di Ladislao. In: queste tante rivolte crebbe in modo in Roma la carestia-del pane, che si vendeva il rubio del grano diciono fiorini. Non-era metaviglia, poich era la coltura de terrent abbandonata, escendo stato tolto, e rubato via il Bestiame, e i Contadini parte morti, parte andați prigioni via , come nelle guerre suole ordinariamente avve-

· Creò il Pontesice Gregorio XII. quattro Cardinali, cioè tre Freti, e un Diacono, si quali però non surono tenuti per Cardinali,

lano, e su il Cardinale Baldesfare Cozza, Legato in Italia gran guerriero, che alla tefta dell'elercito della Chiela fi batte con quafi tutti gli condoctieri d'atme de' suoi tempi, e grande nimico di Gregorio XII. il quele sifiatando d'effere fatto Pontelice, procuro la gran dignità a Fra Pietro che prese il nome di Aleffandro V. Uomo semplice e Santo. Pressede il Papa novalio, che il solo spirito di partito risuto di riconoscere sotto pretesto, che la Scisma erasi moltiplicata, anziche estinta, come dice S. Antenino, alla XVIII. Sessione tenutasi il di primo di Luglio, in cui il detto Cozza pubblicò a nome del S. P. molte ordinazioni, e dichiarò legittime autorizzandole e ratificandole il S. P. alcune cose fatte sino dai III. di Maggio dell'anno antecedente da Cardinali. Nella XIX. che si renne il giorno X. riceve. Alessanto gli: omaggi di alcuni Deputati, assolve dalle censure, ch'erano state pronunciate durante la Scisma, e stabili VIII. Cardinali perche invigilassero alla riforma. Non si tenne la penultima Sessione, che nel di XXVII. di Luglio, perche desiderò intervenimi Ludovico d'Angiò Re di Sicilia, come v'intervenae con la speranza, che n' andò del tutto vuota d'impegnare la Chiesa contro il Re di Napoli, e sulle di lui spoglie accrescere i propri vestiti . Si vemo in esta sopra gli benesici consenti da' due pretesi Papi, e degli 'altri ancora dati da' Collatori ordinarj. Finalmente nel di VII. d'Agosto si tenne l' ultima, in cui su indetto un altro Concilio Generale pel mese d'Aprile dell'anno MCCCCXII. e surono ad esso Concilio dell'anno MCCCCXII. lio futuro molte cose rimesse, e pubblicata un Indulgenza Plenaria per chi as-siste ad esso Concilio Pisano, ed a chi vi aderiva, e surono licenziati i Prelatì. V. Compend. Storic. Labbè Collectan. Concil. es.

per esser stati satti da lui contro il giuramento satto di non crear Cardinali, finche non surono conservati dal Concilio di Costanza, e surono

Fra Giovanni di Dominico, persona ignobile della plebe Fiorentina, dell' Ordine dei Predicatori dell'Osservanza, grande Ippocrita, Arcivescovo di Ragus, Prete Card. tit. di S. Sisto.

Antonio Corraro Veneziano, Nipote del Papa, Vescovo di Bologna, e Patriarca di Costantinopoli, dell'Ordine dei Celestini di S.Giorgio d' Alega in Venezia, Prete Card.tit. di S.Crisogono.

Gabriello Condulmerio Veneziano, Nipote del Papa dell' Ordine Celestino detto di Jopra, Vescovo di Sienna, Prete Card. di S. Clemente.

Giacomino ... da Udine , Diacono Card. di S. Maria Nuova .

Gregorio XII. essendo stato deposto del Papato dal Concisio di Pisa, ove si erano ridotti tutti i Cardinali, dai quattro da lui creati in suora non volse obbedire al Concilio asserendo d'esser vero Papa, e per sar più gagliarda la sua parte, creò altri nove Cardinali, otto Preti, ed un Diacono, quali non surono però tenuti Cardinali, sin che il Concilio di Costanza per il bene della pace fra i Cristiani, avendo Gregorio deposto il Papato, non li ricevette nel numero dei Cardinali, e surono questi

Lodovico Pitto, Arcivescovo di Taranto, Prete Card. tit. di Santa Ma-

ria in Trastevere.

Angelo Gino, Vescovo di Recanati, Prete Card. tit. di S. Stefano in Celio monte.

Angelo Barbarico Veneziano, Vescovo di Verona, Prete Card. tit. di SS. Pietro, e Marcellino.

Bandello dei Bandelli da Lucca, Vescovo di Arimini, Prete Card. tit. di Santa Balbina.

Filippo.... Inglese, Vescovo Liconiense Prete Card. tit. di SS. Nereo, ed Achilleo.

Matteo.... Tedesco Vescovo Vvormiacense, Prete Card. tit. di S. Ciriaco. Luca Fiorentino, Generale dei Frati Umiliati, e Vescovo di Fiesole, Prete Card. tit. di S. Lorenzo in Lacina.

Vincenzo d'Aragona Spagnuolo, Prete Card. sit. di Sant' Anastassa. Pietro Moro Veneziano, Diacono Card. di S. Maria in Dominica.

De i quali Cardinali creari da Gregorio XII. quelli furono accettati per Cardinali dal Concilio Costanziense, che allora si trovavano vivi, perchè n'erano morti alquanti, prima che si finisse il Concilio.



## FITA DI ALESSANDRO P. Collection

LESSANDRO V. nato in Candia, e chiamato prima Pietro Filardo, su prima Frate de' Minori, e poi Arcivescovo di Milano, finalmente essendo persona di molta santità, e dottrina, su per un consentimento di tutti i Cardinali nel Concilio di Pisa eletto Pontesice. Allora Gregorio quasi suggendo ne andò alla volta di Romagna, sacendo menzione del Concilio generale, e si sermò in Arimino, dove su splendidamente da Carlo Malatesta raccolto. Benedetto, anch'egli dopo di aver satto in Perpignano un Concilio, si ritirò per sua maggior sicurtà nel Castello di Paniscola, ch'era un luogo sortissimo, e dove egli un buon tempo stette. E benchè amendue sossero stati nel Concilio di Pisa privi, nondimeno crearono Cardinali come veri Pontesci, e massimamente Gregorio, che mentre su in Lucca, col consentimento de' Cardinali, che non l'avevan ancora abbandona to, sece Cardinale

nale Gabriele Condulmero, che su poi Pontesice, e chiamato Eugenio IV. Ma ritornando ad Alessandro, che su in tutta la sua vita eccellente, dico, ch'egli entrò giovanetto Frate di San Francesco, e studiando in Parigi diventò così dotto nella Teologia, e nelle arti liberali, che in breve pubblicamente lesse, e dottamente, ed acutamente scrisse sopra i libri delle Sentenze. Fu tenuto ancor grande Oratore, e gran Predicatore. Onde su già chiamato da Gio: Galeazzo Visconte, e su il suo primo consigliero. Fu poi a prieghi di questo Duca fatto Vescovo di Vicenza, poi di Novara, e finalmente Arcivescovo di Milano. Da Innocenzio su poi satto Cardinale, ed in Pisa finalmente Pontefice, e chiamato meritamente Alessandro, perchè la sua liberalità, e grandezza d'animo con qualunque eccellente Principe comparare si poteva. Fu così cortese co' poveri, e con quelli, ch'erano degni della sua cortesia, che in breve non si lasciò, che più dare. Onde soleva, cianciando, alle volte dire, ch' egli era stato ricco Vescovo, povero Cardinale, e mendico Pontefice. Nè in lui si vidde quella tanta avidità di avere, che e con la facoltà, e con la età crescer suole. Perchè ne'buoni non può cadere questo vizio, anzi quanto più invecchiano, più conoscono avere men di bisogno per questa vita, e così tranquillano le cupidità dell' animo, e frenano l'avarizia, e cacciano via l'altre affezioni cattivelle dal cuore. Fu di così grand' animo Alessandro, che nel' Concilio di Pisa privò del Regno di Napoli Ladislao Re allora così possente, ch'avea nell' assenza de Pontefici travagliato tanto lo stato della Chiefa, ed occupatone molti luoghi a forza, e dichiarò competere quel Regno per le ragioni che v'avea, a Lodovico Duca di Angioja. Ota licenziato il Concilio di Pisa, se ne passò Alessandro a Bologna, dov'era in governo Baldassare Cossa Cardinale di Sant' Eustachio, il quale fu confermato in quella legazione, per essersi portato bene in tempo, che il Concilio in Pisa si celebrava, e per ester tale, che poteva ogni ora, che fosse occorso il bisogno opporsi ai tiranni, ch' avessero voluto le cose di Santa Chiesa occupare. (a) Perchè in costui si vedea più.

Tomo III.

<sup>(</sup>a) Il Concilio tenutosi da Benedetto su numerosissimo da principio; ma non seppe el tenere unite le persone, che vi concorsero, sicche si disciolse pei dispareri insortivi in breve tempo. Quello che su da Gregorio unito in Cividale del Frinli, su di poche persone, e per timore dei Veneziani sempre portati al ben della Chiesa universale, e che tosto riconobbero Alessandro V. spicciossi in tre sessioni, nelle quali nulla vi si trattò, se non quello che potea in qualche modo rendere legittimo Pontesice il Corraro. Anzi passato Gregorio in Gaeta e postosi sotto la protezione di Ladissao, si conobbe il suo acciecamento, ed i suoi suttersuggi per sostenersi. Alessandro su riconosciuto per legittimo Papa da buona parte dell' Italia, da buona parte della Germania, dalla Polonia, dalla Francia, e dall' Inghilterra. Alessandro poi col braccio di Ludovico II: d'Angiò, sece una militare spedizione contro il Re di Napoli, dopo averlo processato, e satti assignere contro di lui terribili monitori. V. Murator. Annali. d'Ital. all' ann. MCCCCX. V. Compend. Cronolog. citat.

più fierezza, ed audacia, che a persona di quella professione si richiedeva. Ed era la vita sua quasi militare, militali i costumi, onde molte cose ancora, che non è bene a dirlo, si persuadeva, che li stessero bene. Ma essendosi Alessandro gravemente infermato, e conoscendo poi non essere molto dalla morte sontano, chiamò a sè i Cardinali, e li confortò alla concordia, ed al bene della Chiesa fanta (b). E testissicò per quella morte, ch'esso diceva vedersi sugli occhi, e per la coscienza della vita passata, che non lo lasciava temere, come esso giudicava, e credeva, che quanto era stato satto nel Concilio Pisano, tutto era stato bene, e santamente satto. Ed avendo detto questo con le lagrime di tutti su gli occhi, segui con debole voce quella parola del Salvatore (Pacem meam do vobis, parem meam restituto cosis,) e subto morì nell'ottavo mese del suo Papato, e su sepolto in Bologna nella Chiesa dei Frati Minori. Fu questo anno-same, e peste.

Non creò questo Pontesice Cardinali, ma mutò bene il titolo d'alcuni già creati, ube per cagione della Scisma, erano molti titoli, ch'avea-

no due.

<sup>(</sup>b) E' offervabile, che sul fine dell' anno MCCCCIX. Para Alegandie V. a cagione della peste di Pisa, si ritirò a Prato, e poto dopo venne in Pistoja, dove ricevette la nuova di essen sper sidurlo in Pistora dell'attini del Re di Napoli. I Fiorentini poi secro ogni asono per ridurlo in Pistora , ma S. Santità stimò bene di secondare il Cardinale Costa, che lo pregò a venir a Bologna, ed a venirvi frettolosamente, sicche vi capitò attraverso le nevi, ed il ghiaccio nel giorno XII di Gennajo ricevuto con sudicibile planso, è sentimoversale. Nel Giovedi santo di questo stesso mono MCCCCX. comunitò una Bolia amplissima contro Gregorio, e Benedetto, avendo ricevuto prima una nobilissima Ambascieria de Roma, invitandolo ancora a portarsi colà, ed a rissedere nel suo Trono. In questo frattempo essendos infermato Papa Alesandro di una malattia, che da principio non sece temere per la sua lunghezza, avendo perdute il S. Padre le sorze, venne a morte il di III. di Maggio, lassiando di se odore di santità, e lasciando parimenti sospetto d'esser morto avvelenato, solpettandos che il Cardinale Costa, avendolo trovato non quale ei lo voleva, avvelenato lo avesse. Soleva in vita ne' pochi mesi che su Papa, dire questo S. Padre, che era stato ricco Vescovo, povero Cardinale, e Papa mendico. V. Vit. Alexand. V. P. 2. Tom. 3. Rev. Ital.



VITA DI GIOVANNI XXII. DETTO XXIII.

## CONCILIO GENERALE IN COSTANZA, OVE FU DEPOSTO.

IOVANNI XXIII. Napolitano, e chiamato prima Baldalfare Cossa, su per una voce di tutti unitamente in Bologna eletto Pontesice. Scrivono alcuni, che questa elezione sosse violenta, perch' essendo Baldassare Legato, e
nella Città, e nel Contado tenea soldati, per conseguire
a forza il Papato, se per altra via non poteva ottenerlo. Comunque
si sia, su creato Pontesice, alla qual dignità aspirò sempre. (a) Percioc-

<sup>(</sup>a) Raunatifi in Conclave i facri Elettori, fu d'unanime consenso elette il mentovato Cardinale Cossa, Cardinale di Sant' Eustachio nel di XVII. di Maggio

ciocchè avendo nella sua gioventù studiato alquanti anni legge in Bologna, ed essendosi dottorato, parti per Roma. Essendo domandato dagli amici, dove andava, al Papato rispose. Ora venutone in Roma, su fatto cameriero secreto di Bonisacio IX. E fatto poi Cardinale di Sant'Eustachio, su mandato Legato in Bologna, la qual in breve con l'armi recò con una parte della Romagna in poter della Chiefa, cacciando alcuni tiranni via, altri facendone morire. Ed avendo in capo di nove anni con tanta pace fatta Bologna maggiore, e se stesso di molti danari ricco, ei suborno dopo la morte di Alessandro i Cardinali, ed i poveri spezialmente, che Gregorio creati avea per ottenerne il Papato. Egli mandò subito i suoi Legati agli Elettori dell'Imperio, pregandoli, ch'avessero voluto eleggere Imperadore Sigismondo da Lucimburgo Re d'Ungaria, e di Boemia, per essere ( com esso diceva ) Cavaliere strenuo, e presto ad ogni difficile impresa. Ed a questo modo si andava egli la grazia di Sigismondo uccellando. Esfendo questo a suo voto riuscito, perchè nel Concilio di Pisa era stato determinato, ch' indi a certo tempo un altro Concilio si celebrasse, perche non si trasserisse altrove, disse voler ce-lebrarlo in Roma. E per assicurarvi le strade, si ssorzò di placar l'Italia, e la Lombardia spezialmente, dov ogni di più la guerra cresceva. E n'era gran causa Facino Cane, il quale non potendo ritenere i fuoi soldati mercenari senza guerra, i quali soleva pascere di rapine, andava seminando discordie per tutto. Ora perchè Filippo M'ria Visconte non poteva per la sua poca età tener Pavia a frenoapresero i Pavesi l'armi. I Gibellini, ch'avevano la samiglia Becca,

gio da sedici Cardinali, chi caracti gli uniti in Bologna, pregando per la elezione di costui anche gli Ambalciadori di Ladovico d' Angiò Re di Sicilia, il quale tosto che lo intese Papa, corse in Bologna a baciargli i piedi, e su rinunciato al Popolo col nome di Giovanni XXIII.

Fu tra questi due gran Signori, concertata la guerra contro Ladislao Re di Napoli, prendendo S. Santità le mosse da Bologna verso Firenze, nel di XXIII. del mese di Giugno, avendo prima fatta una promozione di XIV. Cardinali qualificatissimi, o per la nascita, o pei sapere, ed avendo prima riconfermate le censure contro Gregorio, e contro Benedetto. Fe quivi predicar la crociata il nuovo Papa contro il Re Ladislao; che tuttavia spalleggiava Gregogorio, e poi se ne ritornò in Bologna. Finalmente ad istigazione del Re Ladovico, imprese il S. Padre la via di Roma nel Marro dell'anno MCCCCXI. e vi arrivò al terminare del mese stesso, facendo la sua pubblica entrata nel Sabbato santo in S. Pietro fra le acclamazioni del Popolo. Fu intrapresa la guerra contro il Re di Napoli, sa quale ebbe un esito non fortunato. Intanto tenne una Sinodo Papa Giovanni nella Basilica Vaticana, pubblica, e solenne, ed ebbe un trattato secreto con Ladislao. Furono nella Sinodo stabilite alcune cose di non molta importanza, perocchè non su questo congresso, che un preparatorio al Concilio Generale, ma nel trattato segreto su concluso un'alleanza col Re di Napoli, in conseguenza di cui convenne a Gregorio sgombrare da Gaeta ove sissedva, e da tutto il Regno. V. Teodoric. di Nien. in Vir. Joann. XXIII.

ria per capo, chiamarono Facino col suo eserciro nella Città, promettendoli le facoltà de' Guelfi. Ma egli diede a sacco le cose degl' amici, e de'nemici. E dolendosi i Gibellini, che non sosse lor serivata la fede, rispose egli, che i Gibellini non si offendevano, ma che le robe, per essere Guelse, l'aveva a' soldati concesse in preda. Ed a questo modo si burlò della pazzia di ambe le parti delle fazioni. Lasciato poi alle porte, e nella rocca una buona guardia, e presa la tutela di Filippo Maria, mentre di maggior età sosse, passò sopra Pandolfo Malatesta, e con continue correrie travagliò Brefcia, e Bergamo. Il medesimo sece a Cremona, che Gabrino Fundolo si possedeva. In questo mezzo il Re d'Ungaria volendo andar in Roma, com' esso diceva, a prender la Corona dell' Imperio, assaltò i Veneziani con dodici mila cavalli, ed otto mila fanti, e preso nel primo impeto il Friuli, passò a combatter Trivigi. I Veneziani opposero a questo nemico Carlo Malatesta, perchè l'intertenesse in questo corso di vittoria più tosto, che perchè vi venisse alle mani. Mancò ben poco, che quell'anno ancora non perdessero i Veneziani Verona, per tradimento di alcuni cattivelli, che avevano più l'occhio alla rapina, che alla libertà. Onde furono questi castigati, e si quietò tosto ogni tumulto. Essendo poi morto il medesimo anno Facino Cane, alcuni congiurati ammazzarono Giovan Maria Duca di Milano, e tolsero nella Città i figliuoli, e nipoti di Bernabo. Allora Filippo Maria a persuasione degli amici, si tosse per moglie Beatrice già moglie di Facino, ch' era ricchissima, e con la sua autorità comandava a bacchetta a tutti que' Capitani, e soldati, che aveano militato con suo marito, su questa cosa cagione, ch'egli avesse tosto a suo comando tutte le terre, che solevano a Facino obbedire, e sotto le sue bandiere il Carmignola, e Sicco Montagnana Capitani eccellenti già di Facino. De'quali Filippo Maria servendosi, cacciò di Milano Astorgio figliuolo di Bernabò, il quale su poi nella presa di Monza morto. Queste cose passavano sul Milanese, quando Giovan Francesco Gonzaga, figliuolo di Francesco già morto, con conveniente numero di cavalli, e di fanti, andò per ordine di Giovanni Pontefice, sotto il quale militava, a guardare Bologna. Perchè Malatesta di Arimino Capitano di Ladislaosecretamente la guerreggiava. Ora il Gonzaga con l'ajuto de Bolognesi, fece alcune battaglie col nemico, e restandone superiore, disese egregiamente la Città. L'invernata seguente essendo Giovanni Pontefice travagliato da Ladislao, parti di Roma, ed andò prima in Fiorenza, poi in Bologna, e poco appresso a Mantova, dove su da Giovan Francesco con ogni splendidezza possibile ricevuto. E partendo poi di Mantova, menò seco una parte delle sue genti in Lodi, dove sapea, che doveva il Re d'Ungaria venire. Perchè egli assai di questo Principe si confidava, della cui sede avea nella guerra di Bologna chiara prova veduta, perchè non era restato. il Malatesta procurar di levarlo, e con promesse, e con doni al Papa, perchè il Re Ladislao servisse. Ora parendo al Papa, ed al Re d'Ungaria

garia, di esser poco sicuri in Lodi, deliberando d' andar in Mance. va, ed a questo effetto mandarono il Gonzaga avanti a fare l'apperecchio per loro, e per le tante genti che conducevano: Il Gonzaga andò, e fatto l'effetto, andò ad incontrarli in Cremona. Indi di compagnia se n'andarono in Mantova, ed usei loro tutto il Popolo incontra, e furono questi Principi raccolti con incredibile benignità, ed onore. In questi abboccamenti di Lodi, di Cremona, a Mantova, fu caldamente ragionato di dover cacciare di Toscana, di Umbria, e di Campagna di Roma Ladislao, che e Roma, e moste serre della Chiesa occupate si avea, che già vedevano, non potersi aitramente tanti incendi d'Italia estinguere. Della spesa di quella guerra rifervarono ragionarne in Bologna, dove doveano andare. Ma nna più urgente cura li tolse da questi disegni. Perciocche su per vedine di tutte le nazioni del Cristianesimo citato a dover comparire, e tosre lo Scisma via. Egli mandò tosto due Cardinali in Germania, petchè co Principi della Francia, e della Germania un luogo atto per il Concilio eleggessero. Fu eletta come più atta, la Città di Costanza. (b) Dove al terminato tempo tutti andarono, e con gli altriancora Giovanni, benchè alcuni glielo diffinadellero, dubitando, ch'andandovi Pontefice, non ne ritornalle privato, come gli avvenne aspunto. V' andò Giovanni con alquante persone in ogni maniera di dottrina eccellenti, (c) e tenne i Germani con le dispute guantem-

Avea Papa Giovanni XXIII. fatta una Bolla contro de' Wiclefiel all' occasione, che gli Ustiti di Boemia declamavano contro i Pontesici, sino dall' anno MCCCCXII. la quale su data in Roma, e sembra letta nel Concilio colà da lui tenuto. Ora anche in Londra su tenuto un Concilio contro questi Eretici stessi, ed in Parigi un' Assemblea, che condannò il domma di Giovanni Picciolo, d'intorno al Tirannicidio. V. Compend. Cranolog. citat.

(c) Concertate le cose del Concilio, lasciò Lodi il S. Padre, e Sigismondo, e si restituì a Ferrara, e di quà passò a Bologna, nel di XXVI. di Febbrajo dell' anno suddetto, dove ricevè la nuova per lui giocondissima della morte del Re Ladislao di Napoli, di cui apprendeva la musa sede, il mal animo, e

del Re Ladislao di Napoli, di cui apprendeva la mala fede, il mal animo, e

<sup>(</sup>b) Le cole che quì dice il Platina hanno più faccia di menzognal 🗱 🛍 verità; Imperocche non v'e dubbio, che il Re Ladisleo coftriple coll'anni men ossante il trattato segreto a suggire da Roma, la di cui Corto abjamanalo a ischerno Buldrino, e quantunque i Piorentini non lo ricevettero subito in Clatà, per timore del Re di Napoli, pure vi penetrò S. Santità dopo tre meli. Quivi spedì gli Legati in Germania a Sigismondo Re de Romani, proponendo-gli un Concilio Generale affine d'acchetare l'Italia, e toglier di messo le Scisco, i quali Legati convennero con Sigismondo, che si tenesse in Costanza Cirtà allora subordinata, e suddita della Casa d' Austria. Dispiacque sommamente al Papa, che cal Cirtà sosse destinata al Concilio Generale, ma pure convenne accettaria. Calò il Re de' Romani subito in Italia, per abboccarsi col Papa in Lodi dove l' invitò a venire, e Giovanni calò a Bologna, dove entrò nel di XII. di Novembre, di qua poi nel di XXV. intraprefe il vieg-gio di Lombardia, e giunfe in Lodi, d'onde spedi l' Encicliche invissorie si Concilio, da aprirsi nel primo giorno di Novembre del seguente anno MCCCCXIV.

po dubbj, ed ambigui di quello che dovessero fare, e determinare. Ma sopravenendo poi Sigismondo, e data a tutti la libera facoltà di dire, e d'accusare, surono a Giovanni opposti molti gravissimi delitti: Di ch'egli temendo travestito se n'uscì di Cossanza, e suggi in Scasusa Città di Federigo Duca d'Austria, dove ancora molti Cardinali da lui creati immantinente se ne suggirono. Ma essendo poi Giovanni dall'autorità del Concisio rivocato, se ne suggi in Friburgo per andarne se egli potea, a salvarsi col Duca di Borgogna. Ma egli su

ra forza. Volea per ciò S. Santirà partir piuttosto per Roma, dove chiamavanlo gli affari temporali della Chiesa di Roma, di quello che per Costanza dove il volevano gl'interessi della Chiesa universale spirituali; ma i Cardinali tanto secero, che nel primo di di Ottobre, prese egli le mosse verso il Concilio Generale, ch' egli conseguentemente aprì nel V. giorno di Novembre, assicuratosi prima della protezione di Federigo Duca d'Austria. Nel giorno stesso dell'appertura del Concilio, giunse in Costanza Giovanni Hus Uomo in sostanza Wiclessa, ch' era già stato scomunicato e dichiarato Eretico, il quale satto baldanzoso per un salvo condotto di Sigismondo, andava i suoi errori spargendo, di modo che più volte avvisato non desistendo, fu il Concilio costretto ad imprigionario. Nel di poi del S. Natale, sece la sua pubblica entrata anche l'Eletto Imperadore Sigismondo, ed in abito di Diacono cantò l'Evangelio alla solenne Messa Pontificia; E terminò l'anno senza che fatta sosse nel Concilio altra cosa, se non che ratissicò il Papa la sentenza data dagl'Inquisitori contro de Flagellanti, che si scopersero nella Misnia peggiori de primi, avvegnache disprezzatori ancora del Sacramento della Santissima Eucaristia. V. Compend. Isor. Citat.

Pervennero parimenti in Costanza gli Legati d'amendue gli contendenti Corrario, e de Luna, e nacque controversia, se introdurre si dovessero nel Concilio col Cappello Rosso, come Ambasciadori di Papi Scismatici, ma se sorpal-sò per bene della pace questa difficoltà, lo che dispiacque a Giovanni, il qualle sece proporre, che gli Secolari non avessero voce deliberativa, ma nemmano in ciò riesch, anzi su cagione il concordato di dar voce deliberativa a tanzi Dottori Secolari, a ranti Deputati Regi e Principeschi, a tanti Messi delle Accademie, che si decretò di votare per nazione, e non a capi, la qual cosa gittò a terra tutto il partiro della Prelatura, che di numero venne ad essere molto inseriore. Si tennero poi molte private Congregazioni, nelle quali sur sono proposte molte formule di rinunzia, a cui conveniente stimavasi di obbligare Giovanni, altro espediente non trovandosi di comporre le cose, se non quello della rinunzia di tutti e tre. Finalmente ne su una distesa dalle tre nazioni Francese, Tedesca, ed Inglese, che su da Giovanni accettata.

Nel giorno pertanto secondo di Marzo dell'anno MCCCCXV. lesse in pubblico Concilio il Papa tal formula copiata di sua mano ad alta voce, la quale era conceputa in questi termini., lo Papa Giovanni XXIII. prometto, faccio voto, e giuro a Dio, alla Chiesa, ed a questo Sagro Concilio, di dare spontaneamente, e liberamente la pace a Santa Chiesa, col semplice mezzo della cessione mia al Pontificato; la quale farà da me fatta, ed effettuata a principal delle deliberazioni del presente Concisio, ogni volta e quando, che pietro de Luna detto Benedetto XIII., ed Angelo Corrario detto Gregorio XII. da sè, o con procure legittime ne' luoghi delle loro obbedienze cederanno palla ragione, che avere pretendono al Pontificato, ed ancora in ogni caso di morte, od in qualunque altro evento, in cui la rinunzia mia possa pro-

" cu-

per ordine del Concilio preso, e posto in prigione nell' Mola di Sen Marco presso Costanza. Fu nel 4 anno, e 10 mese del suo Papato. Il Concilio cominciò a cercar la causa di questa suga, e surono eletti alcuni giudici dottissimi, e gravissimi, quali dovessero discutere, e riferire poi al Concilio i falli, ch' erano stati a Giovanni opposti. Da quaranta capi, e più si provarono esser veri. Ve nierano alcuni così vecchi, che si sarebbono potuti salvare, alcuni altri ve ne furono, che non condannandosi avrebbono potuto generare scandalo nella Chiesa. Concorrendo dunque tutti nella medesima sentenza, fu Giovanni giuridicamente dal Papato deposto, ed egli stesso la sentenza approvò. Fatto questo, su egli mandato in potere di Lodovico Bavaro, che favoriva Gregorio decimosecondo; perche in baona guardia lo tenesse, mentre altro se ne determinasse. Fu tenuto Giovanni tre anni prigione in Aldeberga fortissimo castello, senza servitore suo alcuno Italiano. Le guardie erano tutte Tedesche, o perchè nè egli sapea la lingua loro, nè quelli intendeano l'Italiana, a cenni solamente l'un l'altro parlavano. Dicono, che quelli soli, che prima tenevano la sua parte, privarono Giovanni del Pontificato. Perciocchè non erano ancora venuti quelli, che nell'oginione crano di Gregorio, e di Benedetto. E perchè vero, e ben fatto softe ciò, ch'essi fatto aveano, fecero un decreto, per il quale affermuvano, che il Concilio Generale legittimamente congregato ha immediate da Cristo la potestà. E concesso questo sondamento, anche il Pontefice al Concilio sottoponevano. Gregorio ch'era risoluto di non andarvi, a perfuation dell'Imperador Sigilmondo, vi mandò in tuo nome Carlo Malatesta persona degna certo, il qual veggendo tutti in questa sentenza, che Gregorio-anch'egli deponesse il Papato, montato pubblicamente sulla sedia, che per Gregorio apparectifiata stava, appunto come se egli vi sosse stato presente, letta, chi che la potestà ch'egli avea di rinunziare da parte, ed in nome di Gregorio rinnuzio, e dal Pontificato lo depose. Per questa libera, e pronta rinunzia, fu allora proprio da tutto il Concilio creato Gregorio Legato della Marca. Dove andò, e poco appresso in Recanati morì di puro affanno, come vogliono, perchè avesse il Malatesta così subito fatta quella rinunzia. Perchè se indugiato più tempo si fosse, qualche speranza avuta avrebbe di ritenersi quel sacro manto. (1) Mó-

<sup>,</sup> curare l'unione della Chiefa, e l'essirpazione della Scisma ... Letta la formula Sigi/mondo preso da vera allegrezza, e quasi per un certo impeto depose il diadema, e prostratosi baciò i piedi a S. Santità, in sequela di cui sece lo stesso il Patriarea d'Antiochia a nome di tutto il Concilio. Dovea in sequela di quest'atto dassi dal Papa al Concilio la Bolla d'addicazione, e piena rinunzia, ma ricusò di ciò sare Giovanni, la quale ricusa diede molto che sospettare, e che dire al Concilio. V. Raynand. in Annalib. & Labbè Concilio Tom. XII.

<sup>(</sup>d) Nel giorno XI. di Marzo essendos tenuta una Congregazione, in cui

ri dunque innanzi la creazione di Martino, e su nella Chiesa di Recanati sepolto. Ora tolti via due Pontesici, ve ne restava un altro Pietro di Luna, ch' era Benedetto XIII. nel quale restava maggior dissicoltà, che negli altri di rinunziare il Papato. Onde perchè ancor

fu risoluto di dare un nuovo Papa alla Chiesa, e di cui il Duca Federigo d' Austria per favorire il disegno di Giovanni, se ne suggi il Papa da Costanza vestito da Palasreniere, e si ritirò ne' Svizzeri d'onde scrisse al Concilio, ch'egli non aveva avuta altta intenzione di ritirarsi, se non quella di far più liberamente la sua Cessione. Ma i Francesi mal contenti disesero la superiorità del Concilio al Papa pubblicamente in Costanza, la qual disesa con altri articoli a ciò somiglianti, non su dal Concilio accettata, ed il Papa si dolse altamente, che tali dottrine sossero ascoltate. Il giorno XXVI su la terza Sessione tenuta, in cui fu deliberata la continuazion del Concilio, non ostante l'assenza del Pontefice, dopo di che intendendo Giovanni che l'Imperadore, il quale assoldava gente, voleva ridurlo con la forza novellamente in Costanza, si ritirò egli a Laussemberg. Nel giorno XXX. di Marzo su tenuta la quarta Sessione; in cui si trattò della forza coativa del Concilio, e della riforma della Chiesa nel Capo, e ne'suoi membri, onde a stento s'indussero ad andarvi i Cardinali, prefiedendovi il Cardinal Giordano degli Orfini, ed il Cardinal Zabarella detto di Firenze, e vi rimale stabilito, che il Concilio avea ricevuto immediatamente da Gesù-Crifto la sua podesta, cui era obbligato ciascheduno obbedire in qualunque dignità costituito anche Papale. (questo articolo non su approvato da Martino V.) Il secondo articolo portava, che il Papa non potesse tradurre la Corte Romana senza beneplacito del Concilio. Nel terzo su sabilito, che tutti gli atti fatti o da farsi dal Papa contro il Concilio sieno tenuti nulli. Non lesse il Cardinal di Firenze se non questi tre. Ve n' erano per altro tra altri, che come non letti pubblicamente in alcuni Manuscritti non trovansi, e consisteva uno in nominare tre Deputati per l'azione, a' quali appartenesse esaminare le cause di coloro, o che eranin ritirati dal Concilio senza permissione, lo che avevano fatto alcuni Cardinali, o che ritirarsi volevano. L' altro determinava, che non fossero riconosciuti per Cardinali se non quelli, che tali erano stati riconosciuti dal Papa prima del suo ritiro da Costanza, e ciò perche sospettavasi, e diceasi, che Giovanni volesse fare una promozione no-vella. Si rilessero nella quinta Sessione tenutasi nel di sesso d'Aprile questi medesimi articoli, e surono letti dal Vescovo di Posnania, ricusando di leggerli il Zabarella, ne furono conciliarmente decretati, ed approvati, ma soltanto accademicamente disputati. Fu anche stabilito, che si procedesse contro Giovanni Hus, essendo giunto a Costanza Girolamo da Praga suo camerata trattovi a forza, e prigione. Si mosse poi l'Imperadore alla testa di quaranta mila uomini, per occupare i stati del Duca d'Austria ne'Svizzeri. Intanto si tenne la sessione nel giorno XVII. d'Aprile, e surono spediti Deputati al Papa con una sormula di procura, la quale esser dovea segnata dal medesimo, ed in sorza di cui sarebbe stata la rinunzia stabilita. Fu trovato Giovanni in Brisac il quale accordò loro l'udienza, e promise risposta pel di seguente, ma nella notte suggì egli, onde in questa Sessione su stabilito, che si citasse Giovanni formalmente. Nelle Congregazioni particolari poi insorsero molte difficoltà sulla maniera di citare il Pontefice, e su distela un' apologia, in cui giustificavansi le procedure del Concilio verso Giovanni XXIII. e perche i Cardinali temevano, e scrupolizzavano sul voto della loro obbedienza al Papa, ch' essi voterebbono non come Cardinali, ma come Deputati delle nazioni. Nel-la VII. che si tenne il di secondo di Maggio, si lesse la formula della citazio-ne da farsi a Gievanni XXIII. e si ragiono sulle dottrine, o a meglio dire su-Tomo III.

contro sua voglia vi venisse, l'Imperador Sigismondo con gli. Oatro, ri del Concilio, andò in persona al Re di Francia, ed al Re d'Imphiliterra, confortandoli a dover operaris per la salute del nome Cristiano, che come i due rinunziato aveano, così ancora Benedetto rinunziasse. Avuto da questi Principi buona risposta, se ne andò Sigismondo in Narbona, dove si abboccò con Fernando Re di Aragona, i cui Popoli in gran parte a Benedetto obbedivano. E sea l'altre cose questa risoluzione si prese, che con ragioni si vedesse di persuadere a Benedetto di fare quello, che Giovanni, e Gregorio satto aveano. Che se esso ricusalle e-vi stesse pertinace, sforzasse il Re si suoi Popoli a lasciave Benedetto, e seguir quello, che il Concilio di Costanza determinasse. Benedetto, che si vedea in quel suogo fortissimo, non si lasciò dalle persuasioni di costoro piegare, ne vincere,

di errori di Giovanni Vviclesso. Nella VIII. che su tenuta il di IV. dello stefde mese, surono condannati XL. articoli estratti da' libri del mentovato Inglede, e si ordinò, che la citazione al Concilio del Papa sosse affissa alle porte
delle Chiese, e della Città solennemente. Il giorno dopo in un' assemblea delle nazioni su riserito, che l' Imperadore avendo saputo aversi il Duca d' Anstria assicurato della persona di Baldassare Cossa, e promettere di ricondurso
al Concilio, avealo resituito alla sua grazia.

Nella IX. Sessone del di XIII. di Maggio, si nominarono alcuni Commissa-

al Concilio, avealo reflituito alla fua grazia.

Nella IX. Seffione del di XIII. di Maggio, fi nominarono alcuni Commiffari, perchè facessero il processo ad esso Baldassare, e si lessero le lettere segnate Pontificalmente di Gregoris XII. con le quali costituiva suo Procurator Carle Malateffa, anche in caso di rinunzia, e di accertazione del Concilio, purche ad esso ne presiedesse, ne assistesse Giovanni. Nella X. su Giovanni XXIII. dichiarato contumace, sospeso si nello spirituale, che nel temporale, simoniaco, e perturbatore della Fede. In questa Sessione parimenti tenutasi il di XIV. di Maggio, venne ad esame la comunione sotto ambe le specie. Fu anche formata un assemblea delle Nazioni, per ascoltare gli Deputati di Boemia, che porsero le doglianze di quel Regno per la detenzione di Giovanni Hue . Nel di XXV. si tenne l' XI. in cui furono letti dal Vescovo di Dosnacia, i cagi d'accusa deposti contro il Cosa, passando per coreo rispetto cacitamente sopra alcuni, ed un Protonotajo leggeva subito dopo ogni articolo le deposizioni do Testimoni, i quali articoli susono del Concilio approvati, e scielti fistorio V. Cardinali, che ne portaffero a Giovanni l'avvilo, a' quali effo Giovanni dichiarò, che teneva il Concilio per infallibile, e che vi fi fornomettena. La que le risposta recò a tutti sommo contento. Onde nella Sessione XII. che fer nel giorno XXIX. del mese di Maggio stesso profiedendovi il Cardinale de Deviviers, alla presenza dell'Imperadore, di tutti i Cardinali, Brincipi, ed Ambasciadori intervenutivi, si pronuncio la sencenza di deposizione: di Girono ni XXIII. con proibizione di riconofcerlo, e di nominario Papa:, la di eni perfona farà a Sigismondo Imperadore elezto sonfegnata y acciocche la custodisca in luogo sicuro pel bene della Chiesa sino acche si giudiche i mesessacio, riferbandoli il Concilio di punirio de fuoi delitti fecondo le leggi caneniche, l'equità naturale, e la misericordia. Tunto il Concilio rispose placet. Quindi si ruppe il figillo fuo, fi cancellarono le fue armi, e furono deputati mominatamen te V. Cardinali, perchè lo facessero partecipe delle sisoluzioni del Concilio. Ricevette la nuova con somma costanza, si ritirò per due ore, dopo le quali la ratificò con perfetta sommessione. Alcuni Francesi a nome eziandio della Corte di questa deposizione lagnaronsi, ma non surono ascoltati.

dicendo sempre, ch'esso era il Vicario di Cristo, e che Costanza non era luogo convenevole alla libertà Ecclesiastica, poichè Giovanni ancora da quelli, ch' erano suoi parteggiani, e seguito l' avevano, era stato condannato, e del Pontiscato deposto. Allora veggendo i Principi della Spagna la pertinacia di Benedetto, seguirono anch'essi l'opinione del Concilio. Il quale era maneggiato da cinque nazioni, ch' erano Italia, Francia, Germania, Spagna, ed Inghilterra. Tutto quel-

Nel di V. di Giugno su ascoltato pubblicamente Giovanni Has, e nel giorno VII. su riascoltato ancora, e finalmente nel giorno VIII. comparso, li surono letti in faccia XXXIX. articoli tutti ereticali. Fu esortato a rivocare quelle false dottrine sotto una sormula già stabilita; ma ei risutò di sar questo in ogni maniera. Il giorno XV. su tenuta la XIII. Sessione, in cui su condannata la comunione sotto amendue le specie; surono condannati parimenti al suo-

co gli suddetti suoi Articoli per intimorirlo; ma tutto in darno.

Nella giornata IV. di Luglio fu riletta ad alta voce dal Malatefia la rinunzia di Gregorio XII. presiedendovi il Cardinale di Ragusi dell'obbedienza dello stesso Gregorio, ed Imperadore. Fu spedita una copia di quanto era passato allo stelso Corraro in Rimini ove trovavasi, il quale rauno subito ivi i suoi Cardinali, ed in loro presenza si spogliò della Tiara, e di tutte le altre insegne Pontificie, dichiarandosi contentissimo. Intanto il Concilio in Costanza sece avvertire Pietro de Luna per Deputati delle cose seguite, richiedendo parimenti con formalità la dilui rinunzia. In questo frattempo ebbe il Concilio nel di VI. di Luglio la Sessione XV, in cui su condannato Giovanni Hus, degradandolo, e confegnandolo al braccio Secolare. Fu parimenti in questa Sessione condannata la dottrina del tirannicidio, con le formali parole di Giovanni Picciolo senza: però nominerne l'Autore. Terminata la Sessione, ordinò l'Imperador all'Elettor Palatino di assicurarsi della persona di Giovanni Hus, e di consegnarso alla Giufizia. Fu pertanto consegnato per opera di questo Signore al Magistrato di Costanza, il quale lo condanno ad essere abbruciato vivo. Ed in fatti con su, serivendo Enea Silvio, che su poi Papa Pio II. nessen Filososo avere sostenuta con tanta fortezza la morte, con quanta la sostenne costui, che rimase per altro fubito fuffocato dalla fiamma. Nel giorno XI di Luglio non fu tenuta la XVI Sessione, se non per nominare XV Commissarj, che servissero l'Imperadore fino a Nizza, dove portavasi in persona per convenire Pietro de Luna per ridurlo alla rinunzia.

Nella XVII Sessione tenutasi il di XV. si stabilisce per Gregorio la legazione della Marca d'Ancona in perpetuo; si esaminano le Dottrine di Girolamo da Praga, e si compie con una solenne Processione, la quale implori da Dio un selice viaggio all'Imperadore, ed un esito selice del suo negoziato. Nel di XVII. corse la Sessione XVIII. nella quale si lessero molti Decreti concernenti la spedizione delle Bolle a nome del Concilio. Ritornò in questa ad esser posta sul tapeto dal Gersone la dottrina di Giovanni Picciolo sopra il tirannicidio terminatasi con molto clamore dalle parti. Girolamo da Praga, che trovavasi nelle sorze della giustizia nella Città di Costanza, su introdotto nel Concilio il giorno XXIII. di Settembre, tenendosi la Sessione XIX, il quale anatematizzò la Dottrina di Vviclesso, e di Giovanni Has pubblicamente; e perche dubitossi da' Padri della sincerità dell'atto di costui, su ricondotto in prigione. Quindi si versò sopra i salvi condotti dati da' Principi secolari agli Eretici, e su conchiuso che non doveano questi recare pregiudizio alcuno alla giurissizione ecclesiastica. L'Enfant molto esagera questa conchiusione; ma quando spiegasi il Concilio, che coresti salvi condotti non debbano esser d'impedimento aile inquisioni sulla sede degli accusati dell'eresia, ed alla loro condanna, e quanquisioni sulla sede degli accusati dell'eresia, ed alla loro condanna, e quanqui

lo, che queste cinque nazioni facevano, allora era rato, e da un Trombetta, o da un Notajo pubblico si pubblicava, quando era poi dal consentimento di tutti consermato. E con questa autorità, e per questa via, essendo stato buona pezza la cosa di Benedetto discussa, su egli dal Papato deposto, e privo, non tenendosi conto delle nazioni assenti che l'obbedivano, e gli Scoti massimamente, e il Conse d'Armignacca. (e) In questo stesso Concilio su condannata l'ere-

do l'esecuzione di questa deve essere prestata dal braccio secolare, non si vede in che questo Decreto possa essere tacciato.

Nella XX. tenutasi il di XXI. di Novembre, si decise una lite tra Federigo Duca d'Austria, ed il Vescovo di Trento, decisa in savore del secondo, e perchè due giorni avanti erasi in una Assemblea delle Nazioni, lungamente trattato della riforma, con ciò sopra questo argomento si ragionò senza nulla con-

cludere anche in questa Sessione.

(e) Benedetto XIII. avea avuta in Perpignano una lunga conferenza con l' Imperadore, in cui per le proposizioni stravaganti di esso Benedetto nulla essendosi conchiuso si ritirò di la Sigismondo, e passò in Narbona d'onde su fatta nota la soverchia resistenza di costui ai Re d'Aragona, di Castiglia, della Navarra, della Scozia, e ad altri Principi della sua obbedienza. Ritiraronsi questi, mandando Ambasciadori perchè concordassero con l'Imperadore la maniera della deposizione di Pietro di Luna, rimanendo i di lui Cardinali però ascritti al sagro Collegio. Questa capitolazione su distesa in XII. Articoli, e su mandata al Concilio, il quale raunatosi il di IV. di Febbrajo dell'anno MCD XVI. li riceve, e li approvò, e fu questa la Sessione XXI. Furono in seguito tenute due Congregazioni per novellamente esaminare Girolamo da Praga, il quale avendo ritrattata la sua condanna di VVicleffo, e di Giovanni Hus, toltone il solo articolo del primo sopra l'Eucaristia, su abbandonato al braccio secolare, e su abbruciato come il suo Maestro, recitando egli sinche pote il Simbolo degli Appostoli. Nella XXII. Sessione tenutasi il giorno-XV. di Ottobre, in eist ricevonsi gli Aragonesi, gli Spagnuoli, e gli Portoghesi, che siuniscono al Concilio, premessa la condizione di convocarlo anche a nome dell' obbedienza di Benedetto. Nella XXIII. che su convocata nel di XVI. di Novembre, furono eletti alcuni Commissarj, i quali si portassero ad informar Benedetto, ch'era passaro da Perpignano nel Castello di Paniscola vicino a Tortosa. Nella XXIV. formatasi nel di XXVIII. sentendosi da Benedetto sulminate quotidianamente scomuniche contro il Concilio, su deliberato, ch'ei sarà citato al Concilio stesso con cetoloni assissi alle porte del Castello mentovato, e pubblicati per ogni dove. La XXV, e la XXVL tenutesi ne' di XIV, e XXIV. di Dicembre, non furono tenute, che per ricevere pubblicamente, e con formalità gli Ambasciadori del Conte di Foix, che surono i primi, e del Re di Navarra, che surono gli secondi. Si aprì poi l'anno nuovo MCCCCXVIL con una solenne Processione, e su selicitato da tutto il Concilio privatamente l' Imperadore sul suo ritorno, che segui nel di XXVII. di Gennajo. Nel di XX di Febbrajo fu tenuta la XXVII Sessione, ed in essa su riassunta la lite fra il Vescovo di Trento, ed il Duca Federigo d'Austria, condannato questi a restituire alcuni beni ulurpati alla mensa di Trento, in essa similmente su ordinato, che si convocasse un Capitolo in Petershausen non lunge di Costanza, de' Benedittini di Megonza, e Bamberga per la riforma di quest' Ordine molto decaduto in Germania, il quale sebbene non ebbe il suo effetto, nell'Abazia di Clusen, d'onde cominciar dovea tal riforma, lo ebbe però poco dopo in quella di San Tommaso di Bursal, la quale si distese per la Lorena, e per la Francia. Nella seguente che su la XXVIII. raunata il di III, di Marzo trovandosi sia de Boemi, e vi surono bruciati pubblicamente Giovanni Hus, e Girolamo da Praga suo discepolo, ch' erano in queste eresie i principali, e fra l'altre loro pazzie dicevano, che i Chierici ad imitazione di Cristo, dovevano esser poveri, perchè da tanta copia, e supersuità di cose nasce lo scandalo de Popoli. Ora rassettate a questo modo molte cose, incominciarono a ragionare della corruzione de costumi de Chierici. Ma perchè parve, che non si potesse fare nella sedia vacante, si volsero al negozio principal dell'elezione del nuovo Pontesse, che così avrebbono i decreti del Concilio maggior forza avuta. Non ragionandosi dunque d'altro, che di questo, perchè senza scrupolo alcuno l'elezione riuscisse, elessero d'ogni nazione sei persone approvate, le quali entrassero co' Cardinali nel Conclave. (f)

riluttante e contumace Federigo d'Austria alla decisione del Concilio su dichiarato decaduto da ogni onore, e da ogni dignità fino alla seconda generazione, ed abbandonato alla giustizia dell'Imperadore, che veramente non eragli molto amico. La XXIX Sessione seguì il di VIII. del mese di Marzo, consumatasi tutta in leggere gli Processi formati contro Benedetto, e la XXX, che segui nel di X. si consumò nell'udire le riserte degli Inviati precedentemente al-lo stesso Benedetto, non ritornati prima. Nel di ultimo del mese di Marzo si tenne una Sessione, che su la XXXI. unicamente sopra un memoriale lunghis-simo degli Inglesi, i quali pretendevano di sormare da sè soli nel Concilio una Nazione, e per riportarono lo reservitto savorevole. Ma i Padri non sentimono Nazione, e ne riportarono lo rescritto favorevole. Ma i Padri non sentirono poca afflizione nell'udire le sollevazioni della Boemia degli Usiti, i quali per la morte di Girolamo da Praga fatti più caparbj, ed unitifi in quaranta mila atti all'armi, posero alla testa loro il samoso Zisca, che sì lungamente contrastò col suo legittimo Sovrano. Nel primo di di Aprile ad ogni modo su tenu-ta la Sessione XXXII, nella quale si nominarono gli Commissari, che ricevere dovessero le deposizioni de' tessimoni contro Benedetto. Nella Sessione XXXIII. poi su esso Benedetto nel di XII di Maggio invitato, citato, e stimolato tante volte di venire al Concilio, dichiarato contumace. E nel di V. di Giugno sinalmente su tenuta la Sessone XXXIV, e surono dal pieno Concilio le accuse contro Benedetto, le testimonianze, e le prove tutte di jus, e di fatto contro il medesimo autenticate, e stabilite, ed unanimemente approvate. Ciò fattosi, si convocarono le Nazioni versando sul tempo, e sul modo di procedere per dare alla Chiela un nuovo legittimo Papa. L'Imperadore alla testa de Tedeschi, e degli Inglesi non volea, che a tale elezione si pensasse prima, che sossero dal Concilio stabilite alcune regole per la riforma del Clero si ne' suoi membri, che nel suo Capo, ed i Cardinati alla testa delle altre Nazioni volcano che si venisse alla elezione, toccando al Capo riformar le sue membra. Fu sì calda la dispu-sa, che si stette sul punto di sciogliere il Concilio, ed i Castigliani, che avevano mandati Oratori al Concilio per unirsi col medesimo, protestarono di non volersi unire prima, che la controversia sosse acchettata. Ma pure unironsi eglino nella Sessione XXXV. tenutasi il di XVIII. di Giugno a bella posta per essi, che con l'ordinaria formalità, surono ricevuti. Nella XXXVI tenutasi il di XXII. di Luglio, surono tutte le formalità contro di Benedetto consumate, e nel di XXVI. dello stesso mese, unicamente affine di deporre esso Benedetto solennemente su tenuta la XXXVII, dopo cui, tale deposizione su fatta dall' Imperadore pubblicare per le contrade di Costanza a suon di tromba, e la XXXVIII nel di XXVIII. soltanto per dichiara nulle le Censure da Benedetto massimamente contro gli Ambasciadori Castigliani fulminare.

(f) In questo frattempo su adunata un'Assemblea, nella quale udironsi le

Entrarono dunque agli otto di Novembre del mille quattrocento, e diciassette, trentadue Cardinali insieme co' già detti, ed essendo stata quattro anni la Chiesa senza certo Pastore, contro l'opinione e speranza d'ogni uno, agli undici dell'istesso mese, ch'era la sessa di S. Martino, su la terza ora del giorno su creato Pontesice il Cardinale di San Gregorio, chiamato prima Oddo Colonna con tanto piacere, e sessa di tutti, che non era chi potesse per l'allegrezza parlare. L'Imperadore Sigismondo vinto dal soverchio piacere, senza tener conto alcuno della sua dignità, se n' entrò tosto nel Conclave, e ringraziati tutti, ch' avessero in tanto bisogno della Chiesa santa fatta così buona elezione, si gittò a piedi del nuovo Pontesice, e con ogni venerazione glieli baciò. Il Papa l'abbracciò, e mostrando d' averso in luogo di fratello, lo ringraziò, perchè esso sosse della stato

con

querele di molte parti dell'Orbe Cattolico, contro coloro che ritardavano l' elezione d'un nuovo Papa. Queste querele erano distese in un lunghissimo me-moriale da cui stimandos offeso Sigismondo, esch improvvisamente dalla raunanze senza aspettare, che d'esso memoriale sosse la lettura compiuta. Non issettero però ozioli i Cardinali, ma maneggiando le Nazioni, traffero al loro partito gli Inglesi, e gli Tedeschi ancora, promettendo loro, che la prima cosa che fatta avesse l'eletto Papa, anche avanti di sciogliere il Concilio, sarebbe stara quella della risorma. Però nel giorno XI. di Serrembre tennero una nuova Assemblea, in cui si terminò di leggere il memoriale. Per condiscendere poi all'Imperadore disgustato si formarono sulla stessa riforma alcuni Decreti, i quali turono letti nella Sessione XXXIX, che su tenuta il di IX. di Ottobre. Nel primo di questi Decreti con editto perpetuo si stabilisce, che dopo questo Concilio nel V. anno se ne tenghi un'altro, e dopo VII. anni da quest'ultimo, un' altro parimenti le ne convochi, così che di dieci in dieci anni fi apra sempre una Sinodo Generale. Si commette ancora nel secondo, che in caso di Scisma, s'unisca l'anno seguente anche suori di tempo un Concilio Generale, e che rimangano sospesi i due Pretendenti all'apertura del Concilio medesimo. Si tratta nel terzo della professione di sede, che sar debbe il Papa eletto, non però prescrivendos, che fra Concili l'autorità de quali riconoscer deve, siavi questo di Coltanza annoverato. Vietansi nel IV. le traslazioni de' benefici senza cause legittime e gravi. Finalmente nel V. tolgonsi i Colletori delle provisioni ne-cessarie a' Vescovi per le visite delle respettive Diocesi, le quali erano solite-andare a Roma, e si comanda, che le rendite de' benefici vacanti sieno riser-bate a coloro, che saranno di tali benefici proveduti. Il giorno XXX. di Ottobre si tenne la XL. Sessione, in cui si prescrissero le cose concertate per la riforma del Capo. E furono. Primo, il numero, la qualità, e le nazioni de' Cardinali. II. Le riferve della Sede Appostolica. III. Le annate, e li servigi comuni. IV. Le Collazioni de' Benefici ed in alpettativa. V. Le conferme dell'elezione. VI. Le cause d'appellazione alla Corte di Roma. VII. Si determinano quelle che debbonsi portare alla medesima Corte, o no. VIII. Gli usfi: j della Cancellaria, e della Penitenzieria. IX. Le esenzioni, e le unioni satte durante la Scisma. X. Le Commende. XI. Le rendite in tempo della vacanza de beneficj. XII. L'alienazione de beni della Chiesa Romana. XIII. I casi, ne' quali può esser corretto, ed anche deposto il Papa, ed i modi per eseguir ciò. XIV. L' essirpazione della simonia. XV. Le dispense. XVI. Le provisioni per il Papa, e pe' Cardinali. XVII. Le Indulgenze. XVIII. Le Decime. Termina il Decreto con dire, che finita questa riforma sarà libero ad

con la sua industria, e diligenza cagione, che la Chiesa si sosse pure finalmente tranquillata, e sedata. Volle esser chiamato Martino, perchè su eletto nel di di questo Santo. Mentre che in Costanza passavano queste cose, essendo morto Ladislao, che andava sopra Fiorenza, Roma si levò ad arme, e gridò libertà. E su Pietro Mattei ssorzato dal Popolo a prender il governo della Città, ma egli poi lo lasciò tosto, inteso che il Legato designato già da Giovanni Pontesice, veniva con un Senatore Cittadino di Bologna. Questi entrati in Roma secero morire Paolo Palonio, e Giovanni Cincio Cittadini sediziosi. Il seguente anno Braccio da Montone venne con un esercito in Roma, ed avuta la Città, battagliò il Castello Sant' Angelo, ch'era valorosamente diseso dalle genti della Regina Giovanna. Perchè costei era a Ladislao il fratello, successa nel Regno. Sopraggiungendo poi Sforza Capitano della Regina, non solamente cacciò Braccio dall' assedio del Castello, ma della Città ancora, combattendovi del continuo, e i Romani neutrali mostrandosi. In queste zusse morì Giovanni Colonna, e l'uccise un soldato, che aveva già militato con Paolo Orsino, il qual Paolo era stato morto su quel di Fuligno da Lodovico Colonna, che militava con Braccio. La intenzione del soldato su d'ammazzare Lodovico, per vendicare la morte di Paolo: ma Giovanni che volle disendere Lodovico, innocentemente morì. Mentre che Roma a questo modo suttuava a varie parti inchinando, per la creazione di Martino venne in qualche speranza di quie-

Creò Giovanni XXIII. in tre ordinazioni, prima ch'egli rinunciasse il Papato sedici Cardinali, dodici Preti, quattro Diaconi, e quattro de' Cardinali vecchi, ch'erano Preti Cardinali li se Vescovi Cardinali, i da lui creati surono questi.

Fron-

ogni membro del Concilio ritirarsi da Costanza con la permissione però del Papa. In questa Sessione medesima si concertò un altro Decreto sull' elezione del Papa, e su conceputo, e stabilito in questi termini: che per questa volta solamente, e senza che passi in esempio dentro lo spazio di X. giorni saranno scelti VI. Prelati, od altri distinti Ecclesiastici per Nazione, i quali co' Cardinali saranno chiusi in Conclave, e dovrà il Papa rimaner eletto da' due terzi de' Cardinali, e da' due terzi de' Deputati delle Nazioni. Nella Sessione XLI. tenutasi il giorno VIII. di Novembre si lessero gli articoli da esser osservati dagli Elettori, e da' Custodi del Conclave e si giurarono solennemente. Quattro ore dopo la metà di questo di medesimo entrarono gli Elettori nella casa de' Mercanti detta la Borsa, e dessinata al Conclave, in cui eransi preparate cinquantatre Celle, trenta pe' Deputati delle Nazioni, e ventitre per altri tanti Cardinali. Due Principi sacevano la guardia col Mastro di Rodi alla porta del Conclave, dieci Soldati sulle scale appostati in sentinella osservavano un esatto silenzio. Avanti alla porta del Conclave sedendo d'intorno ad una gran tavola in forma di tribunale v'erano molti Vescovi, e molti Dottori, i quali esaminavano coloro che volevano entrare in Conclave per saper massimamente, e scoprire se tenessero lettere nascoste.

Francesco Lando Veneziano, Patribrea di Costantinopoli, Prete Card. tit. di Santa Croce in Gernsalemme.

Antenio Pancerino da Porto del Frieli, Patriarca d'Aquileja Prete Card. tit. di S. Jusanna.

Alamano Adimaro Fierentino Areittfevo di Pifa, Prete Card. tit. di Sant'

Giovanni Portoghese, Arcivescovo di Lisbona, Prete Card. tit. di S. Pietro in Vincols.

Pietro d' Aleaco Francese, Pescobo & Cambrai, Prete Cardetit. di S. Cri-∫ogono.

Giorgio . . . Vofetto di Trento, Prese Card. fenza titolo, perchè non venne mai a Kinas, o mort profit. - Li-

Tommafo Brancaccio Repolitimo, Vefenco Tricaricenfe, Prete Card. tit. di SS. Giovanni, e Piele.

Branda Caftiglione Milanefe, Vefcovo di Piacenza, Prete Card. tit. di S. Glemente.

Tommaso Inglese... Vescopo Dimolatense, Prete Card. senzatitolo perch'era affente: !

Rolerto Alon Inglese di Sangue Regele , Vescovo Saresbicanse Prete Card. tit. di S. . . .

Egidio de Campis Francose, Voscovo di Costanza, Prete Cardetite di S.... Simon Cramaco Francese , Arcivescovo di Rems , Patriarca d' Alessandria , Prete Card. tit. di S. Lorenzo in Lucia

Lucido de Conti Remano, Diacono, Garli de S. Maria in Cofmedia. Francesco Zalarella Palemo, clitto Pescovo di Pierciza, Diacon Carl. di SS. Cofme, e Destiene.

Guglielmo Filafario Francefe, Diacono Card. fenza Diaconia, e però dopo fatto Prote Card tit. di S. Marco.

Giacomo Isolano, Bolognese, Diacono Card. di Sant'Enstatbio.

I quattro Preti Cardinali da lui fatti Vescovi Cardinali furono,

gelo Sumaripa fatto Vefcovo Card. Preneflino.

Pietro Spagnuolo, fatto Veferro Bard. di S. Sabina. Giovanni Orfino, fatto Veferro Card. Albano.

Ledovice de Borro, fatto Pefcovo Card Portuesfe.



VITA DI MARTINO III. DETTO V.

## CONTINUAZIONE DEL XXVI. SCISMA NELLA CHIESA.

CLEMENTE VIII. SPAGNUOLO ANTIPAPA.

ARTINO V. Romano, e chiamato prima Oddo Colonna, non su più per sè, che per la salute della Chiesa, che così travagliata ne andava, creato in questo tempo Pontesice. Egli si allevò dai primi anni nelle lettere, e costumi buoni, e studiò poi in Perugia leggi Canoniche. Onde ritornato in Roma, su per la sua dottrina, e bontà fatto referendario d' Urbano VI. Il quale officio egli amministrò con tanta umanità, e giustizia, che ne su da Innocenzio VII. creato Cardinale. Nè si mutò per questo di sua natura. Perchè divenuto più umatomo III.

no, che prima, non negava il suo savore a persona alcuna, non si intrometteva pero molto nelle cose pubbliche. Onde essendo ordinariamente nel Concilio di Costanza, molte controversie, ed altercazioni per la diversità delle assezioni, e delle volontà, esso sempre si tenne nel mezzo, avendo sempre s'occhio al ben pubblico. Per la qual cosa, come caro all' Imperadore, a' Cardinali, e a tutti gli altri, su creato Pontesice. (a) Nella qual dignità non si diede all'ozio,

(a, Ne due primi gierni i voti delle Nazioni furono divisi ciascuno amando d'aver il Papa della propria Nazione, e parimenti quelli de' Cardinali non accortarono. Finaimente nel terzo di che fa il giorno XI. di Novembre, fu rinunziato Papa Ottore Calonna, che in enore del Santo, che secondo gli Eccletiastici unici correva in quel di, prete il nome di Martino. Esci dal Conclave egii nel giorno stesso seguitto da faci Elettori, e montato un cavallo tutto bianco bardato di Porpora prese la via della Cattodrale, tenendo l'Imperadore a riedi le sendini di quello cavallo a mano dritta, e l' Elettore di Brande-burg a mano finifica. Gianto all' Altar maggiore, fu da' Cardinali posto a se-dere sulla menta d'esto Altare, e su adoraro. Nel giorno XIII, su ordinato Prece, nel giorno XIV. fa ordinaro Vescovo, e nel giorno XXI. fu coronato. Il gierno doco funcio dal Papa celebrate magnifiche esequie a Gregorio XII. morto in Recanată il giamo XVIII. di Ottobre. Nel di stesso su convocata un Assemblea desse Nazioni, per domandar al Papa novieto la riforma sul piaun Assemblea de le Nazioni, per domandar al Papa novello la riforma sul pia-no frabilito dal Collegio appunto della riforma . Si tenne la giornata de XXVIII di Dacembre la XLII. Sessione, in cui restò stabilito, che l'Imperacore, l'Elettor Palatino, e Ludovico il Bavaro, farebbono consegnare Baldare Cosa già chiamato Giocessi XXIII a quelli che il Papa nominerebbe. Fu tenuta pei il di XXIV. dell'anno MCCCCXVIII. di Gennajo una Congregazione Generale, in cui Martino F. siconosce per Re de' Romani solennemente Sigi mondo. Si stabilisce un Ambascieria a Benedetto, perche finalmente ceda alla vindicata sua diguità riconosciuto novellamente dal Re d' Aragona, perche aveagli Martino negata la libera disposizione in perpetuo degli Ecclesiastici benefici, de' Regni della Sicilia, e della Sardegna. Nella giornata de'XVIII. di Febbrajo dell'anno ficilo, fa ricevata del Papa una nobilifima Ambalcieria di Manuele Paleologo Imperadore Greco, e di Giuseppe Patriarca di Costantinopoli, la quale propole la riunione delle due Chiefe, e che fu ricevuta folennemente, e pompolamente dall'Imperator edal Pontefice senza però ch'abbia fortito il suo effetto. Spedisce il Papa nel mese di Maggio Bolle al Re di Po-Ionia, costituendolo Vicario Generale Pontificio delle Chiese de' suoi Stati, ed alle Chiele di Praga condannando novellamente gli usciti, obbligando ciaschuno a credere in ratti gli Concili Generali, ed in particolare in quel di Costanza. Poco dopo venne riferto a S. Santità, che un certo Pikard rinovava ne' Paesi Bassi l'Eretia degli Adamiti. Ma doveasi terminare il Concilio, e perciò non dovevan venire ful tapetto noove materie.

Infatti nel di XXI. di Marxo si tenne la XLIII. Sessione, in cui surono alcuni di quegli Articoli stabiliti, che contenevansi nel decreto de'XXX. di Ottobre dell'anno MCCCCXVII. gli altri con particolari concordati, secondo gli usi delle respettive Nazioni surono generalmente decretati, e nel di XIX. di Aprile su tenuta la XLIV. in cui su nominata la Città di Pavizi pel suturo Goncilio, che dovea tenersi nel V. anno da questo Concilio in conseguenza del Decreto della Sessione XXXIX. Finalmente sel di XXII. di Aprile con l'ultima Sessione si chiuse il Concilio di sua viva voce il Papa promettendo, che offerverebbe generalmente, ed inviolabilmente quanto era stato stabilito in ma-

ne al fonno, ma intento tutto a negozi ascoltava, approvava, riprovava, persuadeva, dissuadeva, consortava, e spavemava quelli, ch' avevano che fare con la Sede Appostolica, secondo che conosceva essere oneste, o disoneste le dimande de negozianti. Era di maravigliosa sacilità, nè a quelli che cose oneste chiedevano, le negava. Fu tenuto di gran prudenza nel consultare. Perciocche tosto, che si proponeva una cosa acutissimamente giudicava, e vedeva quel che si fosse dovuto fare, o non fare. Era breve nel dire, e più cauto nelle azioni, talmente che prima si vedea fatta una cosa, che si sapesse, ch'egli avesse pensata. Il suo parlare era sempre pieno di sentenze, nè era parola, che gli si sentisse uscir eosì spesso di bocca, quanto la giustizia. Molte volte volgendosi a suoi, ed a quelli specialmente, ch' avevano i governi delle Provincie, e delle Città, solea dir lor queste parole. (Diligite justitiam, qui judicatis terram.) Aveva certo La Chiesa di Dio in quel tempo bisogno d'un così satto Pontefice, perchè preso il timone in mano della navicella di Pietro, che tanto un quelle sedizioni, e Scisme Auttuava, la ricondusse nel porto. Ora perchè li parca, ch'ancor vi fosse un capo dell'idra, ch'era Benedetto di Luna: con alquanti suoi Cardinali, e Prelati, che in Paniscola, coane in una rocca di Scilma, rinchiuli fierano, e v'erano alcuni Popoli d'Aragona, ch'ancor stavano dubbi a qual parte inchinassero, egli con il parere del Concilio mandò in Aragona suo Legato il Cardimale di Fiorenza, ch'era Alamanno Adimari persona dottissima, ed il eui sepotero fino ad oggi vediamo in Santa Maria nuova, perchè sotto pena delle censure Eeclesiastiche ammonisse Pietro di Luna, che dovesse il Pontificato deporre. I Cardinali, ch' erano con Pietto, intese l'ultima volontà del Concilio, e del Papa, se n'andarono a pregar Pietro, ch' avelle finalmente voluto torre ogni Scisma dalla: Chiefa, che n'era tanti anni flata travagliata, ranto più, che per il bene della Chiefa, e del Cristianesimo, Gregorio, e Giovan-🖚 ceduto avevano. Rispose Pietro co' suoi soliti cavilli, ch'esso non era più a tempo di farlo, ma che sarebbe ben stato d'accordo con Martino s'era vero quel, che della bontà, e umanità di lui si diceva. E che lasciassero a sè il pensiero di questo negozio, nè se ne travagliaffero altramente essi. Erano questi 4 Cardinali, de quali due, che sa portiracia di Pietro vedevano, tosto con Martino si strinsero. Gli satura due ; restarono con le pazzie del Capo loro, e n'era une Cartusimple, l'akto étà chiamato Giuliano Dobla. Segui anche tosto tutta la Spagna l'autorità di Martino, il medesimo secero poco appresso gli Scoti, e gli Armignacchi, e si uni con essetto insieme tutta

Qq 2.

senia di sede pel presente Concilio, ma conciliarmente conciliarite. Eu cantarta la Messa dello Spirito Santo, e dal Vescovo di Catania si recitò un' Oraniorne latina, poi su letta una Bolla dal Cardinale di Chalant, in cui il Papa congedava il Concilio, concedendo alcuse Indulgenze à quelli, che lo avevano assiste, e così si termino il Concilio di Costunza.

la Repubblica Cristiana, suor che la Peninsula di Paniscola, che ne restò divisa. Ora rassettate a questo modo le cose della Chiesa con la diligenza di tutti i Principi Cristiani secolari, ed Ecclesiastici, dell' Imperador Sigismondo principalmente, ch' assai vi travagliò, cominciò a ragionarsi sopra i licenziosi costumi de' secolari, e Laici per emendarli. Ma perch' era durato 4. anni questo Concilio di Costanza con tanta incomodità, e danno dei Prelati, piacque a Martino con volontà del Concilio di differirlo a un altro tempo più atto. Perchè diceva esser materia, ch'avea bisogno di discussione, e di maturità: perchè come dice Girolamo, ogni Provincia ha i suoi costumi, e i suoi sensi, che non si possono così agevolmente disradicare. E perchè era lo Scisma nato da poco accidente, ed era durato tanto con tanta calamità del Cristianesimo, tanto più, ch' intese che Giovanni XXIII. era fuggito dalla prigione, e dubitava, che non si desse a qualche altro Concilio principio, promulgo sopra il fare de'Concili questo Decreto, che dalla fine del Concilio di Costanza, non se ne potesse sino a' cinque anni celebrare altro. E da questo poi a sette anni un altro. E da questo a dieci anni l'altro. È poi ogni dieci anni uno in luoghi atti, purchè si trattasse di cose appartenenti alla Fede, ed alla Repubblica Cristiana. E perchè andasse questo Decreto avanti, volle Martino, che con Bolle s'approvasse, e autenticasse. Tolse via, ed annullò tutti i Decreti satti nello Scisma, prima che esso sosse Pontesice, salvo se sossero pertinenti alla sede, ed a' buoni costumi. E perchè conoscesse ogni uno, ch' esse avea animo di celebrare il Concilio secondo il Decreto elesse, e dichiarò per luogo atto col parere di tutti Pavia, e mandò perciò Brevi per tutto. E su satto questo l'Aprile seguente. Desideroso poi di henziare il Concilio nel 1418, fece un pubblico parlamento, dopo il quale con consentimento di tutti, e di Sigismondo principal. mente, Ibaldo Cardinale di S. Vito per ordine del Pontefice quelle parole di combiato disse: Domini ite in pace. E così si dono licenza, e facoltà a tutti di andarsi via, dove più loro piaceva. Essendo il Papa da una parte dall'Imperador e da Tedeschi pregato, che egli si restasse per qualche tempo in Germania: da un'akra da Principi della Francia, ch'egli in Francia andasse, rispose, e mostrò a tutti, ch'esso non poteva farlo, per esser il patrimonio di Santa Chiesa in Italia occupato, lacerato, e distrutto da varj tiranni per l'assenza de Pontefici, e Roma Capo della Religion Cristiana, per ritrovarsi senza il suo Pastore, esserne venuta al verde per cagion delle sedizioni civili, delle guerre, della fame, della peste, del fuoco, e le Chiese de' Santi esserne andate tutte in rovina. Il perchè diceva essere necessario, ch' egli vi andasse, e per questo fossero contenti di quello che la ragione, e la necessità chiedevano, e lo lasciassero nel solio di S. Pietro sedere, poichè con tanta unione di animi l'avevano eletto Pontefice. E che per esser la Chiesa Romana Capo, e Madre di tutte l'altre Chiese, in quella dovera il Pontefice stare, e

non andar il Nocchiero da poppa a prora con tanto danno a spericolo dei naviganti in questa navicella di Pietro. Partendo egli finalmente di Costanza, sece la strada di Savoja, e se ne venne in Milano, dove fu dal Duca Filippo, e da quel Popolo con ogni maniera di onor possibile ricevuto, e raccolto. Si ritrovava allora il Duca Filippo in arme tutto intento a dover ricuperare lostato paterno, perchè i tiranni, che lo possedevano, avendo gustata una volta la dolcezza della tirannide, malagevolmente lo lasciavano. Il Carmignuola, ch'era suo primo Capitano, travagliava assai Pandolso Malatessa, ed avendo preso a tradimento Bergamo, passò sopra Brescia, el'avreb. be in breve privo di tutta quella Signoria, se non lo aveste con danari, e con una buona cavalleria la Signoria di Venezia soccorso, e Martino Pontefice medesimamente, il qual con la fua autorità pacificò Pandolfo col Visconte. La qual pace su poi in Mantova, andandovi il Papa, conchiufa per mezzo di Giovan Francesco Gonzaga con queste condizioni, che Pandolso pagando il tributo ogni anno possedesse Brescia, mentre viveva senza potere altrimente testarme, e poi sosse del Visconte. Ma l'anno seguente il Malatesta questa pace guasto, mentre si sforza, e con danari, e con genti di ritenere in Cremona Cabrino Fundolo, che era del continuo travagliato da Filippo Maria, che ridomandava questa Città come paterna, ancorchè tanti anni il tiranno posseduta l'avesse. Si diceva nondimeno, che Pandolfo comperata l'avesse da Cabrino, e che in cambio, e per prezzo li dava la riviera di Salò su il lago di Garda. Il Gonzaga si ssorzò di sar restare da questa guerra Pandolso, ch' era suo parente con dirli, quanto egli sacesse male a mancare di sua sede, a difender un tiranno, a prender l'armi contro colui, che l'aveva fatto Signor di Brescia. E che non doveva far poco conto dell' autorità del Pontefice per non dire della sua ch' era stato l' arbitro di questa pace. E che se stimava poco l'autorità degli uomini almeno temesse Dio, a cui aveva giurato, e promesso nelle capitolazioni della pace. Ora partito il Papa di Mantova, in capo del quarto mese passò per Ferrara, indi facendo la strada per la Romagna andò in Fiorenza, fuggendo a studio Bologna, la qual inteso, che Baldassare Cossa era stato ssorzato a rinunziar il Papato, cacciati via gli Officiali della Chiesa, s' era riposta in libertà. (b) Il Carmignuola

<sup>(</sup>b) Nel di XVI. di Maggio si parti S. Santità da Costanza per la via di Sciasus accompagnato da Sigismondo, e da vari Principi, e seguito da gran solla di gente per lungo tratto di strada, ed entrò nel giorno XI. di Luglio in Ginevra, ove ricevette gli Ambasciadori di Avignone venuti a prestargli obbedienza in nome della Città. Quivi si sermò sino ai tre di Settembre, e per la via di Susa, di Forino, e di Pavia, sece il suo ingresso in Milano nel di XII. di Ottobre, ove stette per cinque di. La mattina poi dei XVII. dello stesso mese partitosi venne a Brescia, e quindi a Mantova, ove si fermò tutto il restante dell' anno. Cercò egli in questo frattempo di rimediare alle cose di Roma, e dello Stato Ecclesiatico, avvegnache altuno Città si sossero

dalso filpibondo per ordine del Visconte lopra Pandolio, e prela in breve gran parte del Breferano accampio a Montechilaco, per dover sezuffarti con Lodovico Migliuraro mpore di Innocenzio VII. che fi diceva venire con una gran cavalleria in loccurlo del Malatesta, perciocche effendo parenti diceva Ladovico non porer mancarli. Fu adunque fatta la battaglia, nella quali fullodovico laidamente vinto. Il Carmignuola non palso molto, ch' ebbe Breicia, ed il Vilconte ebbe in breve Cremona, e preto Cabrino Fundolo a Calliglione li fece mozzare il capo - Mosso Niccolò da Este da questi tanti successi del Visconte per fare da le flesso quello, a che dubitava di dover venir a forza, ando in Milano, e rele Parma a Filippo, ch' egli per la morte di Ottone III. occupara aveva , ma li ritenne a prieghi del Pontefice, che vi fi trappole, Reggio in nome di Fendo. Ando anche in Milano Giovan Francesco Gonzago a millegraria con Filippo delle fue vitrorie. Ma accortofi non efferne affai ben villo, e quel Duca aver animo di volere riciperare, quanto cifo ful Brefciano, e fu il Cremonete fi postedeva, se ne ricorno tosto addierro e si confederò col Veneziani, e co Fiorentini . I quali due popoli temendo de fatti loro, e con promette, e con carezze attraevano alla parte loro chiuni. que porevano, perche vedevano, che Filippo avido di regnare aveva contro il tenore degli accordi, ed olere il fiume Macra data Sarzana terra fu quel di Lucca a Tommafo Fregolo, che aveva con l'arme privo del Principaro, acciocche non matchinalle coltui co fuorufciti di Genova contro îni qualche cofa, ed aveva di più fatto ribellar i Bolognen amici de Fiorentini , e fervitoli de lor foldati , ed aveva occupato Forli fotto colore della picciola età di Tebaldo, o pure ( come esto soleva spesso dire ) in grazia del Principe di Perrara; effendo fra le capitolazioni questa, che Filippo ne Bologna, ne cola di Romagna toccasse. Dubitando ancora, che questi tre potentissimi Principi, il Visconte, e Martino Pontefice, e il Re Lodovico; ch' era chiaro ch' in lega follero, non occupallero a forza d'arme ogni cola. All'incontro Filippo ogni male sopra i Veneziani riversava, e sopra i Piorentini, e perche i Veneziani avessero savorito Pandolfo nella Signoria di Brescia, e i Piorentini, e i Genovesi avessero di danari, e di vettovaglie alcuni fuoi nemici foccorfi, ch' avessero per cento mila ducari comperato. Livorno, terra polta ful porto-

poste in liberta, altre passate essendo sotto il dominio di vari Signori. Invitavanto i Fiorentini a fare la son residenza nella loro Città come più prosima a Roma, sino attantoche potesse egli esser ivi degnamente, e pacificamente ricevato. Condiscese egli a si generosi inviti, e si mosse da Mantova, arrivando in Perrara nel di VIII. di Febbrajo, d'onde molti privilegi concesse ai Bolognesi, senza però toccare i consini di quella Diocesi. Partitosi di Vetrara giunte in Forti nel giorno dei XVIII. del suddetto mese, d'onde si trasseri in Pirenze, sacendo nel di XXVI. del mese stesso la sua pubblica entrata in quella Città, cui sece egli il dono di erigere in Archiepiscopale la si lei Sede Vescovile.

di Pila. Tutte queste cole pareva, che abbastanza sossero, per dover munitere fra costoro talmente il fangue, che ne nascesse la guerra: ma quelto, che più ch'altro i Veneziani vi spipse, su l'autorità di Prencesco Carmignuola eccallente, e famosissimo Capitano di quella otà. Il qual non potendo più ( come essp diceva ) la insolenza di Filippo soffrire, s'era con li Veneziani ricovrato, e gli animava alla guerra, offerendo quanto potevas: e sapeva. Questi due potenti Popoli adunque ritati (coo in lega il Signore di Mantova, e quel di Ferrara', e compartita fra loro la spesa della guerra, secero lor Capitano il Carmiganola, a qui diedero dodici mila cavalli, e otto mille fanti, e ad un medelimo tempo da molte parti, e per terra, e per acqua fecero a Filippo sentire la guerra. Chiamati i Veneziani a Bresoia dai Guelsi di quella Città, ch'erano nemici del Visconte, ne occuparono una parce, e in capo di sette mesi l'ebbero finalmente tutta. Passando poi il Garmignuola sopra le Castella di Brescia. Papa Martino, che le calamità di Filippo vedeva, mandò il Cardinale di Santa Crose in Venezia, perchè vedesse di pacificare il Visconte, a i Voneziani. Ma non si sece nulla, perchè pareva, che le domande de' Veneziani, e de' Fiorentini fossero disoneste. Onde si rinuovo con gransforzo da amendue le parti la guerra. Fu tre volte in, quell' anno combattuto in campagna, e presso Gotolengo Castel de Bresciani, ed a Sommo villaggio del Cremonese, ne' quali due luoghi senza vantaggio di vincere, nè d'esser vinto si combattè, e presso Maclodio, nella qual terza battaglia fu l'esercito di Filippo vinto, e Carlo Malatesta, ch' era Capitano, restò prigione. Fu così grande questa vittoria del Carmignuola, che se ogli avesse voluto ritenere i. soldati che sece prigioni, e passare tosto oltre, seguendo il corso della vintoria, avrebbe agevolmente a Filippo, ch'attonito per questarotra, fi ritrovava, tolto affatto lo Stato. Carlo Malatesta su dal Signore di Mantova fuo parente lafoiato libero. In questo mentre, che il Carmignuola va combattendo le terre de'Bresciani, ch'erano restate nella divozione del Visconte, diede tempo al nemico di respirare. Perciocchè dando Vercelli ad Amadeo Duca di Savoja, dal quale era guerreggiato, vi sece la pace, e concitò l'Imperador Sigismondo, e Brunoro dalla Scala contro i Veneziani. Il Papa, che vedeva le cose di Filippo a gran pericolo, mandò un'altra volta il Cardinale Santa Croce a veder di fare quella pace. Costui si sermò in Ferrara, dove concorfero gli Oratori di molti Principi, e Città, e fu la pace a questo modo conchiusa, che i Veneziani si ritenessero Brescia, e le terre dei Brestiani, e Cremonosi, che prese avevano, e che Filippo desse lor Bergamo, e il suo contado, e non dovesse nè provocare a guerra, nè indurre a ribellioni gli amici, e confederati dei Veneziani, e dei Fiorentini. Mantino approvò questa pace, dubitando, che Filippo perdesse tutto la Stato. Ne pateva, benche suo amicissimo fosse, silutarlo, si perchè parova, che a lui toccasse di porvi pace, e di mon acetellere la guerra, come ancora, perchè a ricrovava ol-

tre modo la Camera esausta per la guerra, che s'erafatta con Braccioda Montone. Perciocche in quel tempo, che venne Martino in Fiorenza, ritrovò, che Braccio eccellente Capitano s'avea occupato Perugia; il Ducato di Spoleti, e gran parte del patrimonio, e preso in modo i passi con alcuni tiranni, che esso assoldati aveva, che non poteva il Papa andarne sicuto in Roma. E perchè essendo Braccio ammonito, stava saldo nel suo proposito, il Papa lo scomunicò. e l'interdisse con tutti i suoi seguaci, e su vietato a Sacerdoti il ce-Irbrare dove essi sosseso I Pieremini, ch' erano amici di Braccio. trattarono con Martino la pace, con quella condizione, ch'egli folse venuto a gettatlegli a' piedi, e chiedere perdono ( il che Braccio fece ) e reftituiffe alcune terre alla Chiefa, e stipendiato dal Papa andaffe a ri cuperarli Bologna, che ribellata s'era. A questa impresa andò per Legato Gabriele Condulmero Cardinal di S. Clemente, per la cui industria, e pel valor di Braccio, in breve venne Bologna in potestà della Chiesa. Mentre che si sta sopra Bologna vennero quei Cardinali, ch'aveano seguito Pietro di Luna, in Fiorenza a Papa Martino, e furono in pubblico Confistoro ben visti, e con le lor dignità. e tiroli si restarono. Perchè tre n'erano Diaconi Cardinali, il quarto, th'era prima stato Canonics; regolare, era Prete Cardinale. Mentie Baldassare Cossa era in Eldeberga in potere del Conte Palatino prigione, alcuni Piorentini, de' quali ne fu uno Cosimo de' Medici. non reftarono di pregar Martino y th' avesse voluto liberarlo di prigione. Ed il Papa finalmente & contento, e lo promise. Ma mentre che a questo effetto vi si manda un Legato, non potendo Baldassare aspettare, pago al Conte Palatino trenta mila pezzi d'oro, perene lo lasciasse andar via B così essendo libero, se ne venne in scalia, e volendo dristo a Piorenza andarne, albergo con Pietro de Ross Barone sul Parmegiano, e suo antico amico. Ma inteso, che chi cra tradito se ne fuggi di cotte col Legato del Pontefice, che avea ritrovato per istrada, se n' andò a ritrovare Tommaso Fregoso suo vecchio amico. Per la qual cosa gran sospetto nacque, che si rinovalle lo Scisma. Perchè era Baldassare di grande animo, e d'acuto ingegno, e da non poter soffrire una vita privata: Tanto più, che non mancavano di quelli, che a novità l'eccitassero, Ma la bontà di Dio, che volca la quiete della Chiesa sua, pose nel cuore di Baldassare, che senza cercarvi patti, ne sicurtà se ne venne in Piorenza a Martino, e con gran maraviglia di unti baciato: il piede al Pontefice pubblicamente vero Pontefice, e Vicario di Cristo lo saluto. Parve a tutti certo questa cosa maravigliosa, ed operata per mano di Dio, che un Uomo tanto avido di regnare, e che si era prima in tanta altezza veduto, in un luogo così libero, e dove era egli tanto amato, tanta mansuetudine mostrasse. Ed in effetto sutti per piacere lugrimarono, e quelli Cardinali specialmente, ch' eranc prima stati suoi partigiani. Martino mosso dalla volubilità delle cole umane, dopo alquanti giorni lo fece Cardinale, e Velcoyo di To-

scolano, l'ebbe poi, e pubblica, e privatamente in quell'onore, che solea gli altri Cardinali avere. Ma dopo alquanti mesi morì in Fiorenza di puro affanno di animo, come su creduto, perche non poteva soffrire quella vita privata, e su dentro la Chiesa di S. Giovanni non lungi dalla Chiela Cattedrale in una onorata tomba, e con molta pompa sepolto. E Cosimo dei Medici queste esequie procurò, il qual si crede, che del danaro di Baldassare accrescesse in modo le fue facoltà, che su poi tenuto il più ricco Cittadino di Fiorenza, anzi che in Italia, e fuori d'Italia fosse. Furono nella tomba queste parole scritte. Balthassaris Cossa Joannis XXIII. quondam Papa corpus boc tumulo conditum. (c) In questo vennero al Papa gli Ambasciadori dell'Imperadore dei Greci promettendo, che i Greci sarebbono. alla unione della Chiesa Latina venuti, se con oneste condizioni l'avessero potuto fare. Il Papa splendidamente li ricevette, e creato Legato il Cardinale di Sant' Angelo, ch' era Pietro Fontesieco Spagnuolo, e dotto in ogni facoltà, lo mandò a questo effetto in Costantinopoli. Ma prima che il Cardinale licenziasse, vi mandò Frate Antonio Male sano General dei Minori, perchè spiata la volontà dell'Imperadore, e dei Greci, l'avvisasse di quello che se ne potea sperare. Facendo finalmente grand' istanza i Romani, che il Papa venisse in Roma, fatta la Chiesa dei Fiorentini Metropolitana, con lor buona grazia partì. E diede a Fiorenza per suffraganee le Chiese di Volterra, di Pistoja, e di Fiesole. Dedicò ancor l'Altar maggiore di S. Maria novella dell' ordine de' Predicatori, dove egli mentre che su in Fio-

<sup>(</sup>c) Fu nel di XIII. di Maggio dell' anno MCCCCXIX. che Baldaffare Coffe con salvo condotto de'Fiorentini, e con piena intelligenza de'medesimi assistito dal denaro di Giovanni de Medici, dal di cui testamento provasi esser ci morto povero, che venne in Firenze, si gittò a' piedi del Papa, e ratificò la sua rinunzia, il quale atto riempì di tanta allegrezza Martino V. che non solo lo se Cardinale di nuovo, ma Decano del Sagro Collegio, innoltre concedendogli tappeto, e pradella in pubblico, se non che infermatosi da si a po-co nel di XXII. di Dicembre dell'anno stesso rese l'anima al Signore. Cominciarono intanto le cose di Roma a prender per il Pontesice un' aria salubre, perocchè si formò un' alleanza fra Martino V. e Giovanna II. Regina di Napoli, per mezzo di Giordano Colonna Fratello del Papa, e di Antonio suo Nipote, in virtà di cui a' Ministri Pontifici dovea offer confegnato Castel Santagnolo, Ostia, e varie altre Fortezze, e Giovanna su coronata dal Cardinale Morofini, assistendo ancora alla coronazione Angelo Vescovo di Anagni. Ma non molto dopo si ruppe quest' Alleanza dichiarandosi S. Santità a favor di Ludovico III. Duca d'Angiò. Se i Fiorentini stanchi del domicilio del Papa nella loro Città, che non portava loro che spesa, o se altri occultamente attac-cassero alle cantonate delle pubbliche vie la pasquinata: Papa Martino non vale un quattrino, ben non si sà. Certo è, che sdegnando il Pontesice tal vilipendio se ne parti da Firenze, per altro con grand' onore di quella Cittadinanza nel di IX. di Settembre, e si sermò nel di XX. in Siena, d'onde passò a Viterbo, penetrando in Roma il di XXVIII. dove finalmente l'ultimo di del mese stesso sece la sua pubblica entrata con plauso di tutto il Popolo, • Šť.... magnificamente ... -. Tomo III.

renza, comodamente albergo. Venuto finalmente Marsing in Roma, ebbe tutto il Popolo incontra, che come un unico Padate, a come spirito elemente mandato da Dio l'aspettavano. Il perchè notareno nei fasti loro i Romani quel giorno, che fu il 22. di Settembre del MCCGCXXI. Ritrovò la Città così rovinata, che mon avea più aspetto di Città; ma d'un Deserto più tosto. Si vedespo le cese andare in rovina, già rovinate le Chiese, abbandonate le contrade, le strade fangole, ed erme, ed una penuria estrema di tutte le cole. La effetto non vi si vedea aspetto alcuno di Città, nè segno alcuno di civiltà. Mosso il buon Pontefice da questa tanta calamità, si volse tutto ad ornare ed abbellire la Città, e riformarvi i corrotti costumi. Il che in breve sè veder migliorato d'assai. Onde non solamente sommo Pontefice lo chiamavano: ma Padre della Patria ancora. Ma perchè non durasse molto questa letizia pubblica, il Novembre del seguente anno crebbe talmente il Tevere, ch' entrandone per la porta del Popolo tutta la Città piana allagò, ed empì la Chiesa di Santa Maria Rotonda fin all'Alter maggiore. Col mançare l'acque due giorni poi ne portò il fiume seco molti animali, e se ai Cutadini gran danni, i quali così navigavano per le strade della Città, come soleano sar prima per lo fiume del Tevere. Quali in questo tempo venne Luigi figliuolo del Re Lodovico in Roma al Papa, e ne su con consentimento di tutti i Cardinali investito del Regno di Napoli, dov'era da Giovanna sorella di Ladislao stato chiamato. e pensava senza cavarvi spada averlo. Ma perchè v' erano le pagti, fu cacciato di Napoli, e in Calabria si ritirò. E perchè s' accostava il tempo del Concilio secondo il decreto del Concilio di Costanza fatto, il Papa mandò con volontà di tutti i Cardinali alcuni Prelati in Pavia, perchè vi dessero principio. Quelli, che vi furono mandati, surono Pietro Donato Arcivescovo di Candia, Giacomo Camps Vescovo di Spoleti, Pietro Rosazio Abate della Diocese d'Aquileja, e fra Lionardo di Fiorenza Generale de' Predicatori. E perchè non vi andarono così totto se non due Abati di Borgogna, parve di differir in qualche altro di la cosa, finche d'ogni Nazione ve n'andassero alcuni: Che già nè di Francia, nè di Germania s' erano mossi ancora. E parea, che quando si sosse senza questi fatto, sosse di poco momento. Ma mentre che si sta aspettando, ecco un'altra peste in Pavia, che furono i Presidenti del Concilio sforzati a mutare luogo. Piacque adunque al Papa, ed a tutti, che si andasse in Siena, dove assai maggior moltitudine concorse, che non s'era fatto in Pavia. Alfonso Re d' Aragona, che si ritrovava sdegnato col Papa, perchè avesse dato al Re Luigi il Regno di Napoli, mandò il suo Oratore al Concilio, perchè in lungo il menasse, e vi risuscitasse, e trattasse la causa di Pietro di Luna, che ancor in Paniscola si stava, nè lasciasse di promettere, e di subornare quanti nel Concilio erano. Martino, che vedea che scandalo era per nascer da questa pratica, approvando i Decreti, che vi s'erano fatti delle cose appar-

tenenti alla fede, ordinò, che tosto sosse il Concilio licenziato. Eperchè non paresse ch'egli il Concilio suggisse, se pubblicare l'altro, che in capo di sette anni farsi dovez in Basilea. (d) Ed a questo modo con prudenza, ed astuzia rimedio alle discordie, che nel Concilio di Siena aveano incominciato a pullulare. Allora Alfonso comincio all'aperta a dolersi di Martino, per eni opera dicea, esser egli stato dalla Regina Giovanna diseredato, e Luigi movo erede istituito. Rispondeva purgandos a tutte queste cose Martino, e diceva, che Luigi come erede de Giovanna era prima da Alessandro V. e da Giovanni ventesimoterzo flato confermato nel Regno. E che esso doves del la Regina dolersi, e non di lui, che dovea i feudatari di S. Chiefa consermare, e non privatli, salvo se qualche gran sellonia contro la Chiesa commessa avessero. E ch'esso non vedea, come Luiginon potesse esser legittimo erede di Giovanna. Ma Braccio, che vedea il Papa posto in molti intrichi per la gara, ch'avea col Re Alfonso prese molte terre della Chiesa a sorza, passò sopra l'Aquila Cia-

(d) Dovea nell' anno MCCCCXXIII. celebrarsi il Concilio Generale in Pavia, ma la peste lo impedì, ad ogni modo in quel poco tempo, che quivi ritrovaronsi i Padri sebbene in picciol numero secero qualene raunanza sir loro, e ventilarono alcuni Articoli degli Usiri, che poi tradottisi in Siena, e trovatifi la maggior numero stabilirono, cadendo loro in acconcio, anche di ragionare della riunione de' Greci. Fu anco una Sinodo in quest' anne stesso tenuta in Colonia, nella quale rimase decretato, che sempre in Quaresima si celebrasse la Festa della B. V. Addosorara. Ma il Papa per le grandi dissemioni de Pretati su costretto trasportare il Concilio in Bassea, il che segui nel seguite atino ordinando intento ad alcuni Cardinali, che accudissero alla risorma cominciandole de se modesimi. Morì anche in quest' anno MCCCCXXIV. Benedetto, e come il Re d'Aragona audriva contro Martino un mal animo volle, che i due foli Cardinali rimasti del partito di Pietro di Luna venissero all'elezione di un Papa, che essere non poteva certamente se non Antipapa. Vivennero eglino, ed eletro rimale un Canonico di Barcellona Dottore in Canonica e Teologia, comerche in allora andassero queste due scienze unite, che malamente divilero i tempi ciechi, per nome Gilles Manios , il quale costrotto dal Re ad accettare, prese il nome di Clemente VIII. che fubito dopo la sua coronazione, fece una promozione. Era poi il Papa dichiarato del partito del Duca d'Angio per il Regno di Napoli, ne digerir saper, che fenza il suo consento avesse ella dichiarato il Re Assonio d'Aragona suo erede, però su da lui rilassato un Breve in data de' XXIX. di Giugno dell' anno MCCCCXXI. con cui proibisce sì agli Ecclesiastici, che ai Secolari del Regno di Napoli, di pagare alla Regina Giovanna gravezza alcuna, o tributo. Ne temeva più S. Santità la solita opposizione d' Alfonso, la quale non dava poco fassissio a tutta la Chiesa, avvegnache sempre proponesse d'intronizzare il fasso Papa Benedetto, questi morto essendo come di sopra ho notato, ed avendo estandio indote to Egidio Munios di lui successore col nome di Clemente VIII. a rinunziare ad ogni sua pretesa, contentatos del solo Vescovaro di Majorca, su per altro di futto quelto maneggio renato il Papa alla destrezza del Cardinale de Be Tortofa, a cui concorlero turti i Prelati, e gli Ecclesiastici principali dei Regni d'Aragona, e di Valenza, e del Principato di Catalogna. Sf 2.

tà del Regno, e l'affedio. Mosso il Papa da quelte cose, sece un giusto esercito, e con l'ajuto ch'ebbe dalla Regina, e da Luigi, il mando sopra Braccio, il quale facendovi in un'aperta campagna battaglia, fu vinto, e morto. Militava allora qui con la Regina Giovanna Francesco Sforza figliuolo del Capitano Sforza, che pochi anni avanti nel passare il fiume di Pescara aguazzo vi s'era perso, ed affogato, che mai più non si ritrovò. Fu portato il corpo di Braccio in Roma, e suori della porta di S. Lorenzo in luogo profano sepolto. Da questa vittoria pacque tanta tranquillità, che pareva, che la pace d' Augusto ritornata fosse. Furono ricuperate per la Chiesa Perugia, Todi, Affifi, e l'altre terre, che Braccio occupate avea. E si vivea con tanta sicurtà per tutto, che di notte si andava ficurissimo per mezzo i boschi, nè si ritrovavano più ladroni, nè assassini, che per ogni luogo erano fieramente perseguitati. A questa tanta felicità pareva, che ostassero gli Eretici di Boemia, che con l'armi travagliavano i Cattolici del continuo. E perchè essendosi fatto prova di ridurli con molte ragioni alla fantità, vi era ogni opera vana. mando il Papa in Germania alcuni Legati a far prender ai Cattolici per tutto contro questi Eretici l' armi. Il primo che vi andò, su Errico Cardinal di Sant' Eusebio, l'altro Bartolommeo da Piacenza, e finalmente essendo richiamati questi, v'ando Giuliano Celarino Cardinale di Sant' Angelo, il quale in effetto non per sua colpa, ma per difetto di foldati n' ebbe dal nemico una buona scossa. (e) Non si isbigotti Martino per questo, anzi se maggiore apparecchio per questa impresa. Ma prima volle vedere di tranquillare un poco le cose d'Italia; e perciò fu fatta dal Papa la pace, che si è detta fra il Duca Filippo, e i Veneziani. I Fiorentini sdegnati con Ladislao figliuolo di Paolo Guinisi Signore di Lucca, perchè avesse nella guerra passata militato col Visconte ( e questa era una occasione di opprimere Lucca ) perche non s'era nella pace fatta de Lucchesi menzione alcuna, mandarono loro un esercito sopra, sotto la scorta di Niccolò Fortebraccio. E prese alcune Castella, ne passarono finalmente. all'assedio di Lucca. Filippo, ch'era molto dal Guinisi pregato, dubitando, che se i Fiorentini si fossero satti Signori di Lucca, gli avrebbe come più vicini più fieri nemici avuti, mandò con una groffa cavalleria Francesco Sforza sul Parmeggiano, perchè qui fatta la Fan-

te-

<sup>(</sup>e) Fu nell'anno MCCCCXXIX. che gli Ustiti saccheggiarono la Slesia, l'Ungheria, la Polonia, e l'Austria. In questo tempo medesimo su famosa Giovanna d'Arch, conosciuta sotto il nome di Pulcella d'Orleans, e su parimenti in questo tempo, che Giovanni Paleologo angustiato da' Turchi, mandò nuovi Ambasciadori a Roma a chieder l'esecuzione di quanto erasi stabilito in ordine al Concilio da tenersi in Costantinopoli, a'quali rispose il Papa, che i Greci venissero a quello, che avea intimato in Basilea imbarazzato egli trovandosi nella guerra di Boemia, a sostence la quale pubblicò una seconda crociata contro gli ossinati Ussiti.

teria avesse. Questo Capitano tosto che apparve la Primavera, passò l' Appennino, ed in tanto terrore i Fiorentini pose, che prima ch' esso nella valle delle nebbie venisse, lesciarono coloro per paura l'assedio di Lucca. Piacque a' Lucchesi olare modo questa venuta di Francesco Sforza, perch' essendo il tiranno prigione, e cacciati i Fiorentini via, speravano con l'ajuto di questo Capitano riporsi in libertà. Ma avuti Francesco da' Fiorentini cinquanta mila ducati d'oro; perchè ne' seguenti sei mesi col Duca Filippo non militasse a lasciò in, maggior pericolo, e paura i Lucchesi, che prima. Onde l'assedio loro più stretto, e più siero ne segui. Filippo dunque ad istanza del Papa, ch' avea compassione de' Lucchesie, vi mando tosto con una grossa cavalleria Niccolò Piccinino, il quale rompendo il nemico, non solamente ne tolse l'assedio a Lucca, che anche prese molte Castella di Pisa, e di Volterra, per compiacerne i Senesi, che allora guerreggiavano con i Fiotentini. Martino che si vedea sicuro, e quieto di guerre esterne, voltò l'animo a dover fare bella la Città, e le Chiese, che di chi cura ne prendesse, aveano di bisogno. Risece il portico di S. Pietro, che andava per terra, e compi di opere di mosaico il pavimento della Chiesa di Laterano, la qual coperse a travi, « vi incominciò quella bella pittura » che Gentile eccellente Pittore vi fè... Il Palagio a' dodici Appostoli rifece talmente, ch'esso alcuni anni poi vi abità. E fu con questo cagione, che i Cardinali imitando sacessero a gara il medesimo nelle Chiese dei titoli loro, talchè pareache avesse la Città in parte riavuto il suo antico splendore. Creò. Cardinali, fra li quali fu un suo Nipote Prospero Colonna, ed ebbe il titolo di S. Giorgio a Velebro. Essendo in questo morto Pietro di Luna, perchè avesse sempre la Chiesa da qualche parte travaglio, quelli due Anticardinali che di sopra si dissero, a persuasione d'Alfonso nemico di Martino, crearono Pontefice Egidio Cano. nico di Barcellona, e lo chiamarono Clemente VIII, il qual creò tosto Cardinali, e ne sece tutto quello che sogliono i Pontesici sare. Ma essendo poi ritornato Martino in grazia con Alfonso, mandò tosto in Spagna Legato il Cardinale Pietro di Fuso, nelle cui mani Egidio per ordine d'Alfonso Signore di Paniscola depose tutte le ragioni del Pontificato, ch'egli avea. E Martino li donò poi pèr quetho un buon Vescovado. I Cardinali creati da Egidio, da se stessi rinunziarono tosto il cappello. Gli altriduegià creati da Pietro di Luna, restando nella lor pertinacia, e non volendo al Pontesice Romano obbedire, furono dal Legato posti in prigione. A questo modoper l'accortezza, ed industria di Papa Martino, si tolse affatto dalla Chiefa Santa lo Scisma. Ed essendo già tutta quieta la Chiesa. Martino gran prudenzà usò nel conferire i benefici, i quali non dava a chi chiedeva : ma fatto tosto un discorso di chi più degno ne: fosse, glieli dava. Che s' egli non conosceva le persone de' luoghi, dove i benefici vacavano, subito con chi poteva saperlo, si consigliava, e fatta la elezione de più degni, tosto li conseriva. Ed a questomodo procurava il bene delle Chiefe, e l'opore di coloro chedegne n'erano, e ne confeguiva insieme esso nome di prudente, e di buono. Pu ancora di tanta costanza, che avendo due fratelli, de' quali il maggiore Giordano Principe di Salerno morì di peste, l'altro chiamato Lorenzo morì arso dal succo dentro una Torre, che casualmente arse, non si udi, nè si vidde in lui atto vile, o dimesso. Ed avendo vivuta con grande integrità tutta la vita sua, nel quartodecimo anno, terzo mese del suo Papato, ch' era il sessante simoterzo della sua vita', morì in Roma di apoplessa ai 20. di Febbrajo, e su per suo ordine in S. Giovanni Laterano sepolto in una tomba di bronzo davanti le teste de' SS. Pietro, e Paolo. E il Clero, e tutto il Poposo con tanta messizia l'accompagnò, come se Roma avesso il suo ortimo, ed unico Padre perduto. (f) Vacò dopo ini la Sede 12. giorni.

Martino V. in tre ordinazioni ereò diciassette Cardinali, un Vesco-

vo, undici Preti, e cinque Diaconi, che furono.

Baldassare Cossa Napolitano, chera stato Papa Giovanni. XXIII. e deposto dal Concilio, creato di naovo Vescovo Card. Toscolano.

Giovanni de Rupefeissa Francese, Areivescovo di Rovano, Prese Card. D. S. Lucina.

Lodovico Atamano Francese, Arcivescovo d'Arli, Prete Card. di S. Ceeilia. Ennico Inglese Arcivescovo Vvintoniense, Prete Card. di Sant' Eusebio. Giovanni... Tedesco, Vescovo d'Olma, Prese Card. di S. Cirisco.

Antonio Cassino Senese, Vescovo di Siena, Prete Card. di S. Masselle. Fra Niccolo Albergato Bolognese, Monaco Certosno, Prete Card. di S. Croce in Gerusalemme.

Raimondo Mairoso Francese, Vescovo di Castro, Prete Card. di S. Prassede. Giovanni Cervante, Vescovo di Siviglia Spagnuoto, Prete Card. di S. Pietro in Vincola.

Domenico Raimondo, Arcivescovo di Tarragona Spagnuolo, Prese Card. di S. Sisto.

Fra Giovanni Cafanuova, Spagnuolo d'Aragona, dell'Ordino de' Predicatori, Vascovo Eluenfe, Prete Card. di S. Sifto.

GW

<sup>(</sup>f) Dette S. Santità il giorno primo di Febbrajo dell' anno MCCCCXXXI. una Bolla per la convocazione del Concilio in Basilea, e nel giorno XX. del mese stesso d'Apoplesia morì. Seguita appena la sua morte i Nipoti di lui, cioè il Cardinale Prespeno, il Principe di Salerno, ed il Conte di Salano, a appropiarono il tesoro da lui ammassato per valersene nella guerra ch' ei meditava sare contro de Turchi; il che saputosi in pubblico eccitò una sollevazione in Roma, che si stento ad accherare. B' curiosa la censura della Sorbona in alcune proposizioni di Giovanni Sarrassao Domenicano, le quali provavano, ed erano indoste a sabilire, che la sola Ecclesiastica potinza, e Pontificia viene immediatamente da Dio per la istituzione di Gesà-Crisso, il quale dalla facoltà Sorbonica su costretto a ritrattarsi pubblicamente, ed a consessare con San Paolo, che ogni podestà è da Dio.

Guglielmo Divano da Monteforte, Vescovo Macloviense, Prete Card. di Sant' Anastasia.

Ardicino dalla Porta da Novara; Diatono Card. di SS. Cosmo, e Damiano.

Ugo Lufignano fratello Germano del Re di Cipri, Greco, Arcivescovo eletto di Nicofia, Diacono Card-di Sant' Adriano,

Prospero Colonna Romano, Diacono Card. di S. Giorgio al Vello d'oro. Domenico Capranica Romano, Vestivo eletto di Fermo, Diacono Card. di Santa Maria in via Lata.

Giuliano Cesarino Romano, Diacono Card. di Sant' Angelo.

Fece anche Cardinale Fra Leonardo Dati Fiorentino Generale dell' Ordine de' Predicatori, il quale però era morto in que' giorni della sua creazione, e per questo il Papa non aveva avuto notizia della sua morte.





## SCISMA XXVIL NELLA CHIESA.

FRINCE IV. DI SAPOJA BREMITA ANTIPAPA.

## SINODO UNIVERSALE IN FIORENZA.

UGENIO IV. Veneziane della Famiglia Condulmera, antica nella sua Patria, su ser questa via fatto Pontesce. Dopo la creazione di Gregorio duodesimo Veneziano, Antonio Corraro suo nipote, ch' era Canonico della Congregazione di S. Giorgio in Alga, volendo venire in Roma, menò seco Gabriello Condulmero, benchè alquanto contro voglia di lui, ch' era della medesima professione, e col quale aveva sin dai primi anni famigliarmente vissuro, conoscendolo ingenioso, ed

accorto Gregorio, lo se primieramente suo Tesoriero, poi lo se Vescovo di Siena, avendo già satto Antonio il Nipote Governatore di Bologna. Ricufarono buona pezza i Senesi di volere Gabriele per Vescovo, dicendo, che per esser Forestiero non era al proposito per quella Città, la quale aveva di un suo Cittadino stesso bisogno, che conoscesse, e sapesse i costumi, e gli umori della Città. Passando poi di Roma Gregorio in Lucca nel tempo di quelle sue turbolenze, e volendo accrescere il numero dei Cardinali, diede e ad Antonio il Nipote, ed a questo Gabriel il cappello. Gregorio si servì di Gabriele in molte cose d'importanza, e molto più se ne servi poi Martino, e massimamente nella legazione della Marca dove facendo morire alcuni sediziosi, e congiurati, ritenne quei Popoli nella divozione della Chiesa, e risece in Ancona la Chiesa di Sant' Agnese, ch' era rovinata, e riconciò con gran spesa ad imitazione di Trajano il Porto, ch'era dal mare tutto guasto. Inteso Martino, che Bologna era in volta, vi mandò Gabriele Legato, il quale tosto che giunse ogni rivolta ne tolse. Essendo poi venuto in Roma, e morto poco appresso Martino, fu dai Cardinali ai tre di Marzo del 1431. nella Minerva creato Pontefice, e su mutandosi il nome, chiamato Eugenio. (a)

Nel di XXI. di Gennajo dell'anno MCCCCXXXII. scrissero i Padri raunati nella II. Sessione la Enciclica, o Circolare, a tutti i Principi e Prelati invitandoli al Concilio di Basilea, consutando le ragioni di Eugenio esposse nell'a sua Bolla per la traslazione del Concilio, e confermando i due Decreti del-Tomo III.

<sup>(</sup>a) Era Gabriello de' Condulmeri Cardinal di S. Clemente quando su rinunziato Pontesice, la di cui coronazione segui nel di XI. di Marzo, dichiarandosi egli amico degli Orsini, i quali molto si adoperarono per farlo Papa; Sicchè da questi mosso sece sormare Eugenio un processo contro Ottone Tesoriere, e contro il Vescovo di Tivoli ch'erano stati camerleri d'onore di Papa Marzino, ne si andò lunge che trovandosi interfette più di duecento persone, che impiego avevano avuto nel precedente Pontisicato. Ma Eugenio contro la violenza Colonnese che in Roma avea introdotto gran gente atmata, e signoreggiava due porte, ricorso alla Regina Giovanna, a'Fiorentini, ed alla sua Patria ne ritrasse si forti ajuti, che calmò le cose di Roma, e si compose eziandio co' Bolognesi. Ne per questi dimestichi affari distolse S. Santita l'animo dal Concilio, che anzi spedì a Basilea il Cardinal Giuliano Cesarini, il quale nel di XXIII. di Maggio aprì il Concilio con una Orazione recitata da Giovanni Polmar Cappellano del Papa, e con un' altra di Giovanni di Ragusa Dottor Sorbonico. Era però d'opinione il Pontesce di trasserir questo Concilio da Basilea in alcuna delle Città maritime d'Italia, impediti i Vescovi di passare liberamente ne' Svizzeri per le guerre ch' ardevano fra' Duchi d' Austria, e di Borgogna, facendo i Greci istanza, che altra Città si stabilisce per loro più comoda, ed essendo i Greci istanza, che altra Città si stabilisce per loro più comoda, ed essendo necessaria la presenza del Papa in Italia; Ad ogni modo si tenne la prima Sessione in Basilea nel di XIV. di Dicembre dell' anno XXXI. sopra il MCCCC. in cui su stabilito, che in quattro Classi sosse dell' anno XXXI. sopra di tuttre le Nazioni, ciascheduna delle quali sosse composta di Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Abati, Curati, e Dottori di Teologia, e Legge Canonica tanto Secolari, che Regolari, e ciò assinchè i voti d' Italia non superassero quelli delle altre Nazioni. Queste deputazioni raunavansi tre giorni per settimana, cioè il Lunesi Mercoledì e Venersi

Il Clero, e il Popolo l'accompagnarono tosto in S. Pietro. Dove ricevuta solennemente la corona, andò a S. Giovanni in Laterano, e

la IV. e V. Sessione del Concilio di Costanza, facendo noto a S. Santità per via di deputazione quanto essi espresso aveano nelle loro lettere sinodiche. Nel di XXIX. di Aprile su tenuta la III. Sessione, in cui non si sece altro che riferire, quanto il Concilio avea fatto per eccittare il Papa a venirsene co' Cardinali a Basilea, citandoli fra tre mesi. Fu tenuta la IV. Sessione nel di XX. di Giugno, ed in essa su spedito il salvo condotto a'Boemi in corrispondenza alla postulazione di quella nobiltà desiderosa, che il Concilio rappatumasse le loro interne brighe, e su inibita la creazione di nuovi Cardinali sino acche durava il Concilio. La V. si tenne nel di IX. d'Agosto, che versò nello stabilire degli Auditori delle cause di Fede. La VI. tenutasi in Settembre volca dichiarare Eugenio contumace ed i Cardinali; ma i Legati Pontifici di fresco giunti vi si opposero, e su sospesa la cosa stabilindo però il Concilio due Ve-scovi, i quali esaminare e riferir dovessero i motivi della loro assenza. Nella VII. tenutasi nel di VI. di Novembre su pubblicato un Decreto, nel quale dichiarasi in vacanza (se mai accadesse) della S. Sede, che solo LX. di dopo si possa venire alla elezione di un nuovo Pontesse, e non senza il consenso del Concilio, necessario tale intervallo ed alla concorrenza di autti gli Elettori, ed alla intelligenza dello stesso Concilio. Ne su parimenti pubblicato un altro per disporre de' Beneficj degli invitati e non intervenuti al Concilio senza legittime cause, nulla avendosi alle riserve di riguardo, che avesse a sè fatte la S. Sede, rimettendo la collazione d'essi Benefici, a' collatori ordinari, ed inibendo a Roma di disporre de Benefici di coloro, che passati erano al Concilio. Nella VIII. che si rauno nel di XVIII. di Dicembre dichiaro il Concilio, che non potea darsi, che un solo Concilio Generale, come non potea darsi, che una sola Chiesa Cattolica. Furono accordati ad Eugenio LX. giorni di dilazione, i quali spirati senza venire o mandare al Concilio nel termine di giorni XX. dovesse la Prelatura abbandonarlo, rimanendo dentro i fissati termini sospese tutte le Collazioni de' Beneficj, che da lui potessero essere fatte. In questo frattempo però S. Santità esercitò liberamente tutti i diritti Pontificali, come apparisce dalla Bolla di conferma della Congregazione di S. Giustina di Padova. Intanto pervennero in Basilea gli Deputati della Boemia, fe cero il loro pubblico ingresso nel di IV. di Gennajo dell' anno MCCCCXXXIII. pomposamente ricevuti dal Concilio con molte dimostrazioni di affetto. Quindi nel di XXII. dello stesso mese tenutasi la IX. Sessione, per porre a coperto l'Imperadore ed i Principi da ogni cenfura, che contro di essi si sosse potuta fulminate da Roma, emano un Decreto in Basilea con cui tali censure (se mai escite sossero) si dichiarano nulle. Inoltre nella X. il Cardinale Giuliane ottenne ad Eugenio in data dei XIX. di Febbrajo una nuova proroga. Nella XI. poi tenutasi nel di XXVII. di Aprile, si conferma il Decreto della Sessione XXXIX. del Concilio di Costanza emanato per la celebrazione di un Concilio Generale ogni decennio, a raunare il quale se negligente si mostrasse il Papa, abbiano i Prelati il diritto di convocarlo. Intanto spedisce Eugenio a Basilca IV. Cardinali affinche col Cardinale Giuliano presiedano al Concilio. Ma li rifiuta il Concilio, come quelli, che riconoscere non voleano per legittime le Sessioni antecedenti. Però nella Sessione XII. che si tenne nel di XIII. di Luglio su Eugenio citato, e sarebbe il Concilio venuto a pronunciare contro il citato Eugenio, se l'Imperadore Sigismondo coronato poco prima dal Papa in Roma non avesse interceduto per mezzo de suoi Oratori una nuova pro-zoga per lo stesso Eugenio di altri LX. dì, la quale proroga su accresciuta all' arrivo, che Sigismondo sece in Basilea nella Sessione XIV. tenutasi nel di VII.

sitornato in Palazzo, ordinò per un giorno certo Concistoro Generale. Dove tanta gente concorse, che venendo meno i travi del luo.

go,

di Novembre di altri tre mesi. Lu pace d'Italia, gli Ambasciadori dell'Imperadoro, del Re di Francia, del Duca di Borgogna, ed aleri Principi sembravano sutti dover muovere Eugenio a vanitiene al Concilio, ad istanza finalmente de' quali cassò S. Santità con una sua Bolla in data dei XV. di Dicembre il fao stesso Decreto per la dissoluzione del Concilio, concedendo ai IV. Gardinali suoi Legati la facoltà di agire in suo nome. Intanto gli Deputati spediti. dal Concilio in Boemia per ridurre quegli Ussici a riconoscere la vera Chiesa, accordano loro la comunione fotto ambedue le spezie, sempre però che credano contenersi anche sotto una sola specie N. S. G. C. intieramente, e che il Sacerdote toties quoties di questo dogma li avvisi. Nel di V. di Febbrajo dell' anno XXXIV. fopra il MCCCC. vi fu letta nella XVI. Seffione la Bolla di Eugenio che approvava il Concilio in Generale. La Sessione XVII. si convocò nel di XXVI. di Aprile con la presiedenza di V. Gardinali Legati, con protesta, che riconoscevansi dal Concilio senza derogazione alle cose antecesientemente flabilite, e senza podesta coattiva. Intanto il Papa per una sollevazione Roma na costretto risugiarsi in Firenze, udi anche da Basilea partito Sigismondo, la quale partenza però non impedì che il Concilio non tenesse nel di XXVI. di Giugno la Sessione XVIII. in cui surono innovati per la quinta volta gli Decreti della IV. e V. Sessione del Decreto di Costanza, e nel di VII. di Settembre la XIX. Sessione, a cui gli Ambasciadori Greci ammessi surono in virtà di un trattato antecedentemente conchiuso, in sui protestavano di accedere al Concilio, ed il quale trattato per altro essi istarono perche sosse dal Pontesice confermato, a far che mandarono appostatamente a Firenze. Si tenne nel di XXIII. di Gennajo dell'anno XXXV. oltre il MCCCC. la XX. Sessione, e vi si pubblicano IV. utilissimi Decreti, nel 1. gli Concubinari pubblici ecclesiastici dichiaransi da' posseduti Benesizi decaduti, incapaci d' ogni pubblica dignità sinoacche dato non abbiano segni non equivoci di emenda, senza però speranza di sistabilimento in caso di ricaduta, scomunicando coloro, che potessero spalleggiarli: Nel a. gli scomunicati da evitarsi dichiara essere quelli, che nominaramente con sestenza pronunziata e specialmente notificata, sono stati dichiarati tali cioè scomunicati. Nel 3. si vieta di porre in interdetto qualunque Città per un delitto privato, e sol si consente nel caso di una notabile delinquenza de' Magistrati o della Cittadinanza tutta: Il 4. poi è diretto a togliere le appellazioni inventate da Causidici a portare in lungo le liti, ed a coprire la verità, vietandosi in tale Decreto di venire al secondo giudicio non per anco il primo consumato. Nella XXI. Sessione raunarasi nel di IX. di Giugno vari Decreti emanarono sopra la Simonia, le ore Canoniche, le cerimonie, gli spettacoli massimamente sagri. Fu impiegata la XXII. tenutasii nel di XV. di Ottobre, nell'esame e nella condanna del libro di Agostino de: Roma Arcivescovo di Nazaret, il quale versando sulla Chiesa militante si era lasciato scappare delle proposizioni, che gli Scolastici trovavano puzzare di Eutichianismo, attribuendo egli alla umana natura di G. C. alcune cose, che convenire non poteano, che alla divina. S' interpose anche il Concilio unito al Pontesice per la pace di Europa, la quale segui in questo tempo fra la Francia, l'Inghilterra, e Filippo il Buono Duca di Borgogna. Questa pace, che si conchiuse in Basilea in una Congregazione Generale, assembratasi nel di XXII. di Dicembre portò avanti le Seffioni del Concilio, coficche solo nel giorno XXV. di Marzo dell'anno MCCCCXXXVI. su tenuta la Sessione XXIII. rinovandosa in questa il Decreto del III. Concilio Lateranese in ordine al Conclave, obbligando gli novelli Fonzesici nel di della elezione a fare la professione della Fe-Tt 2.

go., dove fi fa oranit: Confision published in quel tuinuser with moti calpestato dalla calcu:il. Vescovo din Sinigaglia y chi arao Cittalia no Romano e della Famiglia Mellina. Perciocche non avea ancora il Palagio del Papa quella forma, che ora ha. Licenziato il Conciftoro, Eugenio a studio suggi poi i tumulti. Ad istanza di alcuni riporta-tori, che dicevano, aver Martino lasciato un gran tesoro, e che si sarebbe potuto sapere dagli famigliari, e Nipoti di quel Papa, a tanta furia ne venne, che ordinò tosto a Stefano Colonna, ch' avea fatto Generale della Chiesa, che prendesse Oddo Poccio Vicecamerario di Martino, ed a sè senza tumulto, e senza alcuna ignominia lo menasse. Di che se Stefano tutto il contrario, perchè le sue genti saccheggiarono la casa di Oddo, ed esso su come un ladrone pubblicamente menato ad Eugenio a forza. Mosso il Papa da questa indignità, ne gridò forte con Stefano, e lo minacciò, perchè avesse a quel modo menati per Roma Oddo, ed il Vescovo di Tivoli già cubicu-Iario di Martino. Dubitando Stefano dell'ira del Papa, si ritirò col-Principe Colonna in Palestrina, e promettendogli ogni suo ajuto, lo confortò a dover cacciar Eugenio di Roma dicendo, ch'esso assai ben fapeva, come aveva animo di estinguere il nome dei Colonnesi. E. che poi, che questo mal toccava a tutti, doveano tutti antivedendo rimediarvi. Mosso il Principe di Salerno da queste parole, e dalla calamità de' familiari di Martino, prese tosto l' armi per dover andar fopra il Papa, solamente aspetto, che il Cardinal Prospero suo fratello uscisse di Roma come l'avea fatto avvertire. Onde tosto, che To vidde seco, ando in Marino prima, poi sopra Roma. Ed avuta per mezzo di Gio: Battista la porta Appia, se ne entrò quietamente con

de secondo la formula registrata nella Sessione XXXIX. del Concilio di Costanza, proscrivendosi il Nipotsimo con l'esclusione loro, vivente il Papa, dal Cardinalto siccome vivente un Cardinale escludesi da tale dignità si Nipote della stessi Famiglia, sissando al numero di XXIV. si Cardinali da sciegiteri da tutto il Mondo Cristiano, (cosa curiosa: si è ampliato il numero de Cardinali allo ristringersi del Mondo Cattolico) annullandosi le aspettative e le visterve. Nel di XIV. di Aprile su sinstimente convocata la Sessione XXIV. in cui su letto il salvo condotto del Concilio conceduto a Greci, else volasse so concorrevi al Concilio sessione da concorrevi al Concilio sessione, da erogarsi a Greci, perche venistero a Basilea. La Sessione XXV. su tenuta nel di VII. di Maggio, in cui si sormò si Decreto per facilitare l' unione del Greci della traslazione del Concilio, se d' unpo sosse, in Avignone, o in qualche altra Città, massimamente della Savoja, e col qualo è impone una decima sopra tutte le rendite Ecclesiastiche per le spese da farsi in tale occasione. Manda il Concilio delle Galee in Costantinopoli; manda anche il Papa le sue, le quali prevenendo quelle del Concilio, corredate della Legazione Pontificia, su insorto l'imperador Greco a montat sopra queste. Gli Padri di Basilea penetrato avendo, che le premure di Eugenia erano di tirare in Italia il Concilio, e di condurre dolcemente l'Imperador Greco a questo, termero ai XXX. di Luglio la Sessione XXVI. in cui fecero citare Eugenio. Nonnostante tutto ciò pubblicò S. Santità una Bolla, con cui trasserì il. Concilio di Basilea - Eestara..

le sue genti dentro. Era già arrivato a S. Marco, quando nella Piezza Colonna ebbe incontra i soldati del Papa, ch'erano da una gran parte del Popolo seguiti. Fu buona pezza combattuto nella Città, e dall'una parte, e dall'altra ne morirono, e ne furono fatti prigioni. I Colonness, che viddero il Popolo in altra opinion di quella che essi credevano, ritornandosi addietro, se ne portarono una gran preda di bestiame, e d'uomini. Ma i soldati del Papa, e il Popolo di Roma ferono a loro altrettanto. Perchè come dei nemici, tosto saccheggiarono le case del Cardinal Prospero, e di tutti i Colonness, e di quei ch'erano stati familiari di Martino. Irritati gli animi a questo modo, non solamente all'aperta, ma con tradimenti si travagliavano. Perchè su preso l'Arcivescovo di Benevento figliuoso di Antonio Colonna, e ancora il fratello Masso, il qual essendo tormentato confessò, aver avuto animo di prender a tradimento il Castel Sant' Angelo con ammazzare il Castellano, e dar poi ai Colonnessi il Castello, e satto questo cacciare il Pontesice, e gli Orsini di Roma. Fu Masso disgradato, e satto pubblicamente in campo di Fiore morire, ed attaccati poi in quattro più celebri strade della Città i quarti. Dell' Arcivescovo di Benevento non si parlò. Ed essendone Eugenio, o per afflizione d'animo, o per veleno, che dicono li fosse dato, venuto in certa disposizione, cominciò a trattare la pace co' Colonnesi per mezzo di Angelotto Fosco Cittadino Romano, il quale poco appresso fece Cardinale insieme con Francesco Condulmero suo nipote. Si divolgò questa pace con la maggior celerità possibile, perchè vi era nuova, che Sigismondo era entrato in Italia per venir in Roma. Ed il Papa fece gran Camerlengo il nipote, dandoli persone eccellenti, con le quali si consigliasse nel governo delle cose della Chiesa. Mentre che in Roma passano queste cose, i Fiorentini, e i Veneziani insuperbiti, per aver vinto in mare presso Genova il Duca Filippo, e per aver Eugenio lor Cittadino Pontesice, passarono con un esercito terrestre sopra Filippo, il qual fattosi tosto venir di Toscana Niccolò Piccinino, ruppe l'armata Veneziana presso Cremona, e ritardò facilmente gl'impeti del Carmignuola, il qual fu non molto poi dai Veneziani posto al tormento, e convintolo (come essi dicono). con lettere, e con testimoni li tagliarono il capo. Gli opponevano, ch'esso fosse stato causa, che non si sosse presa Cremona, avendoli il Cavalcabue presa la porta, e che avendola facilmente col suo esercito potuta soccorrere, avea lasciata rovinar l'armata Veneziana che avea su gli occhi. Or dubitando i Fiorentini della venuta dell' Imperador in Italia, che parea che favorisse le cose di Filippo, mandarono Neri Cappone lor Cittadino al Papa, ordinandoli che per ogni ragion possibile li persuada, e faccia conoscer, che la venuta di Sigismondo non era per esser men dannosa alla Chiesa, ed a Roma, che ai Fiorentini, e che si sarebbe agevolmente potuto questo nemico ritenere, e non lasciarli passar l'Arno per passare in Siena, donde era andata sopra Fiorenza la guerra, se Niccolò Tolentino, che

militava col Papa, si fosse unito con Micheletto de Cotignola Capitano dei Piorentini, ed opposto alla cavalleria di Sigismondo per vietarli il passare dell' Arno. Si era Eugenio lasciato facilmente persuadere, quando stando sopra la spesa dubbioso, fi ossense Neri, mentre questa guerra durava, di dovere Fiorenza pagare due mila cavalli al Papa. Ora uscito per ordine del Papa dagli alloggiamenti Niccolò Tolentino, mentre che ne corre, e travaglia forte i Senesi, diede tempo, e comodità a Sigismondo di passare l' Arno con: L'ajuto del Capitan Antonio Pontadiera fierissimo nemico de Fiorentini, il quale passandone poi per quel di Volterra tutto quieto, come aspettato da tutti, ando oltre. L'Imperadore stette sei mesi in Siena con gran spesa de' Senesi, ed avendo tentata in vano con li Fiorentini la pace, si volse al Papa, e sattovi lega se n'andò in Roma. dove fu dal Papa, e dal Popolo amorevolmente raccolto. Andando poi dal Vaticano, dove era stato incoronato, in San Giovanni dove alloggiava, si fermò nel ponte Sant'Angelo, e sece molti Cavalieri così Italiani, come Tedeschi. Scrivono alcuni, che Eugenio fino al ponte l'accompagnasse, e se ne ritornasse poi in San Pietro. Ora partendo poi Sigismondo con buona grazia del Papa per la Marca,. e per la Romagna, se n' andò prima in Ferrara, poi in Mantova, dove stette alquanti giorni, e diede a Giovan Francesco Gonzaga il: titolo di Marchese, e l'insegne dell'Imperio, ed a Lodovico Gonzaga il figliuolo, diede per moglie Barbara figliuola di Giovanni Marohese di Brandemburgo, con le quali nozze parve, che si onorasse la Famiglia Gonzaga, sì per esser la sposa parente dell' Imperadore Sigismondo, come perchè il Padre di lei era un degli Elettori dell' Imperio. Ulcito l'Imperadore d'Italia, ogni cosa parve che tumultuasse di guerra. Niccolò da Este Marchese di Ferrara, a compiacenza del Duca Filippo andò in Venezia, a persuadere con molte ragioni a quel Senato la pace. Il qual mosso dall'autorità del Marchese,. e dalla spesa grande che avevano nelle guerre passate fatta, ne mandarono con Niccolo i loro Oratori in Ferrara. Dove il primo di Aprile del 1433. fu, venendovi ancora Eugenio, conchiusa con queste condizioni la pace. Che Filippo lasciasse la Geradada, e restituisse le loro Signorie al Marchese di Monserrato, e ad Ortando Pallavicino, a quali tolte l'aveva. E che agli antichi loro Signori ritornassero le cose, che in queste guerre erano state toste ai Fiorentini, ai Lucchesi, o ai Senesi. E che sosse tenuto comun nemico di tutti gli altri, colui che non adempisse fra il termine di un mese queste cole. Fatta a questo modo la pace, pareva che dovesse seguire una gran quiete per tutto, quando tutta la guerra si volse sopra Eugenio. Mandò il Duca Filippo, avido di novità, Francesco con grossoesercito in Romagna, come per dovere passare in Puglia, e disender coll'arme di Alfonso quello Stato, che Sforza suo Padre posseduto vi aveva. Il quale Francesco se n'andò per la Romagna, e per l'Umbria in Regno, e con subiti assalti in breve quelle sue terre ricuperà.

Tò. Non contento il Duca Filippo di questo, mandò Niccolò Fortebraccio valoroso e prudente Capitano con una eletta cavalleria, e con celerità sopra Eugenio, tal che occupò ponte Molle e la porta del Popolo, quasi prima che si sapesse, ch'egli veniva. Avea Nicco. lò prima militato con Eugenio, ed in suo nome aveva tolto al Prefetto di Vico Vetralla, e Civita - vecchia con l'ajuto delle Galere Veneziane, che dalla parte di mare battagliarono del continuo la Rocca. Ma domandando poi Niccolò le sue paghe, ebbe risposta dal Papa, ch'esso avea tanto avuto della preda delle Castella del Presetto, e massimamente di Vico, che saccheggiò, che ben doveva in luogo delle paghe bastarli. Di che sdegnato Niccolò entrò armato nel contado Romano, e se ne portò tanta preda di bestiame, e di uomini, e tanto tumulto vi eccito, che stette gran pezzo Eugenio in dubbio, dove fuggire, ed andare dovesse. Concorrevano i Romani al Papa, dolendosi di questi tanti oltraggi, e danni, ed esso come colui, che non sapeva che sarsi, e poco sano si ritrovava, li rimetteva a Francesco il nipote gran Camerlengo. Il qual dato tutto alli piaceri, ed all'ozio, quando gli andavano tante querele del bestiame, che si perdea, rispondeva ch'essi troppa speranza nel lor bestiame ponevano, e non vedevano, che i Veneziani, che senza armenti vivevano, molto più civile vita menavano. Sdegnati i Romani per queste sì fatte risposte, avendo Niccolò preso Tivoli, d'onde cacciò il Conte di Tagliacozza, e preso Subiaco, e fatti tutti i Colonnesi suoi parteggiani, essendo già morto Stefano Colonna, ch'era sempre contrario agli altri, desiderosi della libertà presero l'armi, e gridando libertà libertà, cacciarono via tutti gli Ufficiali di Eugenio, presero il gran Camerlengo, e si crearono nuovi Magistrati nella Città, che furono sette Cittadini Romani, che chiamarono Governatori con amplissima potestà. In queste tante rivolte Eugenio non sapendo egli stesso che farsi, si risolvette di fuggire via. Gettatasi dunque una cocolla in testa travestito da Monaco s' imbarcò con Arsenio monaco sopra una barchetta nel Tevere, per andarne alla volta d'Ostia. Alcuni Romani che se ne avvidero, su per la riva del fiume gli andarono un pezzo dietro tirandoli pietre, e saette. Perchè desideravano d'intertenerlo tanto, che fosse il Castel Sant' Angelo preso. Partito Eugenio ai sette di Luglio, ed andatone prima in Pisa, poi in Fiorenza con le Galere, che avute a questo effetto aveva, i Romani turti sopra il Castello si volsero per pigliarlo, e lo cinsero di trinciere, perchè il nemico non avesse potuto, nè entrare, nè uscire. Quelli ch' erano dentro, foleano tal volta uscire a scaramucciare. Il Castellano, a cui parve d'usar con Romani qualche arte, con l'ajuto di Baldassare Ausido uomo accortissimo, e che avea in guardia la parte da basso del Castello, appuntò con un de' suoi soldati quello, che far dovesse. Costui uscito a scaramucciare, e fattosi studiosamente prendere da'nemici, non restava di biasimare, e maledire la crudelzà, e l'avarizia del Castellano. Onde venne ad offerire ai Romani,

passo dell'Appennino impedito. Onde dicendo voler per un'altra via sbecorrere i Lucchesi, ne passò tutto quieto sul Bolognese, e preso Auteolo terra dei Fiorentini, passò con l'elercito vittorioso su quòl di Lucca, e vinti i Fiorentini per l'affenza di Prancesco Sforza, liberò Lucca dall' assedio. Allora il Papa ritrovavasi molto ansio e per le guerre, che l'astringeano, e per lo Concilio di Basilea, che sa era già incominciato per il Decreto di Martino, e vi concorreano ogni di del continuo molti Principi della Spagna, della Francia, della Germania, e dell' Ungaria, i quali tutti riponeano in poter del Concilio la causa della Repubblica Cristiana. Eugenio dunque per torre il Concilio via, con consentimento de' Cardinali chi erano seco, lo trasferì di Basilea in Bologna. Ma l'Imperadore, e gli altri Principi, e Prelati, che allora in Basilea si trovavano, non solamente non obbedirono al Papa, che ancor li fecero tre volte imendere, che esso fosse dovuto andarne co' Cardinali in Basilea, luogo atto, ed eletto a quest'effetto da Martino, altramente l'avrebbono fatto contumace. Eugenio mosso da queste parele con nuovo Breve confermo il Concilio di Basilea, dando licenza ad ogni uno, che liberamente vi andasse. Perch'egli così da ogni parte travagliato da guerre si ritrovava, che non avea tempo appena di respirare. Ma avendo ricuperato Roma come si è detto, vi mandò subito Gio: Vitellesco persona attissima al maneggio de' Stati, ma di crudel, e fiera natura. Costui passando sopra i Colonnensi, e Savelli, e tutta la fazione Gibellina, prese, e saccheggiò Castel Gandolso, ch'è presso il Lago-Albano, e Sabello, e Borghetto nel Lazio. Prese anch' Alba, Città Lanuvia, Palestrina, e Zagarolo, mandandone in Roma tutte le genti che restarono vive. Volto poi in Campagna di Roma, tutta: quella Contrada nella devozione della Chiesa ridusse. Avnto Antonio Pontadera in mano, perchè era nemico della Chiesa, presso au Prosolone l'appiccò in un olivo. Ritornato poi in Roma che tutta: tumultuava, spianò le case d'alcuni congiurati, che avevano presa porta maggiore, e piena la Città di tumulto, ed essi bandì, e pubblicò nemici di santa Chiesa; uno di loro, che ne prese, lo sece tanagliare per Roma, e poi l'appiccò in Campo di Fiore. Elamentan: tandosi il Popolo, che per l'avarizia d'alcuni ricchi fosse in Roman gran carestia, sece portar tanto sormento in Piazza, che in breve da una gran carestia si venne a grande abbondanza, così era egli obbedito a cenni da tutti. Quietate a questo modo le cose della Città... si voltò sopra il Regno di Napoli, che poco avanti s'aveva Alsonsooccupato, e che esso diceva appartenere alla Chiesa, ed al Papa. Prese il Principe di Taranto con due mila cavalli, ed occupò lo Stato. del Conte di Nola. E poco mancò, che ancor non prendesse con un inganno Alfonso, mentre, ch'era la tregua fra loro, e quasi una cer-ta pace. Prese le terre che appartenevano alla Chiesa, lasciò in libertà il Principe di Taranto. E ritornato in Roma, perchè Palestrina stava per ribellarsi ad Istanza di Lorenzo Colonna, la spiano da . Tomo III. fonvenne il Papa perchè vi era nuova, che Giovanni Paleologo Imperador de' Greci ne veniva con le Galere sue, e de' Veneziani, che in

Il Concilio di Trento ha comandato ampliando quest' ordine, che almeno la metà de' Beneficiati sia laureata. Dopo tutto questo ardirono i PP. di Basilea di dichiarare il Papa contumace, e di sospenderlo. Non fu però questa sospensione soscritta che da IX. Vescovi. Intanto nel di XV. di Febbrajo su tenuta in Ferrara la II. Sessione, in cui su pubblicato il Decreto Pontificio in vigore di cui scomunicati erano quelli, che in Basilea trattenevansi più di XXX. dì per continuare il Concilio, e quelli parimente, che avessero a' contamaci somministrate le necessarie cose alla vita. Il che uditosi da quelli, ch' erano in Basilea, su tenura la Sessione XXXII. mel di XXIV. di Marzo, ma con poca frequenza de' concorrenti, e su novellamente dichiarato da ogni podessa sì spiriquale, che temporale iospeso Eugenio IV. Queste due Sessioni di Ferrara non sono per altro registrate negli atti Romani di tal Concilio. Intanto Papa Eugenio era passato in Ferrara, dove era pur giunto non molti di dopo Giovanni Paleologo Imperadore de' Greei, e due giorni poi il Patirarca di Costantinopoli accompagnato da molti Arcivescovi e Vescovi Greci, dai Deputati delle Sedi Patriarcali di Aleffandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme. Erano fra tutti i Greci incirca DCC. persone, a quali non su picciola cosa trovar luogo, e provedere a pubbliche spese. Certo la Città di Ferrara cominciò d' indi in poi a fiorire di più di quello che dianzi fatto aveva, e molte famiglie, come avvenir suole si arricchirono.

Nel di IX. di Aprile sece S. Santità l'apertura del Concilio Ecumenico. Sedeva il Papa in cornu Evangelii del grand' Altare sopra un alto Trono, dopo questo vedeasi un altro Trono vacante per l'Imperadore Latino, presso cui più sotto stavansi collocati come in giro i Cardinali, gli Arcivescovi, e Vescovi dell' Occidente. A cornu Epistole rimpetto al Trono dell'Imperadore Latino erasi parimenti eretto un Trono per l'Imperador Greco, vicino a cui eravi la Catredra del Patriarca di Costantinopoli, seguiva la panca de' Legati degli altri Patriarchi, e dopo venivano tutti gli Arcivescovi, e Vescovi Greci similmente in giro. Sopra la pradella dell' Altare un alto lettorile sopra cui stava il codice Greco - Latino aperto degli Evangeli. Si dichiarò in quella Selfione aperto il Concilio, cui furono invitati tutti quelli che vi poteano concorrere dentro il termine di quattro mesi, ed avvegnache pochi ve ne concorresseto attesi gli impedimenti, e le proibizioni fatte ai Vescovi di Francia, di Castiglia, della Navarra, del Portogallo, di Milano, e della Alemagna, su prorogato l'invito ad altri due mesi. Intanto Sua Santità per non perder tempo ordino che fra Latini, e Greci si trattasse in conserenze private, e si conferisse singli Articoli litigiosi, ma queste conferenze riescitono soverchiamente calde, ed inconvenienti; sicche nemmeno puotero convenire nell' Articolo del Purgatorio, quantunque su di quello non passasse fra i due partiti gran differenza, poiche concedevano i Greci che nel Purgatorio le Anime in mezzo alle tenebre, e la tristezza si purgassero ma senza suoco, ed i Latini aggiunto anche il fuoco volcanvi. Trattanto in Francia fu stesa nell'Assemblea di Burges per ordine di Carlo VIL la Prammatica Sanzione, con cui in effetto sortraggonsi i Velcovi dall'immediata giurisdizione Pontificia, e su satta d'accordo con P. D. di Basilea, la qual cola basta bene a sar vedere il loro spirito di sazionie. Cui si oppose subtro Eagenio, e vi si opposero similmente tutti i suoi successione. cessori sino a Leone X. sotto cui nacque il famoso concordato con Francesco primo di cui parleremo a suo luogo. Nel di VIII. di Ottobre si sece in Ferrara la seconda Sessione, chi io chiamerò prima a ragione dell'ordine delle co-se che si crattarono; e vi si determino esser mecchario cominciar dall' Artis V٧

grazia del Papa l'accompagnavano, perchè non li fosse fatto dispiacer alcuno. Perchè si diceva, che le Galere di Francia erano passate in nome del Concilio di Basilea ad incontrare l'Imperador Greco, per dover condurlo in Germania, o non volendo andarvi, che almanco l'intertenessero, perchè non andasse in Ferrara. Ma Eugenio sece

colo dommatico della Chiesa Latina sopra la processione delle Spirito Santo, e Bessarione Vescovo Niceno dell'Ordine Basiliano, che su poi satto Cardinale vi fece un elegante Orazione sopra il congiungimento delle due Chiele. Nel di XI. del medesimo mele, il Vescovo Andrea di Rodi apri la Sessione II con un discorso recitato in prò de' Latini sulla Processione dello Spirito Santo dal Radre, e dal Figliuolo serbata l'unità del principio, e molte osservazioni Grammaticali facendo sulla Greca espressione dei PP. antichi dal Padre per il Figlinolo, mostrando che s' univano coll' idea de' Latini. Nella III. celebratasi il dì XIV. perorò Marco d' Efeso ingegnandosi di mostrare che la espressione dal Radre, e dal Figliuolo cagionava l'effetto di moltiplicar il principio, cui si oppose Andrea di Rodi sacendo vedere con molta sottigliezza che non moltiplicavali, ma replicavali soltanto: nulla però fu stabilito. Il giorno dopo raunaronfi nella IV. Sessione, che similmente si consumo in disputa fra due contendenti mentovati Ve covi Greci. La V. legui nel giorno XVI. ed in questa comecche i Greci fecero istanza che pubblicamente letti fossero i Simboli, e le definizioni dei Concili Generali sopra l'Articolo conteso, altro non si sece che questa lettura. La VI. segui nel di XXI. accordandosi in questa amendue i partiti di nulla citare tratto dai Concili tenutisi nella causa di Focio, e di non servirsi delle autorità dell'VIII. Concilio Generale che ammetteasi da amendue le parti, che finalmente su chiusa da una discettazione del Vescovo di Rodi, in cui prova egli evidentemente che la particella Filioque non fu apposta al Simbolo Costantinopolitano per aggiunzione, o per cambiamento, ma soltanto per una semplice spiegazione, come nel Niceno la particella Consostanziale, e nel Costantinopolitano Vrvificante. Nel di XXV. Andrea di Rodi espose tutte le ragioni de Latini sulla particella Filioque istoricamente facendo vedere quando vi su apposta in Francia, quando il Papa la sece cancellare, e quando, e perche permise che con tale aggiunta si cantasse. Durò la VIII. Sessione dal giorno primo di Novembre sino al di IV. in cui sempre parlò il Bessarione contro la detta aggiunta, consessando però la Processione dello Spirito Santo ab atroque, e questa suossi dividere in due, VIII. come dissi, e IX. Nella X. che corle il di VIII. il Vescovo di Forli per nome Giovanni confutò il Besserione. Nella XI. e XII. tenutali ne giorni XI. e XV. del mele stello, su consumato tutto il tempo in una perpetua disputa tra il Cardinal Giuliano, e Marco d'Escso, che versò sopra la proibizione del Concilio Escsino III. Generale Ecumenico, di aggiungere alcuna parola al Simbolo, cercandosi se questa proibizione cada sopra le persone private soltanto, o cadere apcor possa sopra la Chiesa, e sopra un altro Ecumenico Concilio. Nel di XXVII. di Novembre si tenne la XIII. Sessione unicamente per ricever nel Concilio gli Ambasciadori del Duca di Borgogna. Nella XIV. e XV. profeguì la disputa tra Marco d' Escso, ed il Cardinal Giuliano, la quale stomacò ambe le parti, apparendo l'ostinazione del Vescovo d' Efeso nel voler la sopressione della particella Pilioque sepza consessare la Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliudo che la parte de' Greci più sana confessava. Trattanto in Basilea si tenne una Congregazion Generale nel giorno XVI. di Ottobre, in cui su risoluto che si citasse Eugenio a discolparsi, e si ascoltano i progetti dell'Assemblea di Norimberga per l'unione, e la conciliazione che poi surono rigettati da amba se partitalmente col Generale di queste Galere, che ne diventò poscia suo parteggiano. L'Imperador dei Greci su ricevuto in Ferrara dal Papa, non altramente che se sosse stato l'Imperador di Roma. Il Vitelle. sco quietato lo stato della Chiesa, e-satti pubblicamente morire alcuni Preti, che avevano rubato nella Chiefa-di S. Giovanni, dove effi stavano, alcune pietre preziose dalle teste di San Pietro, e San Paolo, e mozzo il sapo a Giacemo Gallele, ecompagni, che susciravano alcune novità nello Stato della Chiesa; se n'andò in Ferrara, dove su inifubblico Concistoro con molto onore fra i Cardinali ricevuto; perciocchè sei mesi avanti l'aveva il Papa in Bologna ornato del cappello rosto. Onde ritornando con maggior autorità tolse lo Stato al Prefetto di Vico, ed al Signore di Fuligno, il quale fece nella Rocca di Soriano morire. Eugenio, che desiderava di riunire queste due Chiese insieme, nel :1438. fatta una gran processione, e detta la Messa dello Spirito Santo, entrò insieme con l'Imperadore dei Greci, e col Patriarca di Costantinopoli nel Concilio. Fu posto l'Imperadore a sedere in un luogo a sè convenevole, e così gli altri Greci dirimpetto al Pontefice. Fu prima fatta questa dimanda, se così i Latini, come i Greci volevano, che delle due Chiese loro, ch' orano disunite, una sola se ne sacesse. A questa voce risposero gridando tutti, che essi voleano, pure che con ragioni essicaci prima si confutassero quelle cose, che solevano di questa discordia esser cagione. Ogni di si disputava di questa materia, e dai Greci, e dai Latini, ch' erano a ciò stati eletti. Ma la peste, che nacque in Ferrara, deve non si potea comodamente stare, su cagione che si trasserisse il Concilio in Fiorenza, dove tosto si andò. Allora il Piccinino per ordine del Visconte, che voleva disturbare Eugenio, che favoriva i Veneziani, e i Piorentini, occupò Forlì, Imola, Ravenna, e Bologna. E ritornato sul Parmeggiano, e fatta una gran cavalleria passò il Po, e prese in breve Casale Maggiore, e Platina mia Patria con quanto i Veneziani possedevano sul Gremonese. Vinto poi presso Calvatone da Gattamelata Capitano de Veneziani, e tolto seco in lega il Marchese di Mantova andò sopra Brescia, e la combattè alquanti mesi, perchè era acramente diseis dal Popolo, e da Francesco. Barbaro persona dottissima, e Governatore della Città. Lasciando poi Brescia con non peco suo danno per esser Inverno, si volto sopra le Castella intorno, perche non potesse andare vettovaglie nella Città, e pofe il tutto a facco fino a Verona, e Vicenza. E benche avesse gran parte del Mincio occupata, e dell'Adige, e del Lago di Garda, perchè nè ancor per barca potosse il nemico aver vettovaglie, dall' Adige nondimeno passavano alcuni legni a rimorchio fino al Luogo di Sant' Andrea, e poi nel Lago di Garda, che le cose de Veneziani miglioravano alquanto. Ma non restando pure il Piccinino di travagliare Verona, e Vicenza; i Veneziani, che si vedevano andare inrovina, se non avessero avuto qualche eccellente Capitano, mandarono Giacomo Donati in Wiorenza pregando, che le avellero amaquero gran sedizioni nella Chiesa di Dio, perchè si divisero in tre sazioni i sedeli, altri seguivano Felice, altri Eugenio, altri se ne sta-

511.1

**V** 

sò co' fuoi Cardinali a Modons , e per la via della Montagna giunfe ficuro in Firenze preceduto dal Santissimo Sagramento dell' Eucaristia posto in una preziola castetta, ed accompagnato da molti fanali. Due mila quattrocento dodici Fiorini pel viaggio surono fatti contare a' Tesorieri dell' Imperadore Paleologo, e dopo tal contamento parti anche egli coi Prelati Greci alla volta di Toscana, sul fine dello stesso mese facendo la via della Valle di Lamone pel Facendo. zino. Si aprì il Concilio in Firenze nel di XXVI. di Febbrajo, prima non aven-do voluto S. Santità che fosse aperto a cagione di una gravissima infermita al Greco Patriarca accaduta, non essendos in essa che dispurato tra l'Imperadore Giovanni ed il Cardinale Giuliano. Nel di II. di Marzo fu la II. Sessione tenută, in cui si rinovò la disputa della Processione dello Spirito Santo, negata da Marco d' Efeso, e sostenuta valorosamente da Giovanni Teologo del Conzilio, ne per altro allora si conchinie. Nella III. tre giorni poi tenutasi, si prossegui la disputa medesima, che si ristrinse ad un passo di S. Basilio, con cui in formali parole asseriva Fra Giovanni, avere S. Basilio precisamente detto, che lo Spirito Santo procedeva dal Padre, e dal Figliuolo, e Monsignore d'Efefo negava questa tale espressione essere propriamente del mentovato & Padre. Nella IV. Sessione, che si tenne nel di VII. su prodotto il testo di S. Bafilio, e su trovato cavillosamente mutilato dai Greci, poiche in moltissimi altri e della Biblioteca Imperiale Bisantina, e di molte altre d'Italia, e nelle più antiche versioni Latine vi si trovava l'espressione asserita da Giovanni, e negata da Marco. Ne'giorni X. XIV. e XVII. si tennero le Sessioni V. VI. e VII. nelle quali Giovanni ridusse e costrinse Marco spesse fiate a tacere. Nella Sessione finalmente VII. che, come dissi, corse nel di XVII. parlò l'Imperadore Greco, e conchiuse, che i Greci erano in sospetto, che dicendosi lo Santo Spirito procedere dal Padre, e dal Figliude, si venissero a moltiplicare in Diq i principi contro la semplicità della Divina Natura, che se i Latini confessato avessero in Dio un solo principio operativo, essi non averebbono avuta dissicoltà di ammettere l'espressione Spiritum Sanctum procedere a Patre Filioque. Quindi nelle Sessioni VIII. e IX. tenutesi ne giorni XXI. e XXIV. di Marzo, Giovanne Teologo tirò i Greci ad un concordato, il quale fu steso e letto in un' Assemblea convocatasi nella giornata VIII, di Giugno, nel quale concordato diceass essere di Fede, che lo Spirito Santo ab aterno è dal Padre, e dal Figliuolo, e che procede dall'uno, e dall'altro ab eterno come da un folo principio, e per una produzione sola, che chiamasi spirazione. Dichiaravasi in esso concordato inoltre, che que'SS. Padri, i quali hanno detto, che lo Spirito Santo procedeva dal Padre pel Figliuolo, a Patre per Filium, null'altro avean voluto el-primere, se non che l'Eterno Padre è la origine ed il sonte della Trinità, co-sicche ogni principio viene da lui, anche quello, con cui spira il Figliuolo la zerza Persona, avvegnache il Padre al suo Figliuolo comunichi tutto suori che la stessa sua Paternita. Pu in Latino, ed in Greco letto tale concordato, che fu ricevuto con sommo plauso, e somma allegrezza abbracciandosi Greci e Latini scambievolmente, e dandosi il bacio di pace. Giuseppe Patriarca di Oriente quasi presagindo la sua morte, che seguì il giorno dopo, voleva che si stendesse immediatamente il Decreto di unione, ma su disserito a cagione d'altri Arricoli, su quali cadeva parimenti qualche quistione, avendo per altro avuta il Peleologo l'avvertenza di farsi accordare da Eugenio in un trattato particol'are prima del concordato, i soccorsi, de quali abbilognava contro il Turco.

Si trattarono parimenti in alcune Congregazioni particolari gli Articoli dell' azimo, e del fermentato, convenendo i Greci, ed i Latini, che ciascuna Chieto procedere dal Padre, e del Figliupia, e non dal I est eredevano, e che nel pane azimon, e non ferm

ni vengono attribuiti, il X. de quali nega Ecclesiastica sepoltura a coloro, che morti sono giustiziati , a coloro parimenti, che rimangono nei Tornei , ed a quelli in fine, che da morte repentina sorpresi surono senza esfersi consessati

I Greci che nell'anno antecedente eranfi partiti d'Iralia al cominciar di queflo felicemente erano giunti in Costantinopoli, e Marco d' Efeso, che non avea
voluto sottoscrivere gli Atti del Concilio di Firenze, su dal Popolo al suo arrivo acclamato qual Consessore, avvegnache esso popolo non amasse tal unione; dacche prendendo Marco baldanza, comincio a predicare contro gli articoli di unione stabiliti, e trasse lo stesso Imperadore con alcuni de Vescovi intervenuti al Concilio allo Scifma primiero. L'invenzione della Stampa viene attribuita a quest'Anno, e Magonza in cui trovansi i primi Volumi impressi, es-

Nel di 5: di Febbrajo dell'anno MCDXLI. fu farta la IV. Selfione, in cui fu Nel di 5. di Febbrajo dell'anno MCDXLI. fu fatta la IV. Sessione, in cui su pubblicato il Decreto per l'unione de Giacobiti, sottoscritto da Andrea Abate di S. Antonio, e Legato di Giovanni Patriarea de' medesimi Giacobiti. Cossero oltre gli errori tutti de' Greci, erano ancora Monosositti, o Eutichiani, cioè disensori d'una sola natura in Cristo. Nel tempo medesimo si sece un'Assemblea in Magonza sopra lo Scilma all'aprirsi della buona stagione, cui Fesico spedì il Cardinale d'Arles in qualità di Legato a latere, che non su ricevuto se non con la condizione di deporre la Porpora, e la Croce, ilchè egli sece ad Eugenio i suoi messi, siccome l'Imperadore Federico III. ed il Re di Francia, la qual determinò un Concilio generale, ed intimò nel mese di Agosto dell' anno seguente in qualunque luogo si sosse puori che in Basilea, ed in Firenze. E' notabile che il di r. Luglio, essendos in Basilea tenuta la Sessione XLIII. ze. E' notabile che il di r. Luglio, essendosi in Basilea tenuta la Sessione XLIII. il Decreto che in questa esci per la sesta della Visitazione della B. V. M. da celebrarsi da tutti i Fedeli nel di 2. di Luglio, non porta il nome di Felice V. Alsonso però Re d'Aragona, ed i Cattolici della Boemia, erano passati all'obbedienza d'esso Felice. Il libro dell'imitazione di G. C. attribuito a Tommaso

da Kempis, vidde in quest'anno la luce.

Nel giorno 6. d'Aprile dell'anno seguito, cioè MCDXLII. surono convocati
in Firenze i PP. nella V. Sessione, a quali propose Eugenio di trasserire il
Concilio in Roma. Presero da ciò i Presatti in Basilea, occasione di reclamare contro ad Eugenio, come quegli che star non volesse alle determinazioni dell' Assemblea di Magonza; onde nel di 9. di Agosto nella Sessione XLIV. presero ogni cautela per la sicurezza degli Atti, e delle persone del Concilio di Bassilea. Ma rispose Eugenio, che pervenuto in Roma, avrebbe ivi raunati quanti Prelati avesse mai potuto, e seco loro consultato, se espediente sosse la con-vocazione d'un nuovo Concilio. In Grecia permise l'Imperadore una nuova disputa su gli articoli stabiliti in Firenze, tra Bartolommo Vescovo, e Teologo da Fiorenza, ed il contenzioso Marco d'Efeso, in cui pel servore soverchio d'ambe le parti, nulla si conchiuse, e ne segui la morte d'esso Marco di riscaldo, e di ramarico. Nell'anno MCDXLIII. nacque un concordato fra Asfonso Re d'Aragona, ed Eugenio Papa, con cui veniva da Eugenio ad esser il Re d'Aragona investito del Regno delle due Sicilie, e ad esser Eugenio riconosciuto per vero Pontesice, a ricuperare le Città della Chiesa occupate dallo Sforza, e ad ottener 6. Galee armate da spediri contro i Turchi. In consequenza di guesso concordato rivirazonsi i Bralati Spagnosti dal Concilio di Branco del guesso concordato rivirazonsi i Bralati Spagnosti dal Concilio di Branco della Concilio di Branco del concordato rivirazonsi i Bralati Spagnosti dal Concilio di Branco del concordato rivirazonsi i Bralati Spagnosti dal Concilio di Branco del concordato rivirazonsi i Bralati Spagnosti dal Concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio del concilio di Branco del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del concilio del guenza di questo concordato, ritiraronsi i Prelati Spagnuoli dal Concilio di Ba-filea, il quale nel giorno 19. di Maggio, tenne la sua Sessione XLV. in cui s'intimò il Concilio nel seguente anno nella Città di Lione, o trovandosi que-

graffe il corpo del Salvator noutro, e che il luogo del Purgatorio fi zitrovelle. Finalmente confessarono, che il Pontence Romano voro Vicario di Cristo, e legittimo successore di S. Pietro aveva il primo luogo del mondo, e gli obbediva meritamente la Chiesa Orientale, e l'Occidentale. Partiti i Greci con quella conclusione, gli Armeni ancor con la sede nostra si strinsero, tolti via con molte dispute i loso errori, e pubblicati sopra ciò li Brevi d'Eugenio, che mostravano le ragion di questi accordi con la data dei 22. di Novembre del 1436; nella Sessione sucrosanta del Concilio Fiorentino. E di più per accrescere le parti sue, ed indebolire quelle del Concilio di Basiles nel medesimo tempo in pubblico Concistoro creò diciotto Cardinali, de' quali ne furono due Greci, il Niceno, e il Russiano, perchè con l'autorità loro mantenessero nella verità della fede i suoi Greci. E quali nondimeno non molto poi ne'toro costumi, ed usi antichi tornarono. Se ne lasciò ancor degli altri Engenio in petto, i quali surono Pietro Barbo, figlinolo di sua sorella, e Luigi Padovano, che fece poi Patriarea d'Aquileja, e Camerlenge, perchè fece Vicecancellario Francesco Condulmero. In questo mentre, che ogniun pensa, che il Piccinino, ed il Gonzaga per l'avuta rotta ceder dovessero, est volando passati sopra Verona la presero. Entrato per la Cittadella con scale senza che le guardie se ne avvedessero, perche sossiava quella notte un gran vento in Tramontana, e le guardie per il freddo, o per il vento s'erano ritirate nelle lor stanziole. Inteso Francesco-Sforza la presa di Verona, vi si voltò tosto con tutte le genti, e veggendo essere ancora in poter de' Veneziani il Castello vecchio, ela Rocca di S. Felice posta nel Monte, enerò in speranza di ricuperare la Città. Entratone dunque per via di questa Rocca in Veronacon le sue genti in punto assaltò con gran gridi il nemico. I Capitani del Visconte vi si opposero con que pochi cavalli che avevano, perchè non erano ancor tutte le genti venute. Fu combattuto fieramente in quella parte della Città, che chiamano l' Hola, finalmente i pochi cedendo ai molti, si ritirarono al ponte tutovo, e qui sostennero alquanto lo sforzo degli avversarj. Ma mentre che qui in picciolo luogo si fa gran calca, il ponte di legno levatojo non posendo sostenere il gran peso, si spezzo. E quasi quanti giù nel fiume andarono, perchè erano parte stanchi della battaglia, parte dall'arme oppressi, vi morirono. Passato Francesco Sforza il ponte, è passato oltre l'esercito, in capo del quarto giorno da che presa l'ave-

sta impedita, in Losanna dove appunto erasi portato Felice V. Fu questa l'ultima Sessione, avendo le guerre della Germania, la ritirata de' sudditi d'Alsonfo, e l'assenza di Felice, non tanto disciolto, quanto estinto il Concilio. Il Gactano tratta tutto questo Concilio di Acesolo, e di Scissnatico, il Bellarmine lo ametre come legitimo ne' suoi principi, e solo lo risiuta, quando giunse al punto di deporre Eugenio IV. Altri sino alla Sessione XXV. riconoscono la di lui autorità, e non più.

yano, caeciò di Verona il Piccinino, e il Gonzaga, i quali della fede de' Cittadini sospettavano. Allora Filippo Maria considerando, che se esso avesse travagliato i Piorentini, avrebbe agevolmente distratto dai Veneziani lo Sforza; mandò nel mezzo dell'Invernata il Piccinino con sei mila cavalli in Toscana. Allora i Fiorentini fattosi venire il Gapitan Piergianpaolo pregarono il Papa, che in virtù della lega facesse venire il suo esercito per opporto al Piccinino in difensiono della Toscana. Ma accortisi poi, che Giovan Vitellesco, che guidava l' esercito ecclesiastico, con Filippo Maria secretamente s' era congiurato, e che come lor nemico più tosto sarebbe con sei mila cavalli passato nella Toscana, quelli che allora governavano Biorenza, o con vere, o con fasse lettere di Eugenio trattarono, che il Vitellesco nel passare il ponte di Castello sosse morto da Antonio Ridio Castellano. E così su appunto eseguito. Perchè non puotè essere soccorso dai suoi, ch'erano un pezzo avanti. Il Conte Everso, che militava col Patriarca si ritirò in Ronciglione con le bagaglie. Liberici Fiorentini di questa paura, negoziarono astutamente col Papa, che in luogo del Vitellesco desse il carico dell'esercito ecclesiastico a: Luigi: Padovano, per la cui opera crederei io, che fosse stato il Vitellesco morto, accioche Fiorenza se ne sosse potuta valere col Piccinino. Il quale in quello venuto nella Valle di Mugello, avea ogni cosa pieno di rapine, e di sangue. Passato poi nel Casentino con: L'ajuto del Conte Poppio sece ribellar molte terre. Passato in Perugia tutto quieto vi entrò, e mandò con alcuni ordini il Legato, che quivi era ad Eugenio. In questo prese il Tesoriero, ne mutò ad un tratto tutto lo stato della Città. Perchè dieci Cittadini elesse, inpotere de'quali il governo, e la giustizia con amplissima potestà ripose. E perchè dubitarono i Perugini, ch'egli non volesse la tirannide occuparli, patteggiarono con lui, che si andasse con Dio, ed essi lipagarono cinquanta mila ducati d'oro. Avuto il denaro passò sopra Cortona, che credeva d'avere a tradimento. Ma scoperta la congiura, e i traditori parte morti, parte cacciati via, esso andò in Città di Castello. L'Fiorentini andarono in Anglario lor terra, per soccorrere i suoi bisognando, contro l'impeto del Piccinino. La questo mezzo Francesco Sforza, avendo vinto Italiano da Forlì con l'armatadel Duca Filippo nel Lago di Garda, non solamente liberò-Brescia, e Bergamo dall'assedio, che ancor vincendo quell'Estate Soncino, e l'esercito del Duca, e guadagnati mille, e cinquecento cavalli, in: breve ricuperò ai Veneziani le Castella di Brescia, una parte del Cremonese, e del Mantovano, e tutta la Contrada di Geradada. Il Gonzaga perdè allora tre buone terre, Asola, Lonato, e Peschiera, che niuno le difese. Perciocche non essendovi il Piccinino, non ebbe ardire giammai d'uscire in campagna. Il Piccinino, che intese a cheguisa le cose di Lombardia andavano essendovi chiamato e con lettere, e con messi dal Visconte, e dal Gonzaga, e dai suoi stessi soldati, ch'erano Lombardi la maggior parte istantemente pregato, mos-

de da Città di Castello, per essere a Borgo a Santo Sepolero sue terra, e posta dirimpetto ad Anglario con disegno d'indurre per qualche via a battaglia l'esercito de Fiorentini, e del Papa, che qui in-Anglario si ritrovava. Il di di S. Pietro il Piccinino si ritrovo son l'esercito in punto su quella campagna aperta di quattro miglia, enon si curò di combattere con disavantaggio di luogo, credendo, che il nemico stesse sprovisto, ed ispensierato, e che perciò ne dovesse esso restar vittorioso. Bisognava ch' egli montasse una collina, dalle quale il nemico che vi era fopra, lo cacciava agevolmente addietro Duro da cinque ore la battaglia ostinatamente, alla fine vinto il Piecinino dalla moltitudine degl'inimici, e dalla pazzia di Francesco, ili figliuole, che avea il luogo datogli abbandonato si ritirà al Borgo. con gran perdita de' suoi, e bandiere. Il di seguente lasciando Borgo in podestà de' Cittadini stessi, con le genti sole, che gli erano nella: battaglia avanzate, se ne ritornò per la Romagna al Visconte. I Borghesi, che dubitarono dell'ultima rovina loro, per essersi ribellati dalle Papa; ottenuto per mezzo de' loro Oratori il perdono, e salve le: persone, e le robbe, si posero in poter del Legato. Piacque molto. questa vittoria ad Eugenio, nè meno ai Fiorentini. Dicono cheper questa vittoria fosse Luigi Padovano fatto Cardinale. In questa: medesima Estate i Fiorentini cacciarono di Toscana il Conte di Poppio, per aver militato col Piccinino. Il Duca Filippo, che si vidde: con tante rotte, si volse a soccorsi stranieri. Onde mando a pregar-Alfonfo, che avea allora avuto il Regno di Napoli, che volesse travagliar con l'armi quelle terre, che i Storzeschi possedevano nel Regno, acciochè per questa via venisse Francesco Ssorza astretto ad abbandonar i Veneziani. Alfonso gliene compiacque, ma non puote per questo mai fare, che Francesco l'impresa lasciasse, che per le maniavea. Perciocchè tosto che su sicuro del mangiare de cavalli, usch di Peschiera con 15. mila cavalli, e 6. mila fanti alla volta di Bresscia. Presso a Cignano s' incontrò col Piccinino con animo di farvit battaglia, la qual il Piccinino non ricusò, benchè minor numero di genti avesse. Durò buona pezza la battaglia, che si stancò alla fine senza vantaggio. Allora parendo a Francesco d' aver soddisfatto all'onor suo, per aver provocato il nemico, ne menò l'esercito intorno, e ricuperò ai Veneziani alcune terre, che quella Invernata il Piccinino occupate avea. Passato poi sopra Martinengo, ch' era assati dal nemico stata sortificata, l'assediò, e combattò. Ma il Piccinino, che avea fatto maggior l'esercito con la venuta del figliuolo, e deli Gonzaga, vi andò per soccorrerla, ed accampò un miglio lungi dal nemico, il qual scaramucciandovi del continuo, al fatto d'arme chiamaya. Ma lo Sforza, che avea lasciato quel primo ardor di combattere, tutto era intento a dover prender la terra. Il Piccinino ogni di più si accostava al campo nemico, e ne aveva ridotto Francesco a termine, che non poteva nè soldato, nè ragazzo uscire a far erba. senza pericolo, nè avere sicuramente le vettovaglie, nè di quel luogo.

uscir l'esercito senza pericolo di perdersi, quando d'un subito contro l'opinione d'ogni uno si pubblicò, e chiari la pace, che s'era già prima secretamente trattata fra il Duca, e lo Sforza per mezzo di un certo Eusebio cognominato Chaim, ch'era andato, e venuto più volte senza saputa del Piccinino. Il qual quando di questa pace intese, fece le pazzie, dolendos del Cielo, e del mondo, e principalmente della incoftanza del Duca, il qual avendo la vittoria in mano avea domandata la pace come vinto. Usciti gli eserciti di quel luogo, fu la pace a Capriana a questo modo dichiarata, e fermata nel 1442. che Francesco prendeva per moglie Bianca figliuola del Duca Filippo, e n'aveva in dote Pontremoli, e Cremona con tutto il Contado, fuorche Piccighitone, e quelle Castella, che vi possedevano il-Gonzaga, e'l Pallavicino. E che quante terre aveva Filippo, e suoi Consederati prese in quella guerra, e che quelle che v'avevano anche i Veneziani, e lor Confederati prese, si restituissero, salvo che Asola, Lonato, e Peschiera terre già del Gonzaga. E chi a questi accordi stare non volea, fosse tenuto per comun nemico. Non piacque molto ad Eugenio questa condizione di pace, poichè pareva, che non fi fosse fatto di lui alcun conto nel restituire delle terre, nè si era fatto molto di Bologna, che il Piccinino occupata aveva. E deliberò di andare da Fiorenza in Roma, e qui come in luogo più libero discorrere, e pensare sopra il ricuperare lo Stato della Chiesa. E per ritrovarvi il tutto quieto, mandò avanti Luigi Padovano Cardinale di San Lorenzo in Damafo. Il quale giunto in Roma cacciò di San Giovanni in Laterano i Preti fecolari, e vi ripose i Canonici regolari, i quali erano stati da que Preti cacciati, mentre contendevano insieme, qual di loro abbia a portare il Sacramento dell'Altare nella festa del Corpus Domini nella processione, che si sa. Fece ancor morire pubblicamente Gino Albanese, persona molto neile armi eccellente; perchè per lui mancato, non folle, che non folis retta is pace, ch'era fra Alfonso-, e'l Papa. Fu ancor fastomorire Paolo Lemolate strenuo, e valoroso compagne, preschè essendo ii Cardinale più astate, che valeroso, chie sospette del valere di costui. Rasserrate a questo modo le cose di Rome, Eugenio contra voglia de Fiorentini, che non lasciarene che sure per risentalo, se ne venne in Roma, dove carro a ventous di Settembre deli MCDALIL (d) com tutto il popolo incontro, che men lasciò di facili

<sup>(</sup>d) Erano passati nove anni, da che Papa Engento non era fiato più in Rema. Parvico per tanto da Birenze il giorne 7, di Marso, si sermò sei mesi in Siena, e quindi ne passò da Rome, appanan some dica il Platina, in Setteme bie ricevatovi con sommo applauso. Lo che intesosi a Basilea, sia del tutto abbandonero il Concilio anco da quei pochissimi ivi restati, quasi per accidente. Avena il Papa molto innanzi questo tempo, bandita una Crociara contre i Turchi, ch' ebbe in quest' anno fortunari progressi verso la Valachia, la Modavia, e la Servia, avendoli Umade, che marchiava alla testa de Crocesegnati

beni enore possibile. Esso alloggio la notte alla porta del popolo. I di seguente volendo andare in San Pietro in processione vestito Pontificalmente, mentre che ne andava oltre, vidde il popolo tumultuare, ed intende, ch'era per una nuova, e doppia gabella, che avevano imposta al vino. Egli allora fatto fare silenzio disse, che rivocava, come ingiusta, così fatta gabella. E su subito sentita allegra acclamazione, che diceva. Viva, viva Eugenio, come prima gridavano, muojano le auove gabelle, e i loro inventori insieme. In capo poi di diecinove giorni ne andò in Laterano, e pubblicò, e diste volere qui celebrare un generale Concilio, e mando Legati, e Brevi a molti Principi. Per questa via credeva egli dovere annulare, e porre a terra il Concilio di Basilea. Rassettate a questo modo se cose di Roma, chiamò il Piccinino, per mandarlo sopra la Marca, che Francesco Ssorza aveva occupata. Il Piccinino partendo di Bologna, mentre che ne va in Perugia, se ribellare Città di Castello amica de' Fiorentini, eredendo fare così cosa grata ad Eugenio, che si trovava sdeguato con li Fiorentini, per avere sempre costoro con danari ajutato lo Sforza ad occuparfi, e rimenerfi la Marca. L'anno avanti Alfonso avea dopo un lungo assedio preso Napoli per via di uno acquedotto sotterranto, e cacciatone Renato. E mosso dalla fa-

ma

fieramente battuti per due volte. Ma i Greci sempre più attaccati al loro partito, sentendo giunto in Moscovia il Cardinale Isaero a pubblicarvi l'unione, secero sì, ch'ei su carcerato, mandando intanto circolari ai Patriarchi d'Alessandia, d'Antiochia, e di Gerusalemane a dichiarare fasso il concordato, e suddolo co' Latini, e sospendendo gli ordinati da Giusseppe Patriarca di Costantinopoli da' loro ussiej, come ordinati da uno Scismatico. Ma non per quetente stotta in ajuto del Greco Imperadore, la quale sgomentò il gran Signore Amurate, e lo riduste ad una tregua, che rotta per mai consiglio del Cardinale Giussimo Legato in Ungheria, su poi rotta dal Sultano, sicche non si parlò d'indi in poi nè di guerra, nò di unione. Non ossante uttoccio nel Settembre dell'anno MCDXLIV. si fatta da Eugenio la prima Sessione nel Laterano, in cui ricevè egli Abdalà Arcivescovo d'Edessa, il quale a nome ancora d'Ignazio Primate di tutte le Chiese della Mesopotamia, presta al Sommo Pontence la sua obbedienza, e conserma la sua consessione di sede ai partiti del Fiorentino Concilio. Così nel seguito anno, secero pure gli Maroniti, e i Caldei ammessi gli Deputati loro in una congregazione generale tenutasi a bella posta. Dispiacque di molto al S. P. la morte del Palcologo accaduta nell'Ottobre dell'anno stesso molto al S. P. la morte del Palcologo accaduta nell'Ottobre dell'anno stesso molto al S. P. la morte del Palcologo accaduta nell'Ottobre dell'anno stesso molto al S. P. la morte del Palcologo accaduta nell'Ottobre dell'anno stesso molto al S. P. la morte del Palcologo accaduta nell'Ottobre dell'anno stesso delle Sinodi, ed è celebre quella di Roven i in cui fra ie altre cose, si vietò d'imporre de particolari nomi alle immagini della si calte cose, si vietò d'imporre de particolari nomi alle immagini della sa calte cose, si vietò d'imporre de particolari nomi alle immagini della sa si calte cose, si vietò d'imporre de particolari nomi alle immagini della sa si calte cose, se non si veneralero le immagini con culto relati

ma del valore del Piccinino, l'elesse non solamente per Generale del fuo elercito, che ancora per onorarlo, li diede il cognome della Famiglia d'Aragona. Il Piccinino avuto dal Papa, e da Alfonfo danasi per quella guerra, passò nella Marca, e ricuperò molte terre per la Chiefa, malgrado di Francesco Sforza, che lasciata Cremona con buona guardia, quivi era venuto. Essendo quasi nel medesimo tempo morto Giovan Francesco Gonzaga, i Veneziani, e i Fiorentini, che per l'avvenire dubitavano, affoldarono Lodovico figliuolo, ed erede di Giovan Francesco, per opporlo, bisognando, al Duca Filippo. Stavano le cose della Lombardia quiete, quando Annibale Benzivoglio, che fi guardava nella Rocca del Pellegrino, per ordine del Piccinino, per un certo folpetto di congiura, fuggendo se ne ritornò in Bologna, e chiamato il popolo a libertà, fe prigione Francefco Piccinino, che governava la Città, con tutta la guardia, che vi aveva. E fatto questo richiamo nella Città tutti i fuorusciti così della fazione fua, come della contraria, e Battifta Canedolo spezialmente. Dopo quello mandarono i Bolognesi i loro Oratori a' Veneziani, ed a Fiorentini, chiedendo la loro amicizia, e lega. Ed ottenutala, con le genti che n' ebbero, prefero la Rocca, che ancora stava in poter del nemico, e la saccheggiationo, e cacciarono Luigi Verme del Bolognese. Sdegnato Filippo, che i Bolognesi si sossero accostati con i Veneziani, e Fiorentini, subornò alcuni amici di Battista, promettendo loro il suo ajuto, perchè facessero morire Annibale Bentivoglio, perchè essi con gli altri della loro sazione rimanelsero nella Città. Bertozzo Canedolo volto agl'inganni, suborno un certo Bolognele, a cui era poco avanti nato un figliuolo, perchè dimandi ad Annibale, che glielo battezzi. E fatto costui l'effetto si dà ordine, che il di seguente si porti il bambino alla pila. Battezzato il figlinolo, il Padre prega Annibale, che vada alla Chiefa di San Giovanni Battista, la cui sestività all'ora si celebrava. Anniba-le lo compiacque anche in questo, come colui, che a nessuno inganno, al tradimento pensava. Ma egli fu per firada dei Conginenti al-láliro, e morro, ancorchè due futi servitori assai si ssorzassero di disenderio. Mosso il popolo da quassa indegnità, prese le armi, e tagliò a pezzi i principali della fazione Canedola, è particolarmente Battista, il di cui corpo su firascinato per la Cirià, e con grande specificia sepolto. In Roma encur in questo tempo avvenne un calo stai soulerato; che Angelotto Cardinale di San Marco fu da un suo camaziono privato della vita, e delle facoltà, che con molta avidità aveva cumulate. Pu quello scalierato preso, e morto con va-7) tomponti, e fettone quattre quanti, ed appeli per le porte più ceri della Cital. I Veneziani, e Piorentini, che dubitarono, che Bologie, che era loro àcile guerre molto opportuna, non venisse in potere di Filippo, vi mandarono tosso alcune compagnie, perchè l'ajutassero. Ne s'erano già ingannati, perchè a' prieghi de' suorusciti aveva l'ilippo deliberato di mandarvi son una elercito il l'iccinino,

se questo Capitano morto non sosse. E vogliono, che morisse di dispiacere, intendendo, che Francesco il figliuolo, ch' esso aveva nella Marca lasciato col Cardinale di Fermo, sosse stato da Francesco Sforza vinto in battaglia. Il seguente anno però Filippo animò il Papa a dovere ricuperare Bologna, e prometteva di darli genti, ed una parte della spesa. Il Papa, a cui piacque l'offerta, consederatosi ancor con Alsonso, mando Sigismondo Malatesta con una gran cavalleria nella Marca contro Francesco, perchè distratte le sorze dei Fiorentini, si fosse potuto più agevolmente Bologna sforzare. Guglielmo di Monferrato, e Carlo Gonzaga erano già stati mandati avanti da Filippo con grosso esercito, ed entrati sul Bolognese ogni cosa ponevano in rovina. I Fiorentini che deliberarono di soccorrere gli amici, vi mandarono Astergio di Faenza con mille e cinquecento cavalli, e conducento fanti, finchè altroessi, e i Veneziani deliberassero. Mentre che passava questo in Romagna, si se il Duca di un subito venire Francesco Piccinino dalla Marca con grosso esercito, e'l primo giorno di Maggio lo mandò sopra i Cremonesi, che tutti sicuri stavano. Onde essendo per tutto fatti i Contadini prigioni, ed essendo di dì, e di notte la Città battagliata, tanto terrore vi nacque, che mancò poco, che pigliata non fosse. All'ora i Veneziani, e i Fiorentini volendo in un medesimo tempo disendere Bologna, e Cremona, mandarono Tiberio Brandollino sollecito, e buon Capitano in Bologna, il qual con le genti amiche, che quivi erano, passò sopra il nemico, e tirato con premj Guglielmo di Monserrato dalla parte de Bolognesi, agevolmente ruppe Carlo, e ricuperò in breve tutte le terre, che occupate il nemico aveva. Quieta questo modo Bologna, su l'esercito de Veneziani, e de Fiorentini diviso, una parte andò in favore di Francesco Sforza, ch'era stato da Eugenio, e da Alsonso ributtato fino alle mura d'Urbino, un'altra parte andò in soccorso de Cremonesi, che molto astretti da Francesco Piccinino si ritrovavano. I Veneziani volendo all'aperta col Duca Filippo guereggiare, mandarono a bandirli la guerra, se esso non si restava di travagliare Cremona. Fu a questi Oratori Veneziani per mezzane persone risposto (perchè non si puotè nè vedere, nè parlare col Duca), che si andassero con Dio, perchè in ogni altro luogo sarebbono stati più sicuri, che in Milano. Mossi da questa risposta i Veneziani, ordinarono a Micheletto da Cotignola lor Capitano, che era all'ora in Brescia, che subito passasse sul Gremonese, ch'il Duca occupato in gran parte aveva, e dovunque ritrovasse il nemico, vi facesse battaglia. Costui per fare l'essetto passò tosto l'Oglio, e con molta celerità ne andò a Casale maggiore. E passato sopra il nemico, che si ritrovava in un'Isoletta del Pò in luogo sortissimo, lo cavò dagl'alloggiamenti, e li tolse una gran parte della Cavalleria. E ricuperate tutte le terre, e tolto a Cremona l'assedio, ed accresciuto l'esercito con le genti di Ludovico Gonzaga, pose Platina, ed alcun'altre Castella del Cremonese in poter de Veneziani. Passato Tomo III. Y y poi

principio del fuo Pontificato essendo mal consigliato, pose ognicosa în volta, talmente che prese il popolo di Roma l'armi. Presto la sua autorità al Concilio di Basilea, dal quale nacquero infiniti mali, ed effo per un Breve i Decreti di quel Concilio approvò. Ma poi ch' egli ritornò in sestesso, si portò con molta prudenza, e costanza. Fu di bello aspetto, e degno di riverenza, grave nel dire, piuttosto ch'eloquente, di poca letteratura, ma di molta cognizione, specialmente di Storie; fu liberale con tutti, e particolarmente co'Letterati, della sui conversazione molto si dilettò. Perciocchè sece suoi Segretari Lionardo Aretino, Carlo Poggio, Aurispa Trapezonzio, e Biondo, tutti persone dottissime. Non si moveva facilmente ad ira per ingiurie fatteli, nè per mal dire d'altrui, nè a bocca, nè in scritto, favori affai tutte le scuole, e quella di Roma specialmente, dove volle, che si leggesse ogni maniera di letteratura, e di dottrina. Amò maravigliosamente i Religiosi, e gl'accrebbe di facoltà, e di immunità; su così amatore delle guerre ( che in Pontosice pare maraviglioso) the di più di quelle, the ho scritte, th'egli fece in Italia, ne suscitò anche oltre i monti, perciocchè rappacificati insieme il Re di Francia, e'l Duca di Borgogna, ne concitò il Delfino, figlinolo di Carlo Re di Francia, a passarne con una gran cavalleria sopra il Concilio di Basilea, che perciò se ne dissipò. Mandò ancora Ladislao Re di Polonia col Cardinale Giuliano Cefatino contro i Turchi, de' quali da 30. mila perirono in un fatto d'arme, che fece fra il Danubio, ed Andrinopoli, benchè in così bella vit-toria il Re stesso, e l' Cardinal morissero. Fu Eugenio nel servare i patti costante, salvo se veduto avesse, che sosse stato più ispediente rivocare la promessa, ch' osservaria. Nel vivere della famiglia su spieni dido, nel suo su parco, e su talmente alseno dal vino, ch'era chia-

trattarvi di tal affare, rissossero di spedire a Roma una deputazione, a fine d'impetrure lo ristabilimento di questi Prelati, e la riconciliazione con la Romana Chiesa, la quale giunse nella Metropoli dell'Orbe Crissiano magnifica, e strepitosa, prima del terminare dell'anno MCDXLVI. Eugenia estatdi tosto le preghiere di que Principi, rispedendo la Deputazione, piena d'onori, e ricolma di grazie, la qual cosa piacque tanto in Lamagna, che rimisero tosto una novella Deputazione, a Roma con tutte le proteste d'obbedienza, salvi però i privilegi delle loro Chiese, e le condizioni necessarie, lo che sece con una sua Bella in data dei 7. di Febbrajo dell'anno MCDXLVII. pubblicare sua Santità, obbligato per infermità, di cui morì, a guardar la camera, in un Concistoro, di Cardinali con tutte le formasità.

Mancò di vita nel diaz: di Febbrajo come fopra scrive il Platina, e non come più sotto nel diaz. dell'anno XLVII sopra il MCD, in tempo che seriamente Felice vedendosi abbandonato dalla Germania, che come neutrale, se non era del suo partito, nemmeno era al suo partito contraria, la quale sinalmente riconobbe Eugenie, e sul punto d'essere abbandonato da Carlo VII. Re di Francia suo parente, che intendendo sciolto il Concilio di Bassilea, etasi rafreddato di molto, nell'impegno preso a savore d'esso Felice V., sebbene noncosta

costo alla risofuzione discessi.

Prete Cardinal titolato di Santa Prisca.

Antonio Martino delle chiavi Portoghese, Vescovo Portogalese, Prete Carditit. di ...

Pietro Scovvemberg, Tedesco, Vescovo d'Augusta, Prete Cardin. titol. di San Vitale in Vestina.

Giovanni Giovane Francese, Vescovo Cosornense, Prete Card. tit. di Santa Prassede.

Dionisi d'Agria Ongaro Arciv: di Strigonia, Prete Card. tit. di S. Ciriaco. Guillelmo d'Eustotivilla Francese, Monaco, e Priore di San Martino di Parigi di San Benedetto di sangue regale, Arcivescovo di Rovan, Prete Card. tit. di S. Martino nei monti.

M. Fra Giovanni de Torrecremata, Spagnuolo, dell'ordine dei Predicatori, Prete Cardinal tit. di San Sisso, Vescovo di . . .

Lodovico Scarampo da Padova, Medico, Patriarca d'Aquileja, Prete Cardinal di San Lorenzo in Damaso.

Alfonso Borgia de Gastel Saviano della Diocese di Valenza Spagnuolo,. Vescovo di Valenza, Prete Card. tit. di SS. Quattro Coronati, che su poi Papa CALISTO III.

Enrico di Sant'Alesso Arcivescovo di Milano, Prete Cardin, tit. di San Glemente in Celio monte.

Tommaso Sarzana da Luna, Vescevo di Bologna, Prete Card. tit. di S. Susanna, che su poi Papa NICCOLO. V.

Giovanni di Sicilia, Monaco ed Abbate di San Eaolo, Prete Cardin. di Santa Sabina.

Domenico Capranica Romano, Vescovo eletto di Fermo, Diacono Gard, di Santa Maria Nuova.

Alberto degli Alberti Fiorentino, Vescovo eletto di Camerino, Diacono Card. di Sant' Eustachio.

Bietro Barbo Veneziano, Nipote del Pape, Vescovo eletto di Cervie, Diazcono Card. di S. Maria Nuova.



## VITA DI NICOLA V.

COLA V. su prima chiamato Tommaso; e su da Sar-Iana terra su quel di Luna. Fu a 6 di Marzo del MCDzXLVII. ad una voce di tutti creato Pontesice (a). Nacque alquanto bassamente, perchè Andriola su sua Madre, e Bartolommeo Fisico suo Padre, ma su dotato di tanta: virtù, e dottrina, e di tanta grazia, e umanità, e magnisicen-

<sup>(</sup>a) Non entrarono gli Cardinali in Conclave prima del giorno 3: di Marzo, e nel 6: cospirarono nella persona del Cardinale di Bologna, il quale prese il nome di Niccolò V. in riverenza di Niccolò Albergati Cardinale del titolo di S. Croce, il quale gli predisse il Papato. Era creatura Tommaso di Eugenio da cui era stato anche satto Vescovo di Bologna, e su coronato nella giornata 18. d'esso Mese di Marzo, e tosto riconosciuto da Tedeschi, da Francesi, i quali

cenza, che meritò d'aver questa sublime dignità. Era così modesto. che facendosi indegno d'un tanto onore, pregò umilmente tutti i Cardinali, ch' avessero voluto mirare molto meglio per lo bene della Chiesa. Ma dicendoli il Cardinal di Taranto, che non volesse impedir il corso dello Spisito Santo, si quieto. Dimandato nell'uscir di Conclave il Cardinal di Portogallo, chi creato: avessero Pontefice. Ora rispole: Noi Nicola, ma il Signore Iddio lo ha designato Pontefice. Scrivono alcuni, che Tommalo nascesse in Pila, fosse allevato in Lucca, ed in Bologna imparasse lettere, e la Filosofia, e la Teologia specialmente, con l'ajuto del buon Nicola Albergato Cardinale di Santa Croce, che si dilettava dell'ingegno di questo garzonetto. Il perchè fatto poi Pontefice, volle prendere il nome di costui, che nei suoi bisogni tanto ajutato l'aveva. Diventato dottore, e conseguito il nome, e la dignità di Maestro, seguì il Cardinal di Santa Croce, e su suo Maggiordomo. Fu poi sattore di penitenzieria, poi Suddiacono del Papa, e con l'ottime vita, che faceva, sperava cose maggiori. Eugenio chi era informato dell'integrità, e dottrina sua, ch' in quelle dispute aveva conosciuta, che suron satte co' Greci in Ferrara prima, e poi in Fiorenza, aveva deliberato di farlo Cardinale. Ma per poter con qualche onesta cagione farlo, lo mandò con Giovanni Carvagiale, Cardinale di Sant'Angelo, in Germania a tor via il Concilio di Basilea, e la neutralità. Perciocch'erano quei Germani chiamati neutrali, che nè a Felice, nè ad Eugenio obbedivano. Onde ne incorreva în gravi calamità la Chiesa di Dio, con diminuzione della maestà Pontificia. Sopra questa materia si disputò più volte in presenza di Federico Rede Romani, avendo prima con lunghe orazioni Enea Piccolomini, ch'era all'ora Secretario del Re. animati tutti a questa tanta, e così necessaria cosa. Egli era difficile rimovere i Germani da quella lor opinione, massimamente falsa. Pareva anche difficile persuadere agl'Oratori d'Eugenio, ch'alle domande de Germani condescendessero. Raddolcita dunque con l'orazioni la tanta severità degli Oratori, e riprese le domande de'Germani, si sarebbe in effetto tolto affatto lo Scisma, e la neutralità, se i Germani avessero attese le promesse (b). Se ne ritornarono

i quali gli spedirono un'Ambasciata nobilissima, onde il Mazarai ha creduto avere avuta origine le Ambascierie d'obbedienza, che trovansi mandate a Roma dalle Nazioni, circa a questi tempi. Subito coronato mandò una enciclica a tutte le Gorti, contro Felice, in cui dichiaravalo Alunno d'iniquità, tutte le terre del suo Dominio, assogettando a Carlo Re di Francia, ed al Delsino suo primogenito, con indulgenza plenaria a chiunque concorrerà alla conquista delle medesime.

(b) Fu conseguenza di queste promesse, il concordato Germanico, che nacque tra gli Deputati Tedeschi, ed il Cardinale de Cavajal Legato a latere, nel quale concordato si conservano ai Capitoli delle Cattedrali l'elezione de' loro Vescovi, ed ai Capitoli regolari l'elezione de' loro Abati, riserbando al Papa le prime dignità, dopo il Vescovo delle Cattedrali, e delle Colleggiate e tutti gli altri benefici, che vacheranno soltanto nei primi 6. mesi. Nell'an.

dunque con quella opinione di bene i Legati in Roma, e furono ad una voce creati Cardinali, ed il Papa mandò loro incontro fin' alla porta del popolo i cappelli, perch'entraffero più onorati nella Città. In un'istesso anno dunque su Tommaso da Sarzana fatto Vescovo di Bologna, Cardinale, e Papa con gran piacere del Clero, e del popolo di Roma, benchè mentre si stava in Conclave, si tumultualle alquanto per cagione di Stefano Porcaro gentil' uomo Romano, e veemente molto nel dire. Costui raunato un gran numero di Cittadini nella Chiefa di Aracelli, gli animò alla libertà, dicendo, che non era così picciolo luogo, nel qual morendone il Signore, non parli tofto di libertà, o di moderare almeno, e frenare l'avidità di chi regge. Ma l'Arcivescovo di Benevento, ch'era all'ora Vice-Camerlengo, vi si oppose, e non andò più questo negozio avanti. Dubitando anch'i Romani del Re Alfonso, che s'era fermato in Tivoli per la morte d'Eugenio, e non si sapeva risolvere, se dovea ritornarfi addietro, o patfar innanzi con la guerra sopra Fiorenza, come appuntato già prima aveva col Papa, e col Duca Filippo. Due Senefi, che le discordie civili amavano, lo spingevano a dover insignorirhi della Tolcana, e dicevano, che l'avrebbe facilmente ottenuta, se passato in Siena sosse, la qual Città gli avrebbe tosto aperte le porte. Lodò il Re questi Senesi, e li mando a sollecitare glianimi de'fuoi Cittadini, promettendo dover egli essere con loro, quando fosse stato tempo. Ma Papa Nicola, ch'era amatore della pace, e della quiete, celebrata la fua incoronazione, e fatte gran proceffioni, melle quali ello andava in persona, ed a piede, mando in Ferrara il Cardinal Morinenie, come in luogo comune da trattarvisi pace, perchè con la presenza, ed autorità del Legato più gli animi delle parti animati fossero alla pace. Quivi andarono tosto gli Oratori d'Alfonso, di Filippo, de Veneziani, e de Fiorentini, i quali dopo lunga discussione proposero al Duca Falippo, ch'eleggesse, o di sar per cinque anni tregna co'Veneziani, e co Eiorentini, ed agn'un fi ritenelle quello, che si teneva, o si conchindesse la pace can cambiar Grema con quelle terre, che sulla riva d'Adda, oceltre il fiume, i Veneziant avevano prese guerreggiando; infoiandos: Cassano solamen--te in arbitrio del Papa, per dovere darlo a colui, che prima olaraggiato folse. E su questo aggiunto, perchè più lunga la pace solle. B vi fu mandato a Filippo un de suoi Gratori, perche elegesse quelle, che più li piaceva. Ma cosmi nitrore, che b di avanti, ch'egli iunse in Milano, che su l'ottavo di d'Agosto del MCDXLVIII era Filippo morto di apoplessa. Quando il Cardinal Morinense intese la morte ....

Ho seguence poi, cioè MCDXLVIII. su fieso in Lione un'altro concordato proposto da Carle VII. per indurte Fesice alla rinancia, ed abolite quelle Sessioni di Basilea, ch'erano state da Engenie proseritte, i di cui articoli vedere gonnosi presso il Labbe; Colless Cancilles Tem XIII. p. 12330.

morte del Duca, si se tosto tutti gli Oratori, che quivi erano, chiamare, e negoziando non meno che prima la pace, domando a' Veneziani, se est approvavano quello, che già si eta conchiuso. Risposero costoro, che per la morte, che era seguita di Filippo, bisognava altramente negoziare, e che per questo essi avrebbono scritto al Senato, e quello poi farebbono, che da loro si comandava: Perchè la cosa si vedeva dover andare in lungo, quanti Oratori quivi erano, conoscendo che i Veneziani si sarebbono voluti sare Signori di tutta Italia, se ne ritornarone ciascuno a casa, ancorchè il Legato assai si ssorzasse di farli restare, perchè si prendesse qualche risoluzione per la pace, e quiete d'Italia. I Veneziani, che si ritrovavano a Serosina sul Cremonese, e speravano con l'ajuto de' Guelfi poter avere agevolmente Cremona, quando intefero la morte del Duca, passarono volando in Lodi: Ed avutala a un tratto, con le medesime condizioni ebbero ancor Piacenza, dove mandarono tosto millecinquecento Cavalli, che in un bisogno sossero presti all'ajuto de' Piacentini. Francesco Sforza, che essendo stato cacciato dalla Marca, fi stava sul Bolognese con animo di rifare l'esercito, ch'era mezzo dissipato, quando vidde, che i Veneziani per la morte del Suocero occupavano tutto quello Stato, se ne andò volando in Cremona, e su da' Milanesi ad una voce satto lor Capitano contro i Veneziani'. E fatto tosto sul Pò un ponte, e fortificato con buone Castella, ed artiglierie, perchè non potessero con armata i Veneziani passare in Piacenza, paísò l'Adda, ed accampò non molto lungi dal nemico, che s'era fermo a Camuragio. Qui furono fatte alcune scaramuccie, per tentare, come io credo, la possanza del nemico. Allora ripreso animo i Pavesi per la venuta di Franzesco Sforza, perciocche per uno antico odio abborrivano d'esser soggetti a' Milanesi, e prima avrebbono sofferte mille morti, che obbedire a' Veneziani; diedero a Francesco la Città, e'l Castello della Rocca vi venne anch'egli. Entrò tosto lo Sforza con questo primo favore della fortuna in speranza di farsi Signore dello Stato di Milano. In questo mezzo il Re Alfonso, ancor che'l Papa ne reclamasse, e gridasse, passò col suo esercito nella maremma di Siena, la quale Città avrebbe satta soggetta, se i Piorentini, che conobbero l'astuzia del Re, non mandavano ad avvisare i Senesi che si guardassero, perchè Alsonso non veniva più per li Fiorentini, che per li Senesi. Conoscendo adunque i Senefi il pericolo, davano bene al Re vettovaglie, ma non lasciavano entrar pur un Soldato nella Città. Il Re, che se n'avvidde, passò su quel di Volterra, e di Pisa, e prese molte Castella, se quali poi i Fiorentini ricoperarono, salvo che Castiglia di Pesca-Ta. Ed era lor Capitano Sigismondo Malatesta, che, stando prima al soldo d'Alsonio, essi con danari ritirato l'avevano a militare sotto la lor bandiera. Non restava già in questo il Papa di consortare ora il Re, ed ora i Veneziani alla pace: ma in vano, perchè parendo loro di ritrovarsi superiori, non prestavano facilmente gli orecchi, a chi lor ricordava la pase. Francesco Sforza accresciuto molto l'esercito, nel Tomo III. Zι

quale era tutto lo ssorzo d'Italia, perchè s'erano i Bracce chi, e gii Storzeschi uniti, nel più beldell'Autunno passò sopra Piacenza, che i. Veneziani fortificata avevano; ed avendo con artiglierie gittata ana parte della muraglia a terra, perchè crebbe il Pò molto, ed i Galeoni s'accostarono alla muraglia, onde n'era la Città combattura per terra, e per acqua, la prese, e la saccheggio. Fu gran lode di Pranceico, che d'Inverno, e con tante pioggie, che non fi poteva state sotto le tende, pigliasse a sorza una così satta Città. Non re-stava mai il Papa di sare motto di pace, e ne sacevano anche i Fiorentini a'Veneziani istanza, perchè dubitavano del Re, che si ritro vava con esercito nella Toscana. Ma non se ne cavò frutto; perchè i Veneziani non volevano restituir a' Milanesi Lodi. Il Papa adun que vedendo perdere il tempo a parlare di pace, volto l'animo alle cose sacre, sece sare divote processioni per Roma, da San Pietro a San Marco, nelle quali esso con gran divozione vi su presente, per placar l'ira di Dio, e pregandolo, che desse esso questa santa pace at suo popolo cristiano. Ma non si placò nè ancora con questo il Signore, forse, perchè li peccati degli uomini no'l meritavano. Onde in capo di due anni fu tanta peste quasi per tutto, che di molti ne restarono pochi vivi. E pareva, che questo fosse stato predetto da molti terremoti, e da un'ecclisse del Sole, che precedettero. Minacciavano i Predicatori queste calamità, e più che gli altri, Roberto Prate di San Francesco, Predicator eccellente, il quale indusse con le sue prediche in Roma, che i fanciulli, e le donne andassero a schiere per la Città gridando misericordia. E perche non mancassero in Italia guai, le guerre, che vi s'erano incominciate, come si è detto, andarono in modo crescendo, che pareva, che per nessun conto si potessero tranquillare: perchè nella seguente Estate Francesca Storra avendo prese alcune Castella de Veneziani, passò sopra la loro armata, che travagliava Cremona, e per terra, e per acqua li sforzo a ritirarli a Cafale Maggiore, dove seguitandoli, e tirando buone cannonate alla loro armata, ch'era ritirata in terra, indusse il Capitano dell'armata nemica a tanta disperazione, che veggendo non poter falvarla, vi attaccò fuoco, e si ritirò co suoi nella terra suggendo. Partendo di qui Francesco, nè più di Cremona temendo, per non avere il nemico armata, passò in Geradada, ed accampò sopra Caravagio, che i nemici avevano ben fortificato. I Veneziani, che per nellun conto avrebbono voluto questo luogo perdere, anzi credevano perdere tutta la riputazione loro, se questo luogo andava in potere de Milanesi, vi corsero con soccorso anche essi. Ed accampati presso al nemico un miglio, mostravano di voler soccorrere la terra, se sosse battagliata. Ogni di, per essere così da presso, scaramucciavano. Venuti finalmente al fatto d'arme, perchè erano cinti intorno di paludi, essendo le prime schiere de Veneziani urtate, e non potendo per la strettezza del luogo ritirarsi, e dare luogo alle altre, tutti vi sarebbono restati oppressi, se non incominciava l'ultimo squa-

elrone a fingeire. Allora Francesco seguendo la vittoria guadegno eli salloggiamenti nemici, e da cinque mila fra cavalli, e fanti. Dopo questo Francesco, benchè contro sua reglia, mando per volontà de' Milanesi i soldati Bracceschi sopra Ledi, ed esso col resto passò ad assediare Brescia. Mossi i Veneziani da queste rotte ben conoscepa. no la lor ruina, se non si accordavano con Prancesco, il quale era venuto con Milaneli in gara, e per quelto si accordo con li Veneziani facilmente, e con queste condizioni; che guerreggiandosi con Milanesi, quanto si acquistasse oltre il Po, e l'Adda, sosse di Francesco Sforza, quanto dall'Adda in qua, de' Veneziani, e li pagasse ro per questa guerra i Fiorentini, e i Veneziani sedici mila ducasi ogni mese, ed alcune compagnie di cavalli, finchè egli avesse Milano. Patti a questo modo gli accordi, e tisati seco con promesse, e con premjetutti quelli Capitani che puote, ne portò Francosco sopra Milanesi la guerra , e pigliò quasi tutte le terre loro. I Veneziani, che viddero quelta tanta prosperisà, e che riuscivano allo Ssorza esfai meglio le cole di quello, ch'essi pensatouvovano, dubitando del-Ja sua potenza, se si solle insignorito di Milano, avutone Grema, e richiamati i soldati loro si consederarono con Milanesi. Francesco fingendo con li Meneziani amicizia, e benevolenza, ed essendo piustosto del privato danajo di Cosmo de' Medici, che da quel di Piorenza foccorso, dopo di avere date, e ricevute molte rotte, dopo una lunga batteria, e difficile, perchè nel mezzo dell'Inverno fu, e dopo di essersene molti de suoi passati al nemico, essendoli anche Al-Jonso contrario, che diceva esser suo Milano per ragione ereditaria. e aveva a questo effetto effoldato Lodovico Gonzaga, e satto suoi nemici i Bolognesi, perchè potessero le sue genti più sicure nella Lombardia passare, finalmente dico, dopo tutte queste difficoltà pigliò Milano nel 1459. Mandarono i Veneziani in soccorso di Milano Sigismondo Malatesta con un esercito, perchè si unisse col Piccinino in savore de Milaness. Ma egli vi si portò lentamente. Il perchè si consederarono con Alsonso contro Francesco Ssorza, perchè prima che prendesse maggior sorze lo cassiassero dallo Srato di Milano. Vi invitarono ancora i Fiorentini, i quali risposero, che non avrebbono mai tolte l'armi contro Francelco. Per la qual cosa i Veneziani caeciarono tutti i loro Mercadanti dello Stato loro. Il medesimo fece aneor ad istanza loro il Re Alfonso. Il Papa, che vedeva tutta Italia in arme, spesse volte ragionò caldamente di pace, acciocche l'anno seguente fosse ogni uno potuto da turta Europa liberamente venire al Giubileo in Roma, perchè si accostava già il cinquantesimo anno, nel quale si doveva celebrare. Creò ancor sei Cardinali, fra quali furono Latino Orlino, e Filippo fratel di madre del Papa stesso, ch'ebbe il titolo di San Lorenzo in Lucina, e su cerso persona da bene, ed integra. In questo l'Imperadore Federigo ad Manza del Papa ssorzo Felice a rinunciare il suo Antipapato, che già vedeva quanto eta quella lunga fedizione alla Chiefa **Z**<sub>2</sub> 2

Romana dannosa. Nicola usò con Amadeo questa cortessa, che lo fe Cardinale, e Legato della Germania, perchè non vivesse senza dignità. Vennero ancor a perdono quei Cardinali, ch'Amadeo creati aveva. Della quale concordia tanto il Clero, e popolo di Roma & rallegrò, che la notte, che segui al giorno, che questo si seppe, e fu d'Aprile del quarantanove ne secero una solenne sesta, e lumina zione, e s'andava cavalcando per Roma con fuochi in mano gridando: viva, viva Nicola; e per non mostrarsi il Papa ingrato col Signore Dio, sece in Vaticano celebri processioni con concorso di autto il popolo. Il medesimo secero gli altri popoli d'Italia, che col tor via questo Scisma vedevano respirare la Chiesa santa (c). Fu ancor tanta l'autorità del Papa, che tenne per qualche tempo a freno: gli animi de' Principi concitati alla guerra. Perchè i Veneziani erano istigati alla guerra da Giacomo Piccinino, da Sigismondo Malatesta, e da Carlo Gonzaga mortalistimi nemici di Francesco Ssocza. Avevano ancor i Veneziani tirati seco in Lega il Duca di Savoja, il Marchele di Monferrato, e'l Signore di Correggio. Si erano ingegnati di far l'istesso coi Bolognesi, e coi Perugini, ma in vano, perchè il Papa gridava, e minacciava, non lo facessero. Patteggiarono i Veneziani con Alfonso, che mentre essi assalivano Francelco, egli i Fiorentini travagliasse. Ma Francesco confidando nella amicizia, e potenza de Fiorentini, e tolto seco in Lega Lodovico Gonzaga Signor di Mantova, si apparecchiava costantemente alla guerra. Di qui nacquero gravi nimicizie sra Garlo, e Lodovico Gonzaga, e si doleva Carlo, che il fratello la parte di colui seguisse, ch'era suo nemico mortale, e che si avesse ancora quelle terre oc-

CIL

<sup>(</sup>c) Terminò la Scilma nell'anno MCDXLIX. segnato essendo l'atto della sua cessione il di 9. di Aprile, secondo il concordato stabilito l'anno innanzi da Carlo VII. in Lione. Promile S.S. di annullare subito seguita la dimissione di Amedeo tutte le censure pronunciate contro di esso, e contro il Concilio di Basilea, niente meno che degli aderenti tuoi, e promise ancora, che conservarebbe nella loro dignità i Cardinali da lui promossi, nei loro impieghi i ministri, e finalmente, che provederebbe ad esso degnamente. Ilche su eseguito con puntualità, e rimase Felice primo fra Cardinali Vescovo di Sabina, Legato, e Vicario Appostolico di tutti i Feudi, e Terre del Duca di Savoja ico figlio unico, delle quali cose però non volle Amedeo godere gran satto, ritira tost tosto nella solitudine di Ripaglia, dove dimostrò di non arricordarsi di esser mai stato Papa, e morì quasi tre anni dopo in Ginevra. Un altro articolo leggevasi in questo concordato, ed era che Papa Niccolò convocherebbe un Concilio generale pel primo di Settembre dell'anno feguente, la qual convocazione non su poi stimata opportuna. Seguita la Cessione di Felice, raunaronsi i Padri di Basilea per l'ultima volta in Lusanna nel giorno 16. di Aprile, e vi fecero due Decreti, nel primo de' quali autorizzavano la Cessione di Amedeo, e nell'altro confirmarono le elezioni, e le nomine fatte da Eugenis IV. e dal suo successore, annuliarono il censure pronunciate contro quelli dell'obbedienza de' mentovati Papi, pd assicurarono lo stato de' Cardinali sì dell' uno, che dell'altro partito.

cupate, che'l Padreloro a lui avea lasciate per testamento. Avendo già Lodovico promesso per Cario suo fratello, ch'era prigione, e fattali sicurtà perchè uscisse di carcere, di 80000 ducati, ed essendosene poi Carlo suggito, perene Prancelco domandava o il danaro, o le terre, Lodovico pago il danaro, e ritenne le terre per se. Garlo adunque biasimava, e calunniava il fratello, come ladrone, e troppo avido dell'altrui, non solamente presso i Veneziani, col quali militàva, ma presso l'Imperadore ancora, al qual domandava giudizia di questo torto. Già era venuto l'anno del Giubileo, e concorrera tanta moltitudine di gente in Roma, quanta mai prima. Onde de sendoss mostrata in San Pietro l'Immagine del Salvatore, e ritornatdoss in Roma le genti, per una Mula del Cardinal di San Marco, chè con quella calca s'incontrò, non potendo gli uomini nè passare oltre, në titornar addietro, cadendo l'un dopo l'altro sopra la Mula, che su dalla calca oppressa, si ribrovarono sul ponte di Castello da 200 uomini, e tre cavalli diffranti, e morti. Moste ancora, che andarono giù nel fiume dalle sponde del ponte, vi si affogarono. Cosa certa è, ch'in San Celso ne surono 136. sepolti, il resto surono portati in campo santo. Si dolse molto il Papa della disgrazia dicostoro, e per allargare il ponte tolse alcune casette, che ivi erano, e quasi tutto quell'anno ne dispensò in celebrare il Giubileo, andando ogni di con molti Cardinali dietro per le stazioni. Ebbe grandissima cura, ch'in tanto concorso di genti, non mancassero le vettovaglie, e tutte l'altre cose necessarie alla vita. E con le scomuniche, e con le guardie, ch'egli vi tenne, assicurò le strade a' pellegrini che venivano in Roma (d). Il seguente anno; perch'avevainteso, che l'Imperadore Federigo veniva in Roma, ed a ritevere la corona dell'Imperio ed a menar per Moglie Leonora figliuola del Re di Portogallo, e nipote d'Alfonso, fortificò le porte della Città.

Pontesce consermo, si aperse l'anno santo in Roma: e trovo che nella soltati di cui parla qui il Platina, non morirono che 97 persone, alle quali sece sare il Papa onorevolissime esequie, canonizzando in quest'anno dello San Bernardino da Siena. Nell'anno seguente poi ampliò il Santo Padre questo Giubileo anche suori di Roma, portandolo San Giovanni da Capistrano Minorira nella Germania, nella Polonia, nella Lituania, e nella Moravia dove sece molte conversioni di Usciti, e molto contribuì alla guerra contro i Turchi impetrate dal Papa molte indulgenze per coloro, che con le elemosine contribuito avessero a tale guerra; ed'avendo Costantino Imperador Greco spedita a Roma un'ambasceria per ottener de'soccossi, ed un Legato a Latere di Niscolò, che seco adoperar si potesse nella riduzione de'Scismatici cresciuti ad sismisura dopo la morte di Marco d'Eseso, ordinò l'universal Pastore al Cardinal Isidoro Arcivescovo di Kiovia nella Russia, che passate a tal fine in Costantinopoli, e sece sì, che i Greci accettarono il Decreto d'unione universalmente, parte de'quali però l'accettò con finto animo, serivendo nel tempo medesimo agli. Usciti di Boemia per far seco loro una Chiesa solta.

tenda di Roma andò in Napoli con la Sposa a visitar il Re Alsoni so, dal qual su sontuosamente naccolto, e trattato. E ritornandos in Roma per mare subito per Germania partì, perchè intest, che caella Germania, e nella Ungaria alcuni Principi si erano levati su per aggione del Re Ladislao gamonetto, che con l'Imperadore in questo viaggio andana. L'accompagnarono da 30, miglia due Cardinali, che surono quel di Bologna statel del Papa, ed il Carvagiale Cardinale di Sant' singelo Partito l'Imperadore, entrarono i Veneziani con grosso eseccito sul Cremonese, e posto ogni cosa sossimi pagnie di canali, sche il nemico satte più tardi aveva di quello, che bisognava. Sopravvenendo poi Lodovico Gonzaga, consederato di Francesco, passò sul Bresciano, e ristrinse i Veneziani in modo, che non

mento, ch'ebbe il Papa di rauma milizie, che oppor li potesse, e frenare la Alemana soldancia. E' nombile, che nella Domenica in cui su Federico coronato Imperadore, satto su Ganonico di San Pietro, e riceve l'Imperial Diadema in Camice, con sal abito servendo di Scudiere al Papa da San Pietro sine alla Traspontina.

E celebre in quest'anno il Concilio di Colonia pel Decreto su la esposizione del SS. Sagramento, che su il primo su di tal materia satto, in cui si determina, che per maggiore orranza di questo sagratissimo Mistero non si porti in ostensori l'Ostia consegrata, suorche nella solenne sesta del Corpo di Garin Oristo, e sua Ottava, concedendosi per una sol volta che sia così portato in ogni Città, Borgo, o Parrocchia, non senza l'espresso permesso dell'Ordinario, il quale non possa darso che per urgentissima necessità, e prestantissima, come per la pace ec.

Mentre queste cose a buon regolamento fannonsi nella Chiesa Latina, il Monaco Génucio nella Greca solleva, e concita i Greci di Costantinopoli contro l'unione, adoperando le divotelle, e le Monache da lui dirette a sì fatto tumulto, in mezzo a cui prende Maometto II. la Città di Costantinopoli per alfalto, e vi si stabilisce nel di 29 di Maggio dell'anno MCDLIII. avendovi perduta la vita l'Imperadore con quaranta mila Crissiani; desto da questa disgrazia anche il Santo Padre, spedi Nunzi a quasi tutte le Corti d'Europa, animandole contro la guerra del Turco, e chiamando a se i loro Ministri per concertarne i modi; ma su quasi inutile questo pensiero, costretta Sua Santità a disender se stessa dalle trame di Stefano Porcaro nobile Cittadino Romano, che alla sine sece prender ed impiccar per la golla nell'anno MCDLIII.

Quantunque non avelle grande effetto la chiamata del Papa de' Ministri delle Potenze sovrane a Roma per la guerra contro il' Turco, ne sort) però de' non piccioli per la pace d'Italia, la quale lavorata da Fra Simonetto da Camezino dell'Ordine Agostiniano abitante in Venezia, ed uomo molto da bene, su sinalmente conchiusa in Lodi, e sottoscritta dalle principali Potenze belligeranti nel di 9. di Aprile del LIV. oltre il MCD, cui perche consentisse anco il Re di Napoli, sugli da Sua Santità mandate il Cardinale Capranica, uomo d'alto affate. Più sortunati effetti ebbero i maneggi per la guerra contro il Turco in Germania, poiche San Giovanni da Capistrano tanto si adoperò, che su conchiusa una valorosa, e potente spedizione militare contro di Maometto II nella Germanica assemblea di Francsort, cui assisterono gli Nunci Pontisci, e gl' Inviati di tutti quasi i Principi della Cristianità, avendovi in esta, quale Proseta, secondo la velgar esimiente, e certamente quale zelante disensor della sede, esso B. Capistrano perorato.

non ebbero mai ardire di uscire dalle paludi, nè di venire a battachia cam pale. Volevano esti mandar la guerra in lungo ponendo tutta la speranza della vittoria in questo, che Francesco non avrebbe potuto foffrire gran tempo la spesa della guerra, e sperando ancora, che i Milanesi ricordandosi dell'antica lor libertà, e vedendo lo Sforza tanto in quelle guerre intricato, avessero dovuto far qualche novirà. per scuotersi quel giogo dal collo. Fernando in questo per ordine del Re Alfonso suo padre passò con forse 8. mila cavalli, e 4. mila fanti in Toscana sopra i Fiorentini. Ed avendo tentata Cortona, che si ribellasse, pigliò a forza Fojano su quel d' Arezzo, avendolo 40. giorni combattuto con la morte di molti dall'una, e dall'altra parte. Partendo poi, e passando per quel di Siena, tentata in vano la Castellina, nella Maremma andò per invernarvi, e per cammino prese alcuni luoghi di Volterra. Sigismondo Malatesta Capitan de Fiorentini gli andava fempre alla mira , per veder fe occasion alcuna venuta fosse di farla bene. Ma i Fiorentini, che delle molte forze d' Alfonfo, e dei Veneziani temevano, col parer dello Sforza si rifolvettero di chieder ajuto straniero. Mandarono adunque Angelo Acciajuolo lor cittadino, Orator in Francia, perchè mostrata a quel Re la continua benevolenza de'Fiorentini con quella cafa, lo pregasse, che comandasse al Duca di Savoja, che non volesse per via alcuna molestar le cose di Francesco Sforza, e spingesse Renato, al qual si darebbono danari, e gente, che passasse a ricuperarsi il Regno di Napoli, dal quale era stato cacciato da Alfonso, e che tanto li sarebbe stata più facile questa impresa, quanto che Alsonso si ritrovava allora distratto con la guerra de Fiorentini. Fece Angelo grande effetto con questa sua andata, e ne crebbero in modo le cose de Fiorentini, e di Francesco Sforza, che i Veneziani, ragionandosi di pa. ce, vi prestarono volentieri gli orecchi, massime essendo non molto lungi di Godio stato rotto il loro esercito, che Carlo Gonzaga guidava, e menava fopra il Signore di Mantova, acciocche costui, e Tiberio Brandolino non fossero passati ad unirsi con lo Sforza, sotto le cui infegne militavano, ed avessero accresciuto oltre modo l' efercito. Era l'anno avanti venuto qui agli eferciti il Cardinale Carelercito. Era l'anno avanti venuto que del Papa, e paralle am finte po-vagiale a ragionar di pace in nome del Papa, e paralle am finte poco ascoltato, se n'era vitornato addiento, grotessaniale a Dio, ed al mondo, come per Papa Nicola non cestava, che sattà in Italia la pace, non fi passasse contra il Turco, il qual s'intendeva, che era per andar moito posente sopra Cossatinopoli, dove avea a queno effetto il Papa mandato il Cantinale di Russia, perchè all'Imperadore, ed agli altri Greci offinisse, e promenessie da sua parte il soccorso, se essi erano per risernar alla fede Gettolica, come nel Concilio di Piorenza gennasso avevano. In quello mezzo Renato desideroso di ricumente dell'avevano. desideroso di ricuperare I Regnodi Napoli, alla quale impresa i Fiorentini, e lo Sforza li promettevano danari, e gente, se esso passate l'Alpi, avesse ai Veneziani messa la guerra, tentò in vanodi par

fare con due mila cavalli per quel di Savoja, e vi consumo tutta un'estic. Finalmente per un'altro cammino me venne in Savona, indi: allo Sforza, il quale vedendosi con la venuta di questo Re accrésciuto di genti, sforzo il nomico, che suggiva la battaglia, a sitirarsi alle montagne di Brescia. Menand one poi l'esercito attorno prese parte a sorza, parte che gli s'arres ero; da quaranta terre dei Bresciani, e dei Bergamaschi. Sopraggiun gendo l'Inverno, se ne andarono tutti alle stanze. Renato lascian do in Italia: co' Fiorentini il figlinolo se ne sitornò in Francia adirato con costoro, che chiamato l'avevano. Ma raffreddandosi con I'Inverno ancora gli animi di tutti, ed ésansti i Principi, e i popoli di danati, sece di nuovo il Papa ragionare di pace, alla quale i Veneziani, e Piorentini stanchi della tanta licenza de' soldati venivano volentieri. Ma il Papa scoperta la congiura di Stefano Porcaro, lasciò il negozio della pace, è tutto qui a questa sedizione intestina si volse. Aveva Stefano maggior animo, che potenza, era nella sua lingua molto facondo, e per quell'atto, che aveva mostrato (come di sopra s'e detto) di voler liberare la patria, n'era stato dal Papa relegato in Bologna con questa condizione, che ogni di si presentasse al Governatore della Città. Egli un dì l'inganno fingendosi insermo, e chiamato dai congiurati ne venne volando in Roma con quelto disegno, e pensiero di tosto, che sosse in Roma prender l'armi, e chiamat il popolo a libertà, e prendere il Pontefice, e i Cardinali. Ma mentre ch'egli stanco da lungo cammino, e dalle tante vigilie (perchè non aveva molte notti dormito ) vuol ri posarsi alquanto, diede occasione, e tempo, che'l suo disegno solle scoperto! Il Papa danque li mando tosto in casa per prenderlo, il Senatore Giacomo Lavezzuola da Verona Vicecamerlengo con molti armati. Ed egli, che se ne accorse, lasciando qui Battista Sciatra persona andacissima con asquanti servi, se ne suggi co compagni via. Ma perche non vi mancarono spie, su pure pigliato in casa di sua sorella dentro una cassa, dove nascosto si era. E confessando tutto l'ordine del trattato, su a un merlo del Castello Sant Angelo appicato per la gola. Nell'istesso modo fu fatto morire nel Campidoglio Angelo Massa col figliuolo, e con Savo suo compagno, letto prima pubblicamente l'ordine del trattuto. B fu ai o. di Gennajo del 53. Dopo quelto perseguito ancora, e castigo tutti gli altri congiurati, e specialmente Prancesco Gabadeo, Pietro Montérotondo, e Battista Sciarra, che era suggito presso i Veneziani. E il Papa, che non era maniera di cortelia, che con li Romani usata non avesse, è che più che altro Postefice mai era solito andar liberamente per la Città, diventato sospettoso, e ritroio, se ne stava quasi colerico senfifie in palazzo, ne dava facilmente udienca a tutti. V'era di più la pôdagra, che lo travagliava molto. Ma niuna cosa così si trafisse il cuore, come se l'intendere, che l' Turco avelle col médelissio imperò preso Costantinopoli, e Pera, ed ammazzate il Imperador di Coltabilisopoli con molte migliaja di Cri-· Tomo III. Aaa stia-

fliani. Credeva, che fosse stato ancora preso, e morto il Cardinale di Russia, che qui mandato aveva. Ma se n' era travvestito suggito via. Ebbe animo il Papa di soccorrere con un'armata Costantinopo. li, come per le sue lettere scritte all'Imperadore si vede, nelle quali riprende la ribellione de Greci dalla Fede Cattolica, e la loro fimulata riconciliazione co' Latini. Ma fu così d'un fubito prefa quella Città, che non si puote appena pensar di mandarle soccorso. E perchè da ogni parte fosse tormentato il Pontefice, il Conte Everso, affoldato da Spoletini fenza fuo ordine, mosle sopra Norcia la guerra, i quali due Popoli contendevano insieme de' confini. Il Papa dunque mando Angelo Rangone con genti della Chiefa, perchè chiudeffe il passo al Conte, che non potesse ritornare al suo stato dell'Anguillara. Ma inteso poi, ch'era restato per Angelo, che il Conte non fosse preso da soldati nel suo ritorno, fattolo venire in Roma, lo se morire a tre ore di notte in Castello Sant' Angelo. Scrivono alcuni, che il Papa molto di ciò si pentisse, perchè avendolo collericamente comandato, non avrebbe voluto, che subito, e con tanta diligenza del Castellano fosse esequito. I Veneziani, che vedeano farsi indarno menzione di pace, la qual si era più volte tentata, dubitando che a persuasione di Lodovico Gonzaga, lo Sforza non vi venisse, mandarono Giacomo Piccinino lor Capitano, con gran parte della cavalleria d'un subito sopra Volta, la qual presa, ed urtato il nemico in Godio, non fenza qualche incommodità di Lodovico, che in quel luogo indisposto si ritrovava, parendo loro, d'averlo assai mosso a chieder la pace, richiamarono il Piccinino alle stanze. In questo andando, e ritornando il Simonetta Frate di Sant' Agostino più volte, ed avendo ora i Veneziani, ora lo Sforza efortati con molte ragioni alla pace, ne cavò finalmente frutto. Perche fu quelta pace conchiusa a nove d'Aprile del cinquantatre, e con queste condizioni pubblicamente bandita, che si restituisse a ciascuno quello, che innanzi la guerra era suo, suori che Geradada, che Francesco aveva tolto ai Veneziani, e suori che Cassiglione di Pescara, che Alsonso aveva tolto ai Fiorentini. E perche più efficacia l'accordo avelle, e conoscelle Alfonso, che si tenea conto di lui, tutti giudicarono, che gli si dovessero mandar Ambasciadori. Ed essendone d'ogni parte venuti, Domenico Capranico Cardinale di S. Croce, e penitenziero maggiore, persona di molta prudenza, ed autorità, e mandato Legato dal Pa-pa, mostrando dover esser mallevador di questa pace, dopo lunghe dispute, e contese, ne reco a questa conclusione d'accordo, che quella pace, che avevano fatta i Veneziani, e Francesco Sforza, si dovesse abbracciare da tutti, come stabile, e serma, e se qualche discordia mai tra lor nata fosse, il Papa avesse autorità, e potestà di sedarla, e che se alcuni avessero mossa ad un altro la guerra, riconosciuto il Papa la verità del fatto, colui che il torto avesse, fosse tosto da tutti gli altri tenuto per comune nemice. Pu dunque queste seconds pace, the su quasi un anno dopo la prime, fermeta in Nac poli

voli de tutti col giuramento, nè altra ne fu nella età passata mai fatta, che maggiore, ne più ferma di quelta fosse. Perchè tutti funri effe i Genoveli, vi vennero, i quali non stavano bene con Alfondo, nè con la nazione Catelana, per lo promello, e non pagato tributo come Alfonso diceva. Fu lasciata ancora per negligenza, o coine alcuni vogliono, per industria de' Legati una certa strada aperta alla guerra, per la qual pei Alfonio guerreggiò con Sigifmondo Ma-Safesta, per aver collui rosto dal Re denavi in nome di soldo, ed elfersene poi passaro a servir i Fiorentini nemici suoi. Ora Nicola Ponzefice o per essano d'animo, ch'egli sentì grande dopo la perdita di Collanifinopoli, o per la sebre, ch' egli obbe, o per la podagra, che oltre modo lo travagliava, nell'8, anno 19, di del suo Papato (the era del 1475.) morì a 24. di Maggio, e fu sepolto con onore-961 primpa in S. Pierro, e nella fue tomba marmorea un epitafio di molti versi Latini leolpito, che le fue lodi brevemente comprende. Si loda assai la sua liberalità, chi egli con tutti uso, e con Letterati specialmente, i quali soccorle e di danati, e di offici della corte, e di Benefici. Solda con premi adeleurii, ed invitarii, ora a leggere pubblicamente, ora a componer alcuna cola di nuovo, ora a tradurse Greco in Latino buoni autori. E ne se nascere tal frutto, che le Bettere Greche, e Lutine ch'erano state già seicento anni sepolte mel. le renebre, risuscitualiero nel tempo suo, e qualche splendore acquistassero. Destinò per tutta Europa persone letterate, perchè procurassero di ritrovar de'libri, che per negligenza de' passati, e per cagione de barbari perduti s' erano. Onde il Poggio ritrovo Quintilia. mo, Enoch Ascolano ritrovo Marco Celio Aprilio, e Porfirione eccellente commentatore d'Orazio. Edifico Nicola magnificamente, ed in Vaticano, e tiella Città presso S. Maria Maggiore Palagi, per abirazione del Pontefice. Rifece la Chiesa di S. Stefano nel Monte Celio, est edifico da fondamenti la Chiesa di S. Teodoro fra il Palatino, e il Campidoglio. Fece anche il retto di piombo a S. Maria Rozonda posta nel mezzo della Città, e già da M. Agrippa edificato per un Tempio di tutti Dei, che chiamo Panteone. In Vaticano sece quell'appartamento del Pontefice, che fino ad oggi si vede in assai magnifica forma, e comincio la muraglia di Vaticano assai ampia, e alta, e con incredibili fondamenti, e dilegni d'altiflime torri, per tenerne il nemico addierro, e perchè non ne fosse (come già prima spesse volte evvenuto era) la Chiesa di S. Pietro, e il Palazzo del Papa faccheggiato, incominciò anche in capo della Chiefa di S. Pietro una gran tribuna, perchè la Chiefa fosse più capace, e più maguifica. Risfede Pontemolie, ed edisco presso i bagni di Viterbo un grap Palazzo. Soccorfe di danari molti, che per suo ordine edificavatio nella Città, e sece sastricare quali tutte le strade della Città. Dispenso a poveri molte elemosine, ed a poveri nobili specialmente, ch erano per varie diserazie a quella miseria venuti. Maritò molte vergini povere de înoi danari. Sempre gli Oratori, ahe da varie par-Asa 2

ti vonivano, magnificamente ricevette, ed onorò. Egli fu certo facile all'ira, perch' era collerico: ma tosto gli si smorzava. Opde totfero i malexoli occasione di biasmarlo senza regione. Fu in modo alieno dell'avarizia, che non si ritrovò, ch'egli vendesse mai officio. nò beneficio alcuno. Eu grande amatore della giustizia, autore, e conservatore della pace, clemente co' delinquenti, e diligentissimamente osservò quanto alle cerimonie, e culto divino apparsiene. Fino ad oggi si veggono i vasi d'oro, e d'argento, e le Croci ornate digemme, e le ricche vesti Sacerdotali, e le preziose tapezzarie inteste d' oro, e d'argento, e la mitra del Pontefice, che la sua liberalità dimostrano. Lascio di dire tanti librisacri, scritti per suo ordine, ornati d'oro, e d'argento, e la libraria del Vaticano per sua industria, e liberalità mirabilmente accresciuta. Egli amo in modo i Religiosi, che di Benefici Ecclesiastici li soccorse. Canonizzò San Bernardino da Siena, dell'Ordine di S. Francesco, perchè avesse predicando, insegnando, e riprendendo estinti in gran parte i Guelfi, ed i Gibellini, fazione perniziola d'Italia, e mostrato a Fedeli la via del ben vivere, il cui corpo fino ad oggi con gran riverenza si visita nella Cirtà dell' Aquila (f).

Nicola V. in tre ordinazioni creò sedici Cardinali, cioè pose nel numero dei Cardinali tre, che erano stati creati Cardinali da Felice V. Antipapa, e tredici ne creò di nuovo, uno de quali su Vescovo Cardinalo, e tutti gli altri Preti, che surono

Amadeo già-Duca di Savoja, e poi Papa FELICEV- dopo vinuzziato il Papato, creato da Nicola V. Vescovo Card. Sabino, Decano del Collegia de Cardinali, e Legato perpetuo d'Alemagna.

Antonio Cerdano, Majorisense, Vescovo di Messina Prete Card. tit. di S. Grisogono.

Aftargio Agnese Napolitano, Arcivesceno di Benevente, Prete Card. tit. di Sant Eusebio.

<sup>(</sup>f) Papa Niccolò attaccato già da qualche anno da gipfe podagroso visco; finalmente essendosegli aggiunta una imperuosa sebbre, dovete sualmente soccombere nell'anno IW. del suo Pontificato; cui dato appena principio avea, essendo mancato il dà XXIV. di Marzo dell'anno MCCCCLV. Ei tenne in luogo di Nipotismo tutti gli Uomini detti e da bene, ch' ei conobbe, fra quali molto distinse S. Lorenzo Giustiniano, ed andò per dir così a gara col suo Decessore nel beneficario, trasserendo il Patriarcato di Grado a Venezia, senza alcuna istanza del Veneto governo, per investirne il buon servo del Signore, ed ornarne eziandio quella gloriosa Metropoli, ch'egli amò veramente: qual Padre, e quale Sovrano stimò sempre e rispessò, come tutti i Pontesici hanno satto, che si sono nella gran serie de Papi, o per santità, o per mente penerante ed illuminata dissinti, solito dire al Cardinale Capranica, che dalla lega dei Veneziani col Re Alsonso di Napoli, ch'era stata pur'opera d'esso Cardinale, sperava il trionso della Crissianità contro il Tutco. Era Niccolò asceso alla suprema Sede in età di XLVIII, anni, e sapito su, non avendo per anceo co mpiuti gli LVIII.

Eatino Orfino Romano, Arcivescovo di Trani, Prete Card. tit. di SS. Giovanni, e Paelo.

Alano Coetino Bertone, Arcivefeeve d'Avignone, Prete Card. tit. di Santa Prassede.

Giovanni... Francese, Vescovo Cabolinense, Prese Card. sit. di S. Stefano in Celio Monte.

Filippo Sarzano da Luna, Fratello Germano del Papa, Vefeovo di Bolo.
gna, Prete Card. tit. di S. Lorenzo in Lucina.

Maestro Niccolò de Cusa, Tedesco, Prete Card. di S. Pietro in Vincola. Lodovico Alamano Francese, Arcivescovo d'Arli, Prete Card. sis. di S. Cecilia, un dei Cardinali già creati d'Amadeo.

Giovanni Cervante di Siviglia, Spagnuolo, Prete Card. tit. di S. Pietro in Vincola, un attro dei Cardinali creati d' Amadeo.

Pietro Sconvemberg da Erbipoli, Vescovo d' Augusta, Prete Card. tit. di S. Vitale, anche questo dei Cardinali d' Amadeo.

Don Niccolao Siciliano, Arcivescovo di Palermo, Abate Manicense, dell' Ordine di S. Benedetto, Prete Card. tit. di S....

Giovanni di Segovia, Spagnuolo, Prete Card. tit. di S ....

Guillelmo d'Ugone, dallo Stagno di Verdun Francese, Prete Card. tit. di S. Sabina.

Lodovico di Varabena Francese, Monaco di S. Benedetto, Prete Card. tit. di Sant' Anastasia.

Giovanni Arfio d'Artus Francese, Conte ed Arcivescovo Tarentafiense, Prete Card. de' SS. Nereo, ed Achilleo.



and the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of



## VITA DI CALISTO III.

ALISTO III. Spannedo Valentiniano, chiamato prima Alfonso Borgie, se figlicato di Giovanni, e di Francesca, persone allai generose, e si ingenuamente allevato, e sinalmente a' sette d'Applie del 1455, su creato legittimamente Pontesice (a). Egli avendo quattordeci anni, su (apprese le prime lettere) mandato allo studio di Lerida, dove sece tanto srutto, che in breve diventò dottore in civile, ed in canonico,

<sup>(</sup>a) Era in età affatto cadente il Cardinale Alfonso Borgia, allorche per li maneggi del Cardinale Bessarione, che su l'ultimo fra Greci Prelati, che pervenisse alla porpora, su nel di VIII. di Aprile eletto Romano Pontesice. Egli era creatura di Eugenio IV. ed era nato in Castel Saviano, e promosso al Vescovato di Valenza per le sue lettere, e per la scienza canonica, che possedeva, gran-

co, e lesse poi assai dottamente per quelli studi. Per la qual cosa Pietro di Luna, che su chiamato Benedetto XIII. da se stessa gli diede il Canonicato della Chiasa dicharica. Essendo, poi divolgata la sua dottrina, ande in costo del les ablento d'Argena, e fu totto fatto suo Consigliere, e Scereticio Estendo de Martino Pontesice, setto Governatore della Glisca di Majorica, ed essendoli dagli amici perfusfo, si prendeste in titalo quella Chiesa, non volle ferlo, dicendo, aspettare il Westowate di Valenza il quel chho non molto dopo per i fuoi meriti. Persievene, essendo morto Pietro di Luna, ed essendo da quei futi due Anticardinali tofto in luogo di Pietro, creato Pontefice un certo Egidio Canonico di Barcellona, che su chiamato Clemente VIII. su qui tosto das Re Alfonio, ch' era già ritornato in grazia con Martino, mandato il Borgia non senza suo gran pericolo, e de compagni, così que Inogo da Paniscola tirannicamente si guardava da quelli, ch'amavanos quelto Seisma, a discordie. Ora Alfon, fo Borgia talmente, e con l'autorità, a con la ragioni ne periuale ad Egidio, che sopraggiungendo il Legato di Martino, tinunziò il Papato, e si rimile melle braccia del Pontesice. Per quell'effetto Martino sece Egidio Vescovo di Majorica, ed Alfonso Vescovo di Valenza. Essendo poi nata guerra ura Alsonso Re d'Aragona, e Giovanni Re di Castiglia, sur solo Alsonso Borgia eletto per concordarli, e pacificardi. Onde in capo di sett'anni, ch'era durata la guerra, con la sua diligenza li pacificò, e legò ancor con un vincolo di parentato, talmente, che fin ad oggi li patti di quell'accordo (i osservano. Andando poi molto avanti il Concilio di Basilea, il Re Alfonso, che guerreggiava allora nel Riegno di biapoli, essendo pregato, che vi mandaffe alcuno de'fuei, vi mandò Alfonso Borgia. Il qual dolendosi, ch'imposto li fosse negozio di così male esempio, oprò con la Regina moglie d'Alfonio, che fosse voluta andar in Italia con Fernando figlinolo del Re, a persuadere a suo marito, che dopo tanti travagli, e pericoli sofferti fuori di casa, se ne volesse pure alla fine ritornare in Ispagna. Il Re non volle udire parola, mandò il Borgia ad Eugenio, ch'era allora in Fiorenza a ragionare di pace. Percioc-

grande decretalità, ed impegnatifimo pel buon partito, onde S. Vincenzo Ferrerio fuo patriotat, dicefi, che avengli predetto il Papato, cui per altre affai tardi giunie, e quali centro l'aspettazione comune, ed a cui giunto non affai dopo ripole il predigiolo Vincenzo nel gazade albo de Santi, some più sotto il Pistina racconta. Tuita era pacato in Italia, a riflerta del comune di Sienz insestato dalle massade del Piccinino. Riccorse pertanto quella Repubblica a Calisto, il quale impegnando i Veneziani, ed il Re Alfonso per mezza di Enca Silvio Vescovo e nativo Senese, su Sienz, e racco il Deminio sao finalmente da ogne insestazion liberato. Il che noi abbiam qui soggiunto, affinche il Leggione consica quello che avvento printa, e quello, che accade dopo, avendo qui il Pissina sconvolto l'ordine delle cose, poiche quanto io ho sin ora notato della piena pace d'Italia, decsi ascrivere all'anno primo del Pontisicato di Calista III. che su l'anno MCCCCLV: con parte dell'anno seguente.

chè il Vitellesco in nome del Papa, entrato nel Regno lo penevaruito sossopra, e vietava ad Alfonso, che non potesse prendere Napoli, sopra il quale egli era. E mentre che a'andava la cosa in lungo, avendo Eugenio animo di crear venti Cardinali, aveva posto il Vescovo di Valenza fra loro. Il quale costantissimamente questa dignità rinnnziò, dicendo, non esser in tempo, massimamente non essendo conchiuso quello, perchè esso era andato. Ritornandone poi Eugenio in Roma, ed essendo mandato il Patriarca d'Aquileja in Terracina al Re, per conchiudervi la pace, nella quale si ritrovò sempre il Borgia presente, e la sua autorità vi interpose, talmente il Papa cominciò ad amarlo, che in breve lo fece Cardinale, e donogli il titolo de' Santi quattro Coronati, ed a sè lo chiamò in Roma. Ed egli mostrandosi non meno modesto nel Cardinalato, che prima nel Vescovado fatto s'avesse, s'astenne di ogni pompa, e gloria vana. Nel dare in Concistoro i voti, tanta gravità mostrò sempre, che ne per adulazione, ne in grazia altrui si vidde, ch'egli parlasse giam. inaj. Essendo morto Eugenio, e Nicola suo Successore su in Palazzo presso San Pietro, Alsonso Borgia creato (come s'è detto) Pontefice, e chiamato Calisto III, Egli bandì tosto la guerra al Turco. e n'avea già prima, che sosse Pontesice, satto voto come si vedeva in un certo libro di sua mano scritto con queste parole, le Catifio Pontefice, faccio voto all'Onnipotente Dio, ed alla santa individua Trinità, di dovere con l'arme, con gl'Interdetti, con l'esecrazioni, e per tutte quelle altre vie, che potrò perseguitare i Turchi nemici sierissimi del nome Cristiano. Si maravigliò ogn' uomo, che questo seppe come s' avesse egli prima, che sosse Pontesice, il nome di Pontesice tolto. ed essendo vecchio decrepito, ancor avesse tanto animo. Ora per poter attendere quello, che promesso avea, mandò tosso Predicatori per tutta Europa, ad animare i nostri all'impresa de' Turchi, e ad esortare, che ogni uno sosse liberale, e dispensasse qualche parțicella delle fue facoltà per questa guerra, che si doveva fare. Furono di queste obblazioni fatte sedici Galere in Roma, e ne su satto Generale il Patriarca d'Aquileja. Il quale tre anni corse, e travagliò le riviere dell'Asia, tolse ai Barbari alcune Isole, e li diede di grandi calamità. Il Re Alfonso, ed il Duca di Borgogna presero la Croce, per dover andare, o mandare anch'essi a danni dei Barbari. Ma come la cosa su impetuosa, così ancora tosto si smorzò, e per non lasciare i loro brevi piaceri, restarono questi Principi di sare così onorata, e gloriosa impresa. Ora mentre il Papa si incorona al solito solennemente nella Chiesa di San Giovanni, due soldati, l'uno del Conte Everso, l'altro di Napolione Orsino, che diverse fazioni mantenevano, venuti nella Chiesa a contesa insieme, e posto mano all' arme si ammezzarono l'un l'aktro. Di che chiamando Napolione ad arme la fazione Orfina, passò nel Palagio, dove soleva il Conte Everso albergare, e che allora non vi era, e lo pose a sacco. Volendo dopo questo Napolione andare in S. Giovanni, dove il Conte era, su

con gran fatica ritenuto da Latino suo fratello, e dal Cameriero del Papa. Che se egli vi andava, non potea nascerne se non gran rovina. e calamità, per ritrovarsi già in arme tutta la fazione Colonnese, la qual favoriva il Conte. Il Papa mandò tosto all' uno, ed all' altro Gio: Baroncello, e Lelio della Valle Avvocati Concistoriali, perchè li quietassero, e ponessero in pace. E così con l'autorità del Ponte. fice si quietò quel tumulto, ma l'antica gara però non si tolse. Perchè hanno molte volte combattuto insieme con gran danno d'ambe le parti. Il Papa volto a'negozi, che a sè, come a Pontefice tossavano, canonizzò S. Vincenzo Spagnuolo dell' Ordine de' Predicatori, e il B. Edmondo Inglese. E sece perciò, ringraziandone il Signor Dio, fare devote, e solenni processioni dalla Minerva a S. Pietro. Ma' perchè non mancasse mai, onde la quiete della Chiesa si disturbasse, alcuni Contadini di Palombara terra in Sabina, ch' erano già stati banditi da Giacomo Savelli Signore di quel luogo, si riposero nella patria con l'arme, e tagliati a pezzi due figliuoli di Giacomo presero la terra, e mandaronia ad offerire alla Chiesa. Non volle accettarla il Papa, anzi vi mandò il Cardinale Colonna, perchè in grazia di Giacomo lor Signore li riponesse, e li restituisse la terra. Napolione, che dubitò, che il Cardinal Colonna per sè Palombara non occupasse, vi andò co' Soldati suoi, e la tenne alquanti dì assediata. Ma sopraggiungendo poi Matteo Pojano, Francesco Savelli, ed altri Capitani del Papa, fu per ordine di Calisto, e del Cardinale Colonna sciolto l'assedio di Palombara. Ed entrati dentro secero appiccare per la gola, e squartare da venti di quelli contadini, ch' erano stati principali a levare su quel tumulto, perchè sossero agli altri esempio, che co' loro Signori più riverenti, e più rispettosi fi mostrassero. Apparve poi per alquanti di una rossa cometa, la quale i Matematici dicevano significare gran peste, gran carostia, e qualche grande calamità. Il perchè Calisto, per placare l' ira di Dio, fece alquanti di fare processioni, acciocche se agli uomini qualche male soprastasse, tutt'il grande Dio sopra i Turchi nemici del nome Cristiano lo riversasse. Ordinò ancora, acciocche con assidui prieghi si placasse il Signore, che nel mezzo giorno si facesse con le campane un segno, onde i Fedeli fi ricordassero di pregar Dio, ch' ajutasse coloro, che combattevano del continuo contro li Turchi. Crederei io, che allora per l'assidue preghiere dei Cristiani, sosse il Turco dai nostri presso Belgrado vinto, essendo Capitano dei Fedeli Gio: Vaivoda Cavaliero prestantissimo, e portando avanti in luogo di vessillo Gio: Capistrano Frate di S. Francesco la Croce. Erano i Turchi passati sopra Belgrado, quando ebbero questa roma, ed essendo i nostri assai pochi, furono da sei mila Barbari tagliati a pezzi, come il Cardinale Carvagiale scrisse al Papa, ed a Domenico Capranico Cardinale di S. Croce. Guadagnarono ancor ai nemici tutte le vettovaglie, e da cento sessanta bombarde. Onde spaventato il Turco per questa rotta, si ritirò volando in Costantinopoli. E sarebbe Bbb Tomo III,

andato senza alcun dubbio a terra (b), se i Principi Cristiani Iasciando gli odi, ele guerre intestine loro l'avessero, e per terra, e per mare, perseguitato, come Calisto pubblicamente dicea. Ma mentre che questi non si muovono, il Turco riprese le forze, e guadagno l' Imperio di Trabifonda, avendo prima uccifo quell' Imperadore, e conquisto la Bossina, fatto prima prigione, e poi morto quel Re, non restando di predicare fra i nostri tutte queste calamità coloro , che per l'esperienza delle cose, e per la notizia ch' avevano dei luoghi, quasi da un' alta scoperta l' antivedevano. Non restava già il Papa di esortare e con Brevi, e con Legati i Principi Cristiani, ch'aprissero pure una volta gli occhi in tante miserie; perchè quando il nemico avelle poi prele forze maggiori, avrebbono tardi, ed in vano cercato il rimedio. Ma mentre che il buon Pontefice pensa tutte queste cose, e l'esorta, Giacomo Piccinino, lasciando i Veneziani, ando con una gran Cavalleria, e Fanteria su quel di Siena, ripetendo alquanti migliaja di ducati a Senesi, che come esso diceva a Niccolo fuo padre fi dovevano per le fue paghe del tempo, ch' aveva già militato con loro. I Senesi chiesero tosto in virtù della lega, a tutti i Principi d'Italia ajuto, ed al Papa particolarmente. Il quale gli ammont prima che non pagassero al Piccinino un quattrino, e poi mando in favore loro il suo esercito, e scrisse ai Principi d' Italia, che facessero il somigliante, perchè non nascesse in Italia qualche grave incendio, che non si potesse poi facilmente estinguere. Perchè tutti dubitavano, che quello non avvenisse, che Calisto diceva, mandarono volando anch' effi il foccorso a Siena. Il Re Alfonso solo, che favoriva il Piccinino per l'amore, ch' aveva portato al padre di lui, non mandò ajuto ai Senesi, anzi aveva egli in modo concitato. contro i Senesi il Conte di Pitigliano, che questa parve, che la prima causa sosse di tanta turbolenza, e calamità. Ma il soccorso, che venne da Francesco Ssorza, e dai Veneziani, riduste con alquante battaglie il Piccinino a tale, ch' egli ne fu stroppiato, e rotto più volte, ad Orbetello specialmente. Onde su ssorzato a montare su le Galere, che gli avea il Re Alfonso mandate, perchè in estrema penuria di tutte le cose si ritrovava, e senza avere fatto nulla se n' ando nel Regno di Napoli. E i Senesi con l'ajuto, ed opera di Calisto, e degli altri confederati si ritrovarono d' un gran pericolo suo-

112

<sup>(6)</sup> Quella famola victoria avvenne nel MCCCLVI. nel qualcatto il Cardinale Scarampo condorciere nelle Galer del Pipa, prefe nell' Arcipulago alcuste libile parimenti ul Turco, e credeli, che coste avvenuta nel di, che Santa Chiefa celebra la folennità della Trasfigurazione di Na Signore; cost abbia voluto non melte Indulgenne S. Sansità nonlifituire effendagià vecchia tale ifficusione, ma contradiffinguere quella folennicà, componendone egli fiello il diviso Officio. Tentò ancora di rintuzzare l'arroganza di Affinio, dichiarato dispreggiatore del Papa, e mancatore di fede nel preso impegno della crociata contro dei Turchi, negandogli l'investitura del Regno, a favore di Ferdinande suo figliorio naturale, vo.

si, benche la intestina guerra dei Cittadini del continuo li travabilat. 10. Perchè v'erano alcuni Cittadini, che facevano poco conto della libertà, e seguivano la fazione del Rie Alsonso, e crederel ancora, the per loro opera nascesse tutta quella guerra. Ma i buoni Cittadini cacciati via, o morti i cattivi, fin ad oggi quella libertà si eouservano, che con tanto travaglio, espesa guadagnata si avevano. Fuzono anche allora caffigati fieramente i licenzioli Soldati, e i fuggitivi, e fu fatto morire Gilberto da Correggio, e manco poco, che zion fosse satto il medesimo a Sigismondo Malatesta, che con sottini. litava, e menava la guerra in lungo, e così appunto poneva a fatco, efaceva prede nel lor Contado, come se fosse stato nemico. Nel medessmo anno su così gran terremoto nel Regno di Napoli a' q. di Ditembre, che andarono per terra molte Chiese, e molte case con la morte di gran numero d'uomini, e d'animali: fo specialmente in Napoli, in Capova, in Gaeta, in Anversa, e negli altri luoghi di terra di lavoro; le cui rovine con gran maraviglia lo poi vidili,, andando per tutti quei luoghi desideroso di conoscere da presso, e vestere l'antichità. Il Re Alfonso già la terza volta prometteva dovere il mo voto effettuare, di passare contro i Turchi, ma egli si rizrovava in modo preso da piaceri del suo Regno di Napoli, che non si curò di far giammai questa milizia santa. E Calisto tranquillate le cose d'Italia, creò nove Cardinali, de quali ne furono due suoi Nipoti, l'uno Roderico Borgia, l'altro Giovanni Nubano nato di sua sorella. Creò anche Enea Piccolomini Vescovo di Siena Cardinale, della cui opera s'era servito nel comporre la pace d'Italia, mentre che i Senesi erano travagliati dal Piccinino. Ma essendo morto il Conte di Tagliacozzo, che aveva l'anno avanti il Paga fatto Govermator di Roma; subito nacque dissensione fra il Conte Everso, e Napolione Orfino, per aver il Conte occupato Monticello terra non lungi da Tivoli, la qual dicea effer ereditaria di sua nuora, ch' era figliuola del Conte di Tagliacozzo. Napolione dicea esser sua, e per ragion ereditaria medesimamente per esser stato quel Conte della samiglia Orfina. Dalla contesa di questi due Baroni, che con l'armidelle ragioni ereditarie discettavano, il Popolo di Roma sofferse grandanni, ma essendo questa contesa sopita per un ordine rigoroso, chefu lor fatto, che deponessero l'armi, Calisto Pontesice sece Borgia il Nipote in luogo del morto Conte, Governator di Roma, e di più General, e Confaloniere della Chiesa, per tenerne più sacilmente i Baroni Romani a freno. Effendo non molto poi morto il Re Alsonso senza legittimo erede, su Calisto di tanto animo, ch' ebbe a dir di rivoler quel Regno, dicendo, che come seudo era per la motte d'Alfonfo devoluto alla Chiesa. E se ne ponevano già in arme dall'una, e dall'altra parte, nè Pernando figliuolo d' Alfonso, che conosceva, l'ingegno, e la generosità di Calisto vi ci dormiva. Ma per la morte del Papa, che sopraggiunse, tutto questo difegno si troncò, e Pernando firitrovo libero da questa guerra. Morì Calisto aven-Bbb 2

lo tenuto tre anni, e quattro mesi il Papato, ai 6 di Agosto, e su Sepolto in Vaticano nella Chiesa di S. Maria delle sebbri, ch' avea ri-Letta Nicola a sue spese, ed a man manca della Chiesa di S. Pie-200 si vede. Morì anche poco appresso Borgia il Nipote, il qual se n'era a Cività vecchia fuggito per cagion dell'odio, che si aveva concitato della famiglia Orsina, mentre che ne savorisce più la sazion contraria. Fu tenuto Calisto integrissimo in tutta la vita sua, ma la principal sua lode si è, che nè Vescovo, nè Cardinale volle mai beneficio alcun in commenda, dicendo, contentarsi di una sola sposa, vergine, ch' era la Chiefa sua di Valenza, come i canoni voglio-20. Dava spesso elemosine a poveri e pubblica, e privatamente. Mazitò molte vergini povere. Sostentava a sue spese molti nobili caduti in povertà. Quando bisognava, era ancor co' Principi liberale, e con quelli particolarmente, che potevano con l'autorità, e con le facoltà giovare al nome Cristiano. Egli mando ad Ussuncassano Re de' Persi, e d'Armenia, ed al Re dei Tartari Lodovico da Bologna Frate di San Francesco, invitandoli con molti grandoni, ed eccitandoli contro il Turco. Onde mossi questi Principi dalla persuasion del Papa, fecero di gran danni ai Turchi, e mandarono anch' essi i loro Oratori a Calisto, i quali vennero poi in tempo di Papa Pio. e noi con maraviglia certo, sì della distanza de' luoghi, onde venivano, come nel nuovo abito, che portavano, li risguardammo. Dicono, che avendo date Ussuncassano più rotte al nemico scrivesse al Papa, ch'esso aveva queste vittorie avute, per le preghiere ch' egli aveva per lui satte a Dio, e che si sarebbe un di ricordato di questo servigio anzi divino, che umano. Quest'amicizia, che incominciò Calisto col Re di Persia, si è poi col medesimo a Cristiani continuata. Onde travagliava con continue battaglie il Turco. Calisto poco spese in edificare, sì perchè visse poco, come perchè cumulava darrari per l'impresa dei Turchi. Solamente risece la Chiesa di Santa Prisca su l'Aventino, e le mura della Città, ch' erano già quest tutte per terra. Si veggono alcune tappezzarie inteste d'oro, ch'esso comprò. Fu tenuto parco nel vivere, modestissimo nel parlare, diede facile audienza per quanto gliele soffriva l'età, perchè era già di ottant' anni, nè già per questo aveva lasciato punto i suoi studj. Se gli avanzava tempo, o leggeva, o si faceva leggere. Esso compose l'officio della Trasfigurazione del Salvator nostro, ed ordinò, che a quel modo, e con quelle Indulgenze, si celebrasse, che si sa della sesta del Corpus Domini. Con gran benevolenza, ed affabilità riceveva gli Oratori, che a lui venivano, nè mai li lasciò partire discontenti, se le dimande loro erano oneste, e giuste. E di qui pacque, ch'egli non su troppo amico del Re Alsonso, perchè li dimandava costui alle volte i Vescovati per persone, che o per l'età, o per l'ignoranza loro delle lettere, e delle cose del Mondo vi erano inettissime. Morì Calisto a'sei d'Agosto nel 10120 anno, e quarto mese del suo Papato, e lasciò cento, e quindici mila pezzi d'oro, ch' egli aveva

cumulati per là guerra, ch'aveva animo di sar contro Turchi. Mentre che l'esequie di Calisto si celebravano, morì Domenico Cardinale di Santa Croce, e gran Penitenziero persona assai savia, e grave, e su nella Chiesa della Minerva sepolto, con le lagrime, e gran dispiacere di tutti i buoni. (c)

Creò questo Pontefice in due ordinazioni nove Cardinali, cioè set-

se Preti, e due Diaconi, che furono

Lodovico Milano da Valenza, Spagnuolo suo Nipote, Vescovo Segobicense, Prete Card. tit. di SS. Quattro Coronati.

Rinaldo Pissatello Napolitano, Arciv. di Napoli, Prete Gard. tit. di S. Cecilia. Giovanni Mela Spagnuolo, Vescovo Zamocense, Prete Card. tit. di Santa Aquila, e Prisca.

Giovanni Castiglione Milanese, Vescovo di Pavia, Prete Card. di S. Clemente. Enea Silvio Piccolomini Senese, Vescovo di Siena, Prete Card. di S. Sabina. Giacomo Teobaldo Romano, Vesc. Feretrano, Prete Card. di Sant' Anastasia. Riccardo d'Oliviero d'Angio Normando, Francese, Vescovo di Costanza, Prete Card. tit. di Sant' Eusebio.

Giacomo Portoghefe, figliuolo del Re di Portogallo, Arcivefcovo eletto di Lishona, Diacono Card. di Santa Maria in Portico.

Roderico Lezolio, Nipote del Papa da Valenza Spagnuolo, adottato dal Papa in casa Borgia, Diacono Card di S. Niccolò in carcere Tulliano.

(c) E' osservabile, che avendo Niccolò V. concessa ai Religiosi Mendicanti, sacoltà di ricevere le confessioni de' Fedeli nel tempo Pasquale, li Parrochi pretesero d'esser pregiudicati nel diristo, che loro vindicava il Concisso Lateranese sotto Innocenzio III. celebrato. Ricorsero però quelli contro di questi, che loro impedivano tale esercizio a Calisso III. e sul fondamento, che i Regolari Mendicanti erano stati istituiti in ajuto delle Cure, e de' Parrochi, riportarono una Bolla consermativa di quella di Niccolò. Pure ad istanza degli stessi Regolari, che trovaronsi perciò esclusi dagli onori delle Università, e principalmente della Sorbona, Papa Calisso la rivorò, e sinì la lite ricominciata più volte dappoi, come vedremo a suo luogo.

Prima di morire, ebbe il S. Padre la consolazione di sentire battuto il Turco da Scanderbegh, dal Re di Persia, e dal Cardinale d' Aquileja nemici tutti, che S. Santità aveagli suscitati contro, e sosteneva, lo stesso Re Perso confessato avendo, che per le orazioni del Papa, avea egli trionsato del gran Signore. Tutti scrivono gli Storici a quel tempi vicini, che morì il Pontesica nel di VIII. d'Agosto dell' anno MCCCCLVHI. Il solo Infessata scrive, essere il mancato nel di VI. e Piatina accordasi con quest' ultimo. Raccontasi, che avvisato Calisto allorche negò ad Alsonso l' investitura del Regno, pel suo sigliuolo naturale Ferdinando, e allorche preparavasi a trar con l'armi dalle mani di costui quel Reame, che non si esponesse a tanti pericoli, rispose replicatamente: esser propio solumente degli Uomini dappoco, l'avere paura de' pericoli; e che i pericoli sono il campo, onde si raccoglie la gloria. Fu egli incolpato di Nipotismo avendo due Nipoti promossi alla porpora, un altro fatto Duca di Spoleti, ed un altro Presetto di Roma, e Castellano di Castel Sant' Angiolo. Ma di chi sidarsi potea egli in una Città tumultuante, in un Principato torbido ed amante di nuovi Sovrani, in una Provincia solita ad essere sempre in armi, contro un nemico terribile per la sua callidità, e le sue insidie, quali su Alsonso, e dippoi: Ferdinando, se non del suo sangue.



## VITA DI PIO IK

Nacque in Corsignano, Silvio su suo Padre, Vittoria sua Madre. Ai 20. di Agosto del 1458, su per un consentimento di tutti i Cardinali creato Pontesice. Il Padre suo essendo con gli altri nobili cacciato dalla plebe di Siena, se ne andava a una sua Villa in Corsignano; quando la Moglie, perchè era venuto il tempo del partorire quì si figliò, e ne chiamarono il bambino Enea Silvio. Ebbe la madre dormendo una visione, che le pareva di partorire un Fanciullo con una mitra sul capo. Onde come sono le menti umane sempre pronte a credere il peggio, sempre ella dubitò, che questo non importasse qualche vergogna al fanciullo, ed alla famiglia, nè si puote mai da questo sospetto torre, sin che intese, che il figliuolo era stato satto Vescovo di Trieste. Per la qual nuova ringraziò il Signo-

re Dio, ed affatto usci di paura (a). Essendo egli fanciulio imperò Grammatica in Corfignano con gram docilità, e memoria, e menava cost dura vita, che bisognava per aver da mangiare fare tutti gli eserciei di contado. Entrato poi nel decimo ottavo anno se n' andò a Siena, dove con l'ajuto de parenti diede opera alla poesia, e vi fece tal frutto, che in breve anch' egli nella Latina lingua, e nella Toscane scrisse molte cose leccanda shi amore, che quella età signoreggia, le andaya dettando Sirdielle poi a studiar le leggi , ma bisogno poco presso lasciarle per cagione della guerra, che nacque tra i Senesi, e i Piorentini : della qual dubitò, che non nascesse carestia. Vedendo; anche in Stena la nobiltà sospetta alla plebe, se ne uscì. come in un volontario esilio, e si accosto con Domenico Caprani. co, ch' era allora in Siena, che andava al Concilio di Basilea a querelarsi delle ingiurie ricevuto de Bugenio, ch' egli aveva denegato il cappello, che Marsino per le virsù sue dato gli aveva. Con questa compagnia Enea superate le altissime Alpi, ce di neve coperte, per

(a) E' ben curiosa cosa, che quasi nessun Istorico conviene del di della elezione in Pontesce Romano di Enea Silvio, nato in Corsignano terra del Territorio di Siena, ch'egli poi dichiarò Città, volendo, che dal nome di Pio, ch'egli assune come Papa, ch'esta fosse chiamata Pienza, poiche altri col Platina, lo sanno eletto nel di XX. di Agosto, la Storia di Siena nel di XXI. l'Infessua, e la Gronica di Bologna nel di XIX. ne manca chi nel di XXIII. e chi nel di XXVII. presso l'Ammirato nella Storia di Firenze segna la sua elezione. E' però certo, che nella giornata III. di Settembre egli su coronato. Fu ei dedito sommamente alle lettere, di modo che anche da Papa, sebbene oppresso quasi da gravisimi assati, e bene spesso attraccato da dolori articolari non lasciò di senza qualche applicazione agli studi; onde nacque solopetto, che gli Commentari delle sue gesta non seno altrimenti opera di Giovanni Gobellino, di cui portano il nome; ma dello stesso Pio II. che volle in

ciò imitare Giulio Cefare, delle di cui opere su studiosissimo.

Il Carriere dice, che ascese at Pontisitato col voto di XVIII. Cardinali. Racconta anco il Carriere parlando del Piecessore di Piosi. cioè di Calisto III. essere stato eletto per accesso; poiche trovandosi gli suffragi de Cardinali proclivi a savore del Gardinale Bessarione, s'alzò il Cardinale Alano d'Avignone, e cominciò a declamare, che la Chiesa non avea bisogno di un Papa Greco, il quale non erasi satta tagliar per anco la barba, ch'el portava alla Greca: ch'egli era ancora Neosito, e che non bene poteasi assicurare della stabilità sua contro la Scismat che il Clero Romano non erasi in tale indigenza, ne il lagro Concistoro di Soggetti, che per fare un Papa sosse in nuccessità di ricorrere alla Chiesa Greca, e siegue a dire Carriere, che con tale declamazione dissorno da Bessarione Alano i voti, i quali poi piegarono nel Cardinale Borgia. Ma come tal narrazione viene convinta di falsa; si perche con due sole parole potea constatsi l'Alano rispondendogli, che Bessarione avea dati segni non equivoci del suo animo sincero per la unione, cui infatti ne avea tutto il merito, a mantener la quale non eravi cosa a quei tempi più adattata di un Capo Greco di tutta la Chiesa; si ancota perchè i più critici Storici di quella età o la omettono, o la senentiscono; così non si può sui facilmente credere ciocche viene raccontando degli altri Conclavi. Dimando perdono, se ho osato risutare un Uomo del mio stesso ordina di quella parte, assidato in ciò del detto di Antessite contro Palana.

rità prevalle, che in tutte le cose, dove s'oprava l'ingegno, esso era il primo, benchè non li mancassero emuli, e detrattori. In questo trattandosi fra Engenio, e Federico di estinguere lo Scisma, su Enea a questo effetto mandato in Roma al Pontefice. Ed essendos in Siena fermato alquanto, fu molto da fuoi pregato, che non andasse in Roma, dubitando, che Eugenio qualche mal giuoco non li facelle, per aver esso nel Concilio di Basilea con le sue Orazioni, ed Epistole molte volte l'autorità del Papa impugnata. Ma egli, che nella fua innocenza si confidava lasciando pur lor dire se ne venne animosamente in Roma, e con una elegantissima orazione si purgo preside il Papa, chi esso avea l'autorità di goloro seguita, da quali era stas to il Concilio di Basilea approvato. Poi incominciò a negoziar conc lui di que'llo perch' era da Federico mandato. Esfendo a quest' esfete to mandati da Eugenio in Germania due Legati, Tommaso da Sarzana, e Giovanni da Carvagiale, e su per il valor di costoro, e per: la diligenza d'Enea tolta via (come s'è detto in Nicola) la neutra lità. E perchè ancor gli effetti di questa cofa apparisse, l'Imperadore mendo Enea in Roma, perche pubblicamente ad Eugenio dicesses come esto, e gl'altri Germani tutti erano per obbedire a lui nello cose umane, e divine. Ed essendo in quel tempo morto Eugenio nella creazione del seguente Pontefice su fatto Enea Guardiano del Conclave, perchè non era in Roma Oratore, che fosse più di lui degno. di quest'onore. Creato poi Pontefice Nicola, domandata egli licenza di partire, mentre che se ne ritornava in Germania, su senza saputa sua creato dal Papa Vescovo di Trieste in luogo di quello, che era alfora morto. Essendo ancor morto Pilippo Visconte senza erede, su dall'Imperadore mandato Oratore a'Milanesi, a'quali sece une bella Orazione, come l'Imperio restava erede della Cinà, e come non dovevano essi per niun conto mancar d'osservarli la lealtà, e la sede. Che se il Popolo ubbidito, ed assecondato gli avesse, forse se ritrovarebbe fin ad oggi nella sua libertà. Vi ritornò un'altra volta. nel tempo, che Francesco Sforza assediava la Città, e con gran pericolo vi entrò, lasciando in Como i colleghi, che per paura non aveano voluto passar avanci. Ma egli senza sar nulla uscì di Milano, e per ordine di Federico, andò a ritrovare Alfonso Re di Ara: gona, e su in questo viaggio da Nicola satto Vescovo di Siena sua Patria. Fatto parentato fra Alfonso, e l'Imperadore, se ne ritornò egli in Germania, e non restò mai d'esortare Federico, che dovesse più presto che potea, passar in Italia, a ricever la corona dell' Imperio. Dovendo adunque venire l'Imperadore in Italia, vi mandò Enea avanti, perch' andasse ad incontrare Leonora di Portogallo sua: sposa, che sarebbe venuta a dare a terra ne' liti di Toscana. Giunto Enea in Siena poco vi stette, che incominciò a diventare sospetto al Popolo, che venendo l'Imperadore cacciasse i plebei dal governo, e desse in potere dei Nobili la Città. Egli dunque, per torre da questo sospetto il Popolo, se n'andò in Talamone, dove cre-Tomo III. Gcc

altramente dicevano elser d'alsat peggiore condizione, che i Francefi, b gl' Iraliani, dei quali ben si petevano chiamaresfervi, se il moncho per loro non si mutava. E poso mancò che l'Imperadore veggendoli tumuhuare non asseconduste loro. Ma l'autorità di Bnea. che vi si trappose, ghele wietò, dicendo a Federico, che fra Principi, che contendento infieme uncerchè di gran cofe, si può pur alla fine ritrovare modo per concerdani, e pacificarli: ma chefra il Principe, e il Popolo dura sempre un odio immortale, e per questo gli parea, che fosse meglio stare in pace col Papa, che non assecondare alle voglie di coloro, che non con ragione, ma con appetito solamente fi muovono. Mosso da questa ragione Federico, si resto di prestare gli orecchi al Popolo, e mando tosto Enea suo Oratore a Calisto. Venuto in Roma Enea; dato il giuramento al Pontefice in nome di Federico, e Ibdato l'uno, e l'altro, quanto bisognava, segui, nè d'altro in tutta quella sua Orazione parlò, che dell'impresa del Turco, così esso accesso, ed animato vi era. Pereiocche ben antivedeva, essendo egli savio, quello che poi avvenne, che i Barbari gonsi della vittoria non si sarebbono con occupar la Grecia contentati. Ora perchè questa impresa non si poteva sare, se non si quietava prima l'Italia, animò molto il Pontefice a dover qui prima volgersi tutto. Erano allora i Senesi travagliati dal Conte di Pitigliano, e da Giacomo Piccinino più per ordine del Re Alfonso, che perchè questi Capitani avessero da se volontà di sar questa guerra. Perchè adunque l'incendio di questa guerra si estinguesse affatto, Enca per ordine di Calisto, ed a preghi dei suoi Senesi, se n'andò in Napoli, dove ancora venuti orano gli Oratoni quali di tutta Italia, per ragionare con Alfonso di pace. E non essendosi ancor satto mila. tosto che Enca sopraggiunse, il Re diffe, essere già la pace conchiusa, poichè vi era colui venuto, ch' esso di cuore amava. Avendo dunque ottenuta la pace, e liberata la Patria sua, se ne stette Enea col Re alquanti mesi. Nel qual tempo venutali un di l'occasione con una copiosa, ed elegante Orazione lo animò, e spinse allaguerza de'Turchi: partito poi, e ritornato in Roma, quando volle pargire, ed andar in Siena fu ritenuto dal Papa, dal qual fu poco appresso con un consentimento di tutto il Collegio satto Cardinale. Valle tanto, e su di tanta autorità presso Calisto, che lo spinse a mandar Oratori in Siena, ch'era allora da civili discordie travagliasa, perchè il tumultuante Popolo venifie a concordia, e pace fra se desso. Ritrovandos poi ne bagni di Viterbo, dove era andato per fue indisposizioni, e vi aveva incominciata la Storia di Boemia, mori Calisto, e se ne vitornò perciò aesto in Roma, dove su con tanta aspettazione ricevuto, che gli uscì una gran parte del Popolo in. contra, e quasi indovinassero il falutavano Pontesice. Perciocchè non era, chi questa dignità non li desse. Entrato in Conclave fu da tutti unicamente crosso Pontefice come si è detto. Essendo stato poi incoronero il rerzo di Serrembre, enerò Pontificalmente in S. Pie-Gcc 2 tro,

## ITTELL PERENTIE

to la mendaring miana M. Signere, e raffettate le cofe dello Stato sella Chiefa rutto li selle alla enra della Criffiana Repubblica. Perciocthe mims of esti infe Pronefice eta nell' Umbria nata la guerra, die Giacomo Piccinino, avido di newita, molla vi avea. Fu da Pio milio quella querra estima , e manperaco Affifi , e Nocera , che in noter del nemico erano. Fra Fernando Re di Napoli, e Sigismondo Mularetta le Pto sare la tregna, che ogni un per cosa affai difficile seneva. Perciocche avendo fame bandire un Concilio in Mantova, voleva, che vi fi poreffe da ogni parte ficuramente andare. Or avendo in Inago del marta Burga, creato il Principe Colonna Governature di Rama, e Legato in fuo nome Niccolò di Cufa Cardinal di S. Pierro in Vincula, ella nel mezzo dell'Inverno fi ufci di Roma, e senne il camminu per quelle Città, che per le loro civili difonnise più all'armi, che alla quiene aveano gli occhi, e ch'effo alla concordia, en all'unione affai caldamente le animo. Finalmente giunfe in Maninua : dive era di mura Europa concorio gran numero di Principi, e di Oracori di var Signori, e Popoli . In questo celebre Concilio, nel quale Pio calda, er eloquentemente la fua caufa trattara . fie per un cumun decreto conchiufo, che fi facesse la impresa e Oriente contra l'Euroin (\*). Fu consultato del modo, che fare si do-

15.1 Commonator l' muno MCCCULIV, nel di XXII. di Gennajo parti S. Santini verto Mantove, dove com una Emocilica data l' anno innanzi, invitato avez come ni un Generale Congresso catri i Principi Cristiani. Via facendo per Perugia, si termo ini tre serimane contato da tutti i Popoli dell'Umbrita e del Piceno fommamente. Quindi colero giunse in Siena nel di XXIV. di Februajo ed messe quella Sese in Arcivescovato, avendo nella sua Patria paffatto rutto il Marco, e bunun parte di Aprile, nel quale mese su per alcuni giunti semo in Appian Casagnato sin Terra. Finalmente nel di XXV. di Appile, si Santetà in Firenze magnificamente da quella Città ricevuto e trattam, dori elibe il dispinere si vedere morto Sant' Antonino dell'Ordine dell'Indianteni, hativescono di quella Città ricevuto e trattam, dori elibe il dispinere si vedere morto Sant' Antonino dell'Ordine dell'Indianteni, hativescono di quella Città ricevuto e trattam, dori elibe il dispinere si vedere morto Sant' Antonino dell'Ordine dell'Indianteni, hativescono dell'Ordine dell'Indianteni, hativescono dell'Ordine dell'Ordine dell'Indianteni dell'Aval. poi per harca si trasportereo al Manistras di Sint' Antonio di Rerrara, vicino alle atori della Città, dive alloggio per due giunti, al finir de' quali sece verso sena la sua senato dell'Antonio del sua senato dell'Antonio dell'Ordine del Sint's del sua sua senato dell'Antonio dell'Antonio del senato dell'Antonio del senato dell'Antonio dell'Antonio del Principi Cristiani, conesso di nemico comune untro lo referente dell'anno. La stessa del si ricco non se un massa sono dell'Antonio, dell'Antonio del senato del senato comune untro lo referente dell'anno. La stessa del si contano del Mantonio, d'onde puri per la metà di Gennajo del seguito asso MCCCCLLX. fermanosi poscio in Siena, in cui si trattenne sino al si sconto dell'Antonio asso si città dell'anno del seguito asso si città dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'Antonio dell'

doveva, e su su gli occhi di tutti anteposto il pericolo, che non sacendosi questa guerra, ne soprastava ai Cristiani. Non su, chi non lagrimasse, quando si narrarono le calamità di quelli, che ogni di ne andavano in quella gravissima servitù de Barbari. E si accesero tutti a dovere prendere l'armi, quando si mostrò, che occupata il Turco la Grecia, e la Schiavonia, sarebbe tosto penetrato oltre. Non lasciò Piò di dire cosa, che potesse accendere, e commuovere gli animi dei Fedeli. Fu Pio eccellente dicitore, e parlando molte volțe di una medesima materia, pareva sempre, che di diverse, e varie cose dicesse, tanta aveva eleganza, e copia nel dire. Egli confuto con tre azioni veementi le querele dei Francesi, e le calunnie di Renaso, che si dolevano, ch' egli avesse confermato nel Regno di Napoli Fernando figliuolo di Alfonso, e che l'avesse incoronato. Mentre che nel Concilio di Mantova si trattavano tutte queste cose, quasi tutta Europa di guerre civili bolliva. I Germani parte fra se stessi, parte contro gli Ungari guerreggiavano, i quali avrebbono in gran parte potuta la guerra del Turco fare., se dove più bisognava si sossero volti con l'armi. L' Inghilterra si ritrovava divisa in due sazioni, l' una voleva il vecchio Re per Signore, l'altra creatone un altro nuovo s'ingegnava di cacciare il vecchio. Nella Spagna il Re d'Aragona con l'ajuto di Erancia travagliava con stretta guerra Barcellona, la quale era da altri Popoli della Spagna soccorsa. E perchè non mancasse luogo, che inquieto non sosse, l'Italia capo di Europa lasciate le guerre esterne s'era tutta sopra se stessa volta. Si guerreggiava nella Puglia, dove Giovanni figliuolo di Renato si sforzava di poter cacciare Fernando dal Regno, e i Renicoli stessi si ritrovavano divisi. Perchè una parte ne favoriva Fernando, l'altra Renato. Lasciato adunque Pio A Concilio di Mantova, se ne venne in Toscana per vedere di quietare questi tumulti. Ricuperò agevolmente Viterbo, ch'era dalla contraria fazione stato a tradimento occupato. I Popoli della Marca, che per cagione de'confini si battevano fieramente l'un l'altro, parte con le ragioni, e parte con paura si pacificarono insieme. I Popoli dell' Umbria medesimamente, che per le medesime cagioni si avevano date l'un l'altro gran rotte, surono da Pio finalmente con la sua autorità quietati. La Repubblica di Siena, che tre anni di lungo aveva con non suo poco danno nelle sue sedizioni perseverato, su tranquillata, e rassettata dal Papa, il quale riposti nella Città alcuni banditi persone preclare, e degne, rese a Nobili tutto il governo. La perfidia de' Sabini su castigata, per avere dato il passo, e vettovaglie al pubblico nemico. In Roma

artrocissimi. Non su questo S. P. molto amico dei Francesi, e per ciò si determino a savore del Re Ferdinando di Napoli contro gli Angioini, la qual guerra molti disturbi, e dispiaceti gli apporto, che io ometto di notare, perche ponnonsi abbastanza dal Platina raccogliere.

Lorenzo Rovarella Vescovo di Ferrara, e dottissimo Teologo, se era lecito reiterare la estrema Unzione. Perciocchè egli avendo in Basilea la peste, ed essendo stato per morirne, era stato un' altra volta unto. In questa tanta antietà di animo non lasciò mai le orazioni canoniche, ancorchè ne fosse dai suoi famigliari molto pregato. Su da morte recitò faldamente il Simbolo d'Atanafio, e poi confesso esser santissimo, e verissimo. Non si spaventò della morte, ne mo--ftrò segno in quel punto estremo di perturbarsi. Era per le lunghe fue infermità macerato in modo, che si puote dire, ch' egli estinto più tosto, che morto sosse. Ordinò, che sosse il suo corpo portato in Roma. E coloro, che lo aprirono dissero, averli trovato un vivacisimo cuore nel petto. Fu accompagnato d'Ancona in Roma da tutti i suoi famigliari in veste lugubre, e dolorosa. Fatto al solito l'esequie, su in S. Pietro presso l'Altare di Sant' Andrea alle spese del Cardinal di Siena, con questo Episafio su la tomba sepolto. Pio II. Pontefice Massimo, di nazione Toscano, di Patria Senese, di Famiglia Piccolomini, tenne 6. anni il Pontificato. Certo su breve il Pontificato, ma la gloria fu grande. Fece per cagion della Fede in Mantova un Concilio, se star addietro, e dentro, e suor d'Italia tutti quelli, che oppugnavano la Sedia Romana. Canonizzò Santa Catterina da Siena. Tolse via nella Francia un' empia legge. Rifece a Fernando d' Aragona il Regno di Napoli. Accrebbe lo Stato della Chiesa. Ordino le minere dell'alume, pur allora ritrovate presso la Tolfa. Fu grande amator della giustizia, e della religione. Valse molzo nella eloquenza, e nel voler andar alla guerra, ch'aveva bandita la Crociata ai Turchi, in Ancona morì, dove ebbe l'armata in pun-to, e il Generale de Veneziani con gli altri confederati per questa impresa. E riportato in Roma, su per volontà de' Cardinali sepolto 12, dov'egli aveva fatto riporre la testa di Sant' Andrea Appostolo, che dal Peloponneso venuta gli era. Visse 58. anni, 9. mesi, e 28. giorni. Lascio al Collegio de Cardinali 45. mila ducati d'oro, che aveva delle entrate della Chiesa raccolti, per farne la guerra ai Turchi. Questo danajo i Cardinali insieme con le Galere, che si ritrovavano allora nel Porto d'Ansona, diedero a Cristosoro Moro Capitano de' Veneziani, ch'era con 11. Galere giunto in Ancona 2. giorni prima, che Pio morisse. E glieli diedero con condizione, che de' Legni essi si servissero in quella guerra a loro volontà, e il danajo a Mattia Re di Ungaria donassero in nome di soldo, poichè egli del continuo guerreggiava co' Turchi. Morì Pio generoso senza alcun dubbio, e savio, e che non nacque all'ozio, o per istarsi a piacere, ma a' negozi, e per trattar cose importantissime, e grandi. Sempre si sforzò di accrescere la maestà del Pontesice. Non restò mai di per-Leguitar con le iscommuniche, e con le censure ecclesiastiche i Re, i Principi, e i Popoli a sè, o alla Chiesa ricalcitranti, finchè vedeva averli al vero conoscimento ridotti. Si mostrò assai conzrario, a collerico con Lodovico Re di Francia, perchè si ssorzava Tomo III.

certa mediocrità, e sosserse assai la fatica, la same, e la sete. Reli ebbe dalla natura robusto il corpo, ma co' suoi lunghi viaggi, com le sue spesse fatiche, e frequenti vigilie lo consumo. Vi erano anche questi suoi morbi famigliarissimi, la tosse, il mal della pietra, la poda, gra, che così spesso lo tormentavano, che non li lasciavano altro, che la voce sola, onde si conoscesse ch'egli sosse vivo. E stando a questo modo infermo, non era chi non gli potesse parlare. Era di poche parole, e contro fua voglia negò alcuna volta, che gli si domandesse. Non gerto il danaro, nè si curò di cumularlo, onde quanto n' ebbe, tanto ne spele. Non volse essere presente mai ne quando si nu meravano, ne quando si riponevano, non parve ch' egli favorisse gl' ingegni del tempo suo, perchè tre gran guerre ch'egli sece, votarono talmente l'Erario, che spesso in grandebiti si ritrovò. Non mancò già di soccorrere molti letterati di benefici, ed offici della corte. Egli ascoltò volentieri coloro, che recitavano orazioni, o poemi, e ripose i suoi scritti al giudicio di coloro, che parea, che qualche cosa sapessero. Odio sorte i bugiardi, i riportatori. Fu sacile all' ira, ma più facilmente la depose. Perdonò generosamente a chi lo ayesse provocato con villane parole, salvo se la ingiuria alla Sedia Appostolica toccasse. Perchè disese con tanta costanza la dignità della Chiesa, che ne tolse per questa causa spesso gravi inimicizie con Re. e gran Principi. Co'suoi samigliari maravigliosa sacilità, e benignità mostrava, riprendendo con carità paterna quelli, che o per fragilità, o per ignoranza peccato avessero. Non castigò mai alcuno di quelli, che di lui parlato male, o sentito avessero, dicendo, che in una Città libera come era Roma, ogni un poteva liberamente parlase. E ad un, che un di gli si lamentò, che sosse stato villaneggiato di parole, rispose, se in Campo di fiore andrai, udirai anche molti, che di me diranno male. S'egli voleva mutar l' aere di Roma, come insalubre, e contrario alla sua complessione, massime la Estate, se n'andava in Tivoli, o in Siena sua Patria. Assai gli dilettava la solitudine dell'Abbadia, che è su il Senese per l'amenità del luogo, e per la frescura, che l'Estate vi si sente. Frequentà molto per la sanità i bagni di Macerata, e di Petrioli. Usava volentieri veste di raso, ed i suoi vasi d'argento erano anzi frugalia che regj. Perciocchè tutto il suo piacere ogni volta che i negozi pubblici mancavano, era in legge, o scriver alcuna cosa. Ebbe i libri più cari, che i zafiri, o gli smeraldi, e solea dire, che ne' libri si ritrovavano i Grisoliti, Le l'altre gioje in gran copia. Poco si curò di banchetti, e di mense sontuose, anzi spesso mangiava ne' boschetti, e ne luoghi selvatichi, per sua ricreazione con basso, e quasi rustico apparato. Per la qual cosa non mancarono di quelli, e de' cortigiaai specialmente, che lo biasimavano di ciò, come cosa che non era mai stata satta da altro Pontesice, salvo, che in tempo di pestilensa, o di guerra. Ma fece di queste ciance poco conto sempre, dicendo, che li hastava che non mancasse mai a cosa, che alla digni-Ddd 2

me si è detto, su satto Cardinala, visse molto tempo con tanta in-tegrità, e virtù, che i costumi, e l'ingegno, e la solerzia, e la roligione, e la modeltia, e la gravità, che in lui si vedeano Maostrate vano, che non si potesse più in un grandissimo Prelato desiderare. Ma ritorno a Pio, il quale ancorche in tanta alterra si vedesse, non. Isício mai mentre, viste, lo studio delle buone lettera: Essendo gio vine, e non ancor Chierico, scrisse cose anzi lascive, e sestive, che gravi, e cianciando alle volte non restava d'essere mordate l'al già si leggono i suoi epigrammi sparsi tutti di arguzie. Vogliono ch'agli scriveste de gre mila versi di varj soggetti, e maniere, e un perì la Basilea la maggior parte. Nel tempo restante della sua vita invitato dalla grandezza delle materie, si diede tutto all'orazione sciolta : Sidiletto ancora d'una maniera mista di scrivere, e più atta al filosoface. Scrisse in dialogo molti libri, della potestà del Concilio di Basilea, del nascimento del Nilo, della caccia, del sato, della presenza di Dio, della eresia dei Boemi. Lasciò un dialogo impersetto contro Turchi per la difensione della Fede. Riordinò le sue Epistole secondo i tempi che le scrisse, e quando prima, che fosse Chierico, e quando poi che prese gli ordini, e quando su poi Vescovo, e quando Cardinale, e quando Pontefice con separati volumi. Con le quali lettere accendeva i Principi, e Popoli de Cristiani a prender le armi in favore della religione contro gl'infedeli. Vi è anche una sua Epistola al Turco, per la quale l'esorta a dover lasciare la perfidia Maomettana, e seguire la vera religione di Cristo Salvatore nostro. Scrisse ancora dell'arte Grammatica al garzonetto Ladislao Re di Ungaria. Fece da trentadue orazioni tutte drizzare alla pace dei Re, alla concordia dei Principi, alla tranquillità delle Nazioni, alla disensione della Religione, ed alla quiete di tutto il Mondo: Compi la Istoria: de' Boemi, lasciò quella dell' Austria impersetta. Incominciò una Estoria di tutte le cose avvenute nel tempo suo: ma oppresso dalla grandezza, e copia de' negozi, non la compl. Scrisse un Commentario di dodici libri delle cose, ch'egli mai sece, e lasciò incomincisto il decimoterzo. Ed è il suo modo di scrivere quieto, e temperato. L'orazioni, che vi trappone, sono splendide, ed accomodate. Muove, e tranquilla gli afferti. Non resta mai di dare alla sua orazione ornamento, e candore. Descrive attentamente i siti dei suoghi, e i fiumi. Secondo il tempo, e il bilogno, usa varie maniere di eloquenza, e dalla cognizione delle cose antiche non si disparte. Non li occorre menzione di terra, nè di Città, che non ne ripeta l'origine, e non ne disegni il sito. Scrive diligentissimamente in che età quali Capitani fiorissero. Non mancò anco per piacere di scrivere enimmi. Lasciò molte sentenze a modo di proverbj, delle quali, perchè me ne sono parute alcune utili per la istituzione della visa umana, ho voluto qui farne moto. Soleva dire che la natura Divina meglio s'intendeva, e comprendeva credendo, che disputando. Che ogni Setta consermata con l'autorità non ha bisogno di ragioe l'infermità. Che si vuol bere il vino, perchè ne ecciti, e non ne sossiochi la mente, el'ingegno. Che la libidine ogni età imbratta, e la vecchiezza estingue. Che nè l'oro, nè le gemme ci danno la vita tranquilla, e quieta. Che a buoni è dolce, a cattivi e duro il morire. Che a giudizio di tutti i Filosofi, si dee una generosa morte ad una disonesta, e laida vita anteporre. E queste son quasi tutte quelle cose, che si possono scrivere della vita di Pio. Alche anche questo aggiungo, ch'egli canonizzò S. Catterina da Siena, e che collocò in S. Pietro con divote processioni del Clero, e del Popolo la testa di Sant' Andrea, che dalla Morea il Principe di que'luoghi in Roma portò. E la ripose in una capella a questo essetto sabbricata purgando, e nettando da questa parre la Chiesa, e toltone via alcune sepolture de Pontesici, e de' Cardinali, che tutto quel luogo temerariamente occupavano.

Pio II. creò in tre ordinazioni dodeci Cardinali, cioè dieci Preti,

e due Diaconi, che furono

Angelo Capranico Romano, Vescovo di Rieti, Prete Carditit. di S.Croce in Gerusalemme.

Bernardo Erulo da Narni, Vescovo di Spoleti, Prete Card. di Santa Sabina.

Niccolò Forteguerra da Pistoja, Vescovo: Teatino, Prete Card. tit. di Santa Cecilia.

Maestro Fra Alessandro Oliva da Sassoferrato, Eremitano di Sant' Agostino, e General di quell'Ordine, Prete Card. tit. di S. Susanna.

Bartolommeo Roverella da Ravenna, Arcivescovo di Ravenna, Prete Card. tit. di San Clemente.

Don Giovanni Goffredo, monaco di S. Benedetto, Vescovo d'Artois, Prete Card. di SS. Silvestro, e Martino ne' monti, tit. d'Equirio.

Giacomo de Cardone, Vescovo Urgelense, Prete Card. tit. di S.....

Lodovico d' Alibretto Francese, Vescovo di .... Prete Card. tit. di SS... Pietro, e Marcellino.

Giacomo Amanato da Luca Toscano, Vescovo di Pavia, Prete Card. tit. di San Crisogono.

Brocardo Proposito Salsburgense Todesco, Prete Card. tit. di S ....

Francesco Piccolomini da Siena, Nipote del Papa, Arcivescovo eletto di Siena, Diacono Card. di Sant' Eustachio.

Francesco Gonzaga Mantovano, Vescovo eletto di Mantova. Diacono Card. di Santa Maria Nuova...

Ari poi diede, e facoltà, e dignità fuori, che al Riccione, mostrando non esser restato per loro, ch'esso non fosse diventato dotto. Paolo il fratello, ch' era di grande animo, e prudente, e conosceva la natura di Pietro più atta alla quiete, che a regozi, andando in Fiorenza a bacciare il piede al Zio, lo pregò; che avesse voluto ritirarsi in Corte Pietro, e farlo Chierico con qualche dignità (4). Chiamato dunque Pietro in Corte fu fatto Archidiacono di Bologna; e non molto poi avuto il Vescovato di Cervia in Commenda, su dal Zio fatto Protonotario de participanti. Ed in questo stato visse alquanti anni. Finalmente fu da Eugenio creato Cardinale insieme con Luigi da Padova Medico, che fu poi Patriarca, e Camerlengo chiamato. E fu a questo grado assunto ad istanza d'alcuni familiari del Papa, per aver ch' opporte alla potenza di Luigi. E nacque poi fra questi due tanta gara, che non fu fra due mai odio maggiore, e quelli stessi queste discordie nudrivano, che solevano prima il suoco di queste sedizioni accendere. Si doleva Pietro, che li sosse tolto presso il Zio il primo luogo, per essere, e Nipote, e Gentiluomo Veneziano. Per questa cagione ebbe grand'inimicizie con Francesco Condulmero Vicecencelliero, e figlinolo d'une Zia di Eugenio. Ma morto costui, tuito contro il Patriarca si volse, benchè molte volte a preghi degli amici comuni si riconciliassero, restando però sempre simulato l'animo fra loro. Onde sotto diversi Pontefici tanto odio l'uno l'altro mostrarono, che non lasciarono di offendersi nella dignità, e nelle facoltà. Andarono ancora fra loro in volta alcune villanie, che io per non parere d'avere dato credito a'malevoli, a studio lascio. Morto Eugenio, e creato in suo luogo Niccolò Quinto, tanto Pietro con costui valse, che della sua nazione esso il primo luogo vi tenne, e su cagione, che si togliesse a Luigi la dignità di Camerlengo, perciocch' era Pietro di sua natura piacevole, e lusinghevole, e dove bisognava, con arte questa sua umanità accresceva.

(a) Sino d'aliora, che Papa Pio IL parti per Mantova fatto aveva un Decreto, che se mai avvenuto sosse, che il Pontesice per sue bisogne e della Chiesa escito di Roma morisse, dovessero i Cardinali restituirii tosto in questa Capitale della Cristianità, e quivi eleggere il nuovo Papa. Però essendo Pio mancato in Ancona, ben subito i Cardinali che seco trovavansi a Roma se ne andarono, e chiusi in Conclave pensarono alla elezione del suturo Pontesice. Nel di XXXI. di Agosto alcuni scrivono, che su renunciato Papa Pietro Barbe, ed altri nel si panultimo dello stesso mese dell'anno MCCCCLXIV. Certo è, che nella prima giornata su eletto, della chiusa del Conclave.

è, che nella prima giornata su eletto, della chiusa del Conclave.

Non può dissimularsi, che Lodovico Scarampo non sosse nemico accerrimo di Paolo II. allorche era Cardinale. Ma chi su egli? Certo su un gran Capitano, carattere che per ventura poco conviene ad un Ecclesistico, e sentina poi di tutti i vizi, il quale sebbene lasciò molte ricchezze, pure gli eredi suoi le mandarono tutte a male, che surono due suoi Nipoti, (la Storia scandalosa li dice Figliuoli) dimoducche venduto anche il Palagio, che ancor sussissi l'Arena; uno di essi si ridusse per miseria a morire also Spedale.

Tomo III. Ecc

d'Pletro tolle (4), o che così promosso l'avesse, o che i Decreti e le cole farte da Pio odiasse, tutti gli Officiali de Brevi orgati da Piogacome di futili, ed ignoranti (come esso diceva) li licenzio, en li privo fenza ascostarli delle loro ragioni, e della dignità, e de beni, i quali doveva per la etudizione, e dottrina lose egreare per ognit parte del mondo, e con groffi premi alla corte chiamene u Bra que sto Collegio pien di persone setterate, oda bene. Vi erano dotti nel. le leggi divine, ed umane. Vi erand Poeti, ed Oratori cha nem meno ornamento alla Corte davano, ch'essi ne ricevessero. I quali qua ri Paolo, come metri, e stranieri, caccio via, e della loro possessione ne li privo, bench'ess, che l'ossicio comprato aveano, le loto ordinarie santele avessero. Quelli, cui più questo danno toccava, tenta,, rond di distorio da questo proposito, ed io, ch'era un di loro, molre pregai, che la causa nostra agli anditori di Rota se commettosse, Altora com oceli torti mirandomi'. Adunque , diffe, così le cafe, che noi facciamo, tue ad altes giudici appolis? Nà pare che fappi, che tusta; la giustizia, e le leggi son nello serigno del posto nastro riposte? Così voi. glio jo; vadano vil tutti, e dove più piace leve, che io sono Papa, e, poffe fecondo, che più mi piace fare, v disfare. Intela quelta così cruda sentenza; per non lasciar affatto negozio così importante, ancorche disperato del continuo y e la notte y e il giorno et travagliava. mo, benche in darno, pregundo, e iscongiurando ogni vil corregiano, the di desse adito di poter al Pontesice parlare. Eramo da tut-मं, come scommunicati, e banditi, villaneggiati, e cacciati via. Venri nout continue forche quali le non di notte fi negoziava ) com, ogni diligitiza ci wavagilammor, ma sarvano. il perche stop potendola santa ignominia soffrire quello, ch' io, e i compagni fare prefenzialmente non potevanto, deliberai di farlo per iloritto, Onde ferila una lettera quale appunto in questa sentenza . Se à stato a voi lecito senzi za udirci, spogliarsi della nostra giusta; e legissima compra; dee esser ano. cora lecito a not dolevos di questa inginita inginita, che ne si fa. Poiche. Samo da voi con tanto vilipendio, e contumelia casciati, ce n' andremo # FF- age;

Ece 2

<sup>(</sup>b) Fu Paolo coronato nel di XVI. di Settembre estendo d'anni XLVIII. etonecche est belli magnifico e grandioso d'indelo, e quale figlinoso di MiccoldBarbo, b di Palissea Condalmero sotella di Eagenia IV. anche magnificamente
educato riceve la Tigra, che ornò poi egli di gioje con incredibile pompa. Dicess, che dappoi ch'egli su a Loreto guarito per grazia di M. V. dalla pessivi
lenza, che grassando per le Italiani Contrade avea lui parimenti attateato,
tenne per sermo di dovere un di ascendero il Trono Papale; cui salire non sal
ell'astdinassi dato, se prima non giurò egli di convecare dopo ere anni un Concsim, di richiamare la Corte di Roma all'antica disciplina, di non eccedere
relle promozioni de Cardinali il numero di XXIV. e d'imprendere la guerra
contro il Turco. A questo Articolo die ei mano tosto, ch'ebbe la podessa dalle chiavi, ed agli altri secondo le bisogna dette ei pensiero della Cristianica,
persuaso che il suo spirito l'Interperre.

a ritrovare i Re, e Principi, perche vi abbiano da intimar il Concilio. dove abbiate voi a dar conto, perche della legittima nostra possessime privi ci abbiate. Letta Paolo questa mia lettera, tosto ordina, che Platina fia preso de posto in ceppia Teodoro Vescovo di Trevigi ha il carico di castigarmi. Onde sono tosto fatto reo d'avere contro il P. pa scritti libelli samosi, e d'aver satto menzione di Concilio. La prima parte confutai dicendo, che quei libelli famoli si chiamano, ne' quali il nome di chi li scrive, si tace. E perchè nel fine della mia lettera il mio nome li vede, non è famolo libello il mio. In quanto l'ch' io abbia fatto menzion del Concilio, non pensai grave fallo commetter; poiche ne' finodi fi vede effer flati da' SS. Padri i fondamenti della vera fede stabiliti, che il Salvator nostro, e i fuoi Discepoli prima nella Chiesa santa li seminarono, che ugualmente i maggiori co' minori viveflero, e che non foffe ad alcuno fatta ingiuffizia. Onde fur ancora presso i Romani ritrovata la censura , per la qual, e le persone private, e Maggistrati sossero sforzati a dar conto della vita loro, e dell'officio ben retto. Ma non avendo con queste ragioni fatto frutto alcuno, posto in gravishmi ceppi nel mezzo dell' Inverno senza suoco, ed in un'alta Torre esposta a tutti 24. mesi di lungo vi stetti. Pinalmente stanco il Papa da' preghi di Francesco Gonzaga Cardinale di Mantova, mi cavo di prigion tale, che non mi reggeva in piedi, e mi diste, che io non parta di Roma, perchè fino in India mi avrebbono perseguitato. Obbedi, e stetti fermo tre anni in Roma, pensando ogni di veder alle mie calamità qualche rimedio. Ora estendo stato Paolo al solito incoronato, perche si ricordava che Calisto avea di S. Giovanni in Laterano cacciati i Canonici Regolari, che già Eugenio posti vi avea, esso li rivocò, perchè Separatamente da' Preti fecolari celebrassero. E per estinguere questi Preti, quando alcun ne moriva, non ne creava altro in suo loco, o se qualche beneficio vacava, lo dava ad alcuni di loro, perchè ad un'altra Chiesa ne andasse, a questo modo dando a Canonici Regolari pian piano la possessione di quel luogo intiera, perch'altramente erano poveri, e bisognava dare loro da mangiare. Questo su cagione, che il Papa s'alienasse molto gli animi de Romani, i quali dicevano ester stati dai lor maggiori quelli beneficj ordinati, e perciò non esfer bene, che togliendosi a' Cittadini si dessero a persone nuove, e ftraniere, Ma non contento il Papa di questo, si ritirava da parte alcuni di quei Canonici, e minacciandoli forte li sforzava a rinonziare, e lasciar quei Canonicati. Ma alcuni delle sue minaccie poco curandosi, aspettavano, il tempo della vendetta, che nella sua morte tosto si vidde (c). Ora venendo avviso, che avendo i Turchi preent by a brother a commence of the CONTRACTOR STATE OF STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STAT

<sup>(</sup>a) Quelle sono gola mele interpetrate da Platina, e dat popolar rumore rascolte pel gastigo, ch'egli chbe dell'ardir suo, di cui parlato ho nella dilui chi gita poste in sonte del Tomo gi cui il Lestoge simetto. Per altro avendo ci

495

fa quali tutta l'Albania, ne pallavano nella Schiavonia, mando Le gaticalis Re, e Principi Cristiani, che quietati fra loro pensassero di prinder l'armi per il ben: pubblico montro il Turco. Ma non fece frutto alemo, perchè i nostri Gristiani, fra le stossi ostinatamente querreggiavano, i Germani da una parte, gl' Inglesi da un'altra i menue. che questi il Re vecchio vogliono, questi altri il nuovo, e gli Spegnuoli, e gli Francesi anche da un'altra, ch'erano divis, a non tutti al Re loro obbedivano. Era ancora Paolo travagliato dell'infedeltà del Re di Boemia, che a poco a poco dal corpo della S. Chie. Ia si sortraeva de Contro costui adunque avez anima di mandare con un eserciso il Re d'Ungaria, se l'Impresa satta contro i Turchi elielo concedeva, e se il Red'Ungaria potea pacificare con l'Imperioaperciocehè essendo morto Ladislao Re d'Ungaria senza erede, l' Imperador suo Zio diceva esser suo quel Regno, che Mattia figlinolo di Vaivoda si avea già occupato (d). Lasciando adunque Paolo per un the state of the Calendary of Same of 

conceduto a'Cardinali fecondo l'indole sua pomposa, l'uso della Porpora, del berettino di color di rosa, e di una Mitra rossa, che prima non portavano, che i Pontesici, ed il piaco pei Cardinali poveri, e dispensati abbondanti conglari al Popolo; non vi su Papa da lunga pezza si ben ricevuto come su Paolo: II:

Cristiani contro il Turco, su il martirio del B. Andrea da Chio, avvenuto nel di XXIX. di Maggio dell'anno MCCCCLXV. Volendolo i Turchi ssorzare alla rinuncia della sede, gli secero stracciare il corpo con uncini di serro a poco a poco, e le serite altergendo con aceto, sicche a durare avesse nel comento per molti di. Ne giugnendo al loro sopo sinalmento violectrongli la testa dal busto. Si sparse di ciò la sama, che trasse in ammirazione la stesso gran Signore, il quale concesse a Cristiani di seppellire l' Eroe onorevolmente, e ne resa Sua Santità pubbliche grazie a Dio, scrivendone poi a Principi, e cercando muoverli contro tanta baldanza.

Per verità trovavanti allora le cose della Cristianità in discordia; poliche escendo morto il Vescovo di Sant' Andrea Governatore del Regno di Scozia nella minorità di Jacopo IV. come Legato della Santa Sede, suscitaronsi tali turbolenze in quel Regno, che soccorso veruno di la non era da sperarsi per le cose del Levante. Molto meno dalle parti della Boemia, e dell'Ungheria. Sino da Pio II. erasi sul fine de' giorni suoi scoperto l'inganno di Pogebracco Re di Boemia, il quale singendo sommessione alla Santa Sede; dava ansa agli Usi-ti d'imperversare contro la Cattolica Chiesa, ed il Papa prima di morire aveato di trarlo con la dolcezza al grembo della Madre, ne sospete l'esecuzione. Tutto inutilmente però, avvegnacche seguendo Giorgia il suo ordinario costume, trasse il fulmine dalle mani del Papa, che osserse a' Re di Polonia, e a Casimiro la conquista del Regno di Boemia, il quale trovandosi in turbolenze interne assar gravi risutò; onde su poi invitato Mattia Re d'Ungheria col bandirne una crociata a cacciarne Pogebracca, che tosso accettò l'osserta, ed intimò la gnerra a costui.

La Francia contrastava col Re, rifiutando il parlamento di Parigi d'ameritere se le lettere sovrane, che ordinavano l'abolimento della prammatica santione. Pitolò avendo nel primo anno del suo Pontificato promosso al Cardinalato Balvo Vescovo di Eurenx, lo destinò Legato col Cardinale Gosselvo di Artan

gato Bartologameo Rovella Cardinal di San Clemente e il qualcino parte la mente del Re place. Credo io, che in quel tempo il Re, ed il Papa temessero d'una Ecclisse del Sole, e della Luna, che dubitavano, che significasse mutazion di Stati. Ma perchè non fossero. questi segni del Cielo in vano, il seguente anno morì Francesco Sforza Signor di Milano, e di Genova, la quale Città due anni innanzi, avuta avea dalli Cittadini medelimi stanchi della guerra intestina, e. civile loro, e di quella, chi era loro da altri firanieri fatta: percioc-, chè cacciata via la Signoria de' Francesi, che da se stessi accettata, aveano, tagliarono a pezzi da sei mila Francesi su gli occhi del Re-Renaton che qui allora si ritrovava con alquante Galere ben armate. per siemperar la Città, che poco avanti ribellata s' era. Ora essendo, morto Francesco Sforza, tosto il Papa chiamati a sè i Cardinali consultò di quello, che sar si dovesse. A tutti parve che si dovesse scrivere, e mandare per sutti i Principi, e Popoli d'Italia, confortandoli a mantenerne la pace già fatta, massimamente in quel tempo, che il Turco comune nemico minacciava il Cristianesimo. Mandò ancora Paolo il Vescovo di Conca in Milano a pregar quel Popolo, che avesse dovuto mantenere saldamente la sede a Galeazzo figliuolo, di Francesco Sforza che promessa avea. Si ritrovava allora Galeazzo con un esercito in Francia mandato dal Duca suo Padre, in favore del Re Luigi, che guerreggiava in quel tempo co' luoi Baroni del Regno, che ricalcitravano; perciocchè nel tempo che il Duca Francesco tolse Genova in seudo, si obbligo di patto di mandare al Rie di Francia soccorso ogni volta, che sosse occorso il bisogno. Vi era ancora il Parentado, ch'era nato fra loro, avendo egli per moglie una forella del Duca di Savoja, ch' era ancor forella della Regina di Francia : Ora avendo Galeazzo saputa la morte del Padre. lasciando la guerra, ch' egli in nome del Re sacea al Duca di Borgogna, parti tosto di Lione travvestito con alcuni pochi de' suoi, e giunto in Milano, ebbe tosto senza contesa lo Stato, che la Duchessa sua madre aveva in assenza nella solita sedeltà tenuto. Rassettato a questo modo il Papa le cose d'Italia, perchè intese, che la milizia de Soldati di Rodi si riduceva per la povertà loro al verde, si sece venire il gran Mastro con gli altri principali della Religione in Rome, dove dopo molte diete, che in San Pietro si secero, il gran Mastro, e per vecchiezza, e per molto travaglio di animo mori, e fu in S. Pietro presso la capella di Sant' Andrea sepolto. E su in suo luogo creato Carlo Orlino, e mandato tolto in Rodi, per difesa dell' Isola. Avuto in questo il Papa avviso, che in una terra di Tagliacozzo fossero molti Eretici, vi mando tosto. Ed avuto nelle mani il Signore di quel luogo con otto uomini, e sette donne, quei che pertinaci furono, di gravissima ignominia notò, con gli altri, che confessarono il loro errore, e ne chiesero perdono, si portò più piacevolmente. Dicevano questi cattivelli, non esser stato vero Vicario di Gristo alcuno di quelli, che dopo Pietro surono, salvo che quelli soli, che avevano la povertà di Cristo imitata. Dopo questo Paolo Temo III. creò

dore di Galeazzo contro l' ordine, che aveva costui dal suo Signore avuto. Per la qual cosa sdegnato Galeazzo, diede bando a Lorenzo da Pelaro suo Ambasciadore, e mosse sopra Savoja la guerra, ssorsandone il nemico a domandar la pace, la quale a preghi della Regina di Francia, e della moglie di Galeazzo,, ch' erano al Duca di Bavoja sorelle, su in petro del Re di Francia riposta, e conchiusa. Avendo il Papa a questo modo quietate le cose d'Italia, si volse all' ezio, ed ordinò ad imitazione degli antichi alcuni giuochi, e feste magnifiche, e ne diede un bel desinar al Popolo. Le quali cose fuzono dal Vienesso da Bologna Vicecamerlengo del Papa eseguite. L giuochi farono etto palj, che nel carnovale per otto di continui fe donarono e coloro, che nel corso restavano vincitori. Correvano i vecchi, correvano i Giovani, correvano quelli che erano di mezza retà, correvano i Giudei, e li facevano ben faturare prima, perchè meno veloci corressero. Correvano i Gavalli, e le Cavalle, gli Asini e i Buffali con tanto piacere di tutti, cho per le rifa grandi potevano appena star le genti în piè. Il correre, che si faceva era dell'arco di Domiziano sino alla Chiesa di S. Marco, dove stava il Pape che supremo gusto, e piacere di queste seste prendeva. E dopo il corso usava anche a fanciulli lordi tutti di fango questa corressa, che adi ogni uno di loro faceva dare un carlino (e). Ma in questo tanto pubblico piacere, e festa del Popolo, su il Papa da un subito, e repentino spavento occupato, essendoli detto, che alcuni Giovani, che avevano fatto lor capo Callimaco, avessero contro lui congiurato. Bi mon potendo per la paura appena respirare; ecco che un altro nuovo terrore li sopragginnse. Perciocche venutoli: volando avanti un certo fuorufoito, e ribaldo, che il Filososo so chiamavano, domandò prima in premio la vita, e il poter ripatriare, e poi (non essendone punto vero) li dice, come esso aveva nel Bosco di Veletri veduto Luca Iozzo Cittadino Romano, che in Napoli il suo esilio faceva, che poco appresso con molti altri suorusciti si sarebbe veduto in Roma. Allora incominció molto più Paolo a temere, dubitando di non effere e dentro, e fuori dal nemico oppresso. Furono dunque tosto presi molti nella Città, e corteggiani, e Romani. Il Vienesso, ed altri suoi samigliari la paura, e lo spavento del Papa accrescevano.

<sup>(</sup>c): Vi fu chi basimò queste sesse. Uomini di mal umore, non mancando in ogni età, soliti misurar le cose secondo la loro melanconia. Tale io credo, che sosse lo spirito del Cardinale Jacopo Ammanati Arcivescovo di Pavia, Uomo per altro di erudizione, dimostrato nella sua lettera al Cardinale Francesco Gonzago, in cui ripprova tali spettacoli, e nell'altra allo stesso Sommo Pontesice, in cui va cercando di scoprire la vanagioria delle sue azioni, non abbassanza separando secondo che a me pare il doppio Usicio, che a Papi convien sare, de quali quelli soli si segnalarono, che l'hanno e saputo dissinguere e saputo estreizare, di Sommo Pontesice, e di Principe Sovrano. Imperocche Paolo allo stesso, che tenne co giuochi Roma in allegria tirando cola molta gente forastiera, che non vi sasciò poco dinaro, puote poi prepararsi al ricevimento dell' simperadore, eli cassigò gli Erecici, che poverelli di Crivo seansi chiamare, e ne compresse gli errori senza strepito, e senza con le pene invongliarne gli Uomini alla sequela.

via, e santa disciplina rifiutata, come sono stati soliti di fare, quelli, che scordandosi, e ritirandoss dalla Chiesa santa, sono meritamente ( come dice San Girolamo ) stati chiamati Eretici. Io potrei darvi conto della mia vita da che cominciai a discernere, e conoscere fino al dì d'oggi. Non si può a me imputare ribalderia alcuna. non furto, non latrocinio, non facrilegio, non rapina, non fimonia. non omicidio. Ho vivuto sempre, come un Cristiano doveva. Non sono restato al manco una volta l'anno di confessarmi, e comunicarmi. Non mi si è sentita uscire mai di bocca cosa, che contro il Simbolo fosse, o che di eresia sentisse. Non ho imitato i Simoniaci, i Carpocraziani, gli Ofiti, i Severiani, gli Aulogi, i Paolini, i Manichei, i Macedoni, ne altra setta di Eretici. Ma ecco, che mentro; che io aspetto, che il Papa in tante mie calamità, e disgrazie mi soccorra, e provveda essendosi egli un giorno dopo i negozi nel Palazzo ritirato, a due ore di notte muore di apoplesia senza che uomo to vedesse, perchè solo nella sua camera si ritrovava. Ed aveva in quel medesimo di tutto lieto tenuto Concistoro. Morì a' 28. di Luglio del MCCCCLXXI. nel sesto anno, e decimo mese del suo Papato. Egli fu quanto al corpo, assai maestevole, perch' era cost grande, e ben fatto, che quando andava a celebrare la Messa, si vedeva sopravvanzare con la testatutti gli altri, fra i quali andava. Ne' suoi addobamenti del corpo non era estremo, perchè nè soverchio, nè negligente vi era. Quanto l'apparato Pontificale tutti gli altri Pontefici passati avanzò, especialmente nella Mitra, o Triregno, che chiamano, nel quale un tesoro di gioje cumulò, comprando per tut-10 i più preziosi diamanti, zassiri, smeraldi, crisoliti, diaspri, unioni, ed altre pietre di pregio, che ritrovasse. Onde ne usciva poi in pubblico quasi un altro Aaron, con aspetto più maestevole, che nmano. Ed allora da tutti era veduto, ed ammirato. Il perchè facendo intertenere, che non si mostrasse il sudario, per esser in quel tempo poi, che si mostrava, da molte più genti veduto, nè tratteneva per questa via i sorestieri in Roma. Per pubblico Decreto sotto grave pena ordinò, che non potesse alcuno, salvo che i Cardinali, portare berrette di grana in testa. E nel primo anno del suo Papato dono a' Cardinali panni del medesimo colore, perchè ne coprissero le lor mule, o cavalli, quando cavalcavano. Volle ancor fare Decreto, che i cappelli dei Cardinali si facessero di seta Cremesina. Prima che sosfe Pontefice, soleva dire, che se sosse mai a lui toccata la sorte, avrebbe ad ogni Cardinale donato un Castello per poter comodamente l'Estate suggire i caldi, e l'aere di Roma. Ma avuto il Pontisicato, ad ogni altra cola pensò più tosto. Si sforzò bene d'accrescere e con l'autorità, e con l'armi la maestà del Pontificato. Perciocchè mandò in Francia il Vescovo di Tricarico, perchè intese le disferenze del Popolo di Leodio, e del Duca di Borgogna, che conrendevano insieme, e vedesse di pacificarli, levando via l'interdetto, ch'era stato posto in Leodio, per aver cacciato il soro Vescovo via. Ma mentre, che vuole il Vescovo di Tricarico con troppa diligenza

risoluzione, e per ignoranza, e per lentezza d' ingegno si menavant le cose in lungo. Perciocchè era Paolo così lungo, e pigro nei nei gozi, che falvo che per istanza, non ne incominciava le cose ancorchè chiare, ed aperte, nè incominciate le conduceva a fine. Benchè egli si soleva vantare che questo in molte cose giovato li sosse. Che Le vogliamo confessare il verò, ed a lui, ed alla Chiefa di Roma già molto nocque. Egli fu diligente nel raccorre, e cumular danari. Non lasciò medesimamente l'uso di riscuoter le pensioni. De quali danari si serviva anch'egli alle voste liberamente: perchè ne giovò spesse a' Cardinali poveri, ed a' Vescovi bilognosi, a' Principi, e persone Nobili cacciate di casa loro, e le donzelle ancora, e le vedove, ed insermi, che non avevano altro sovvenimento. Egli ebbe ancora molta cura, che il formento, e le altre cose necessarie al vitto si vendessero in abbondanza, ed a minore prezzo, the prima. Edificò ancor magnifica, e splendidamente in San Marco, ed in Vaticano. Pece ancora al Duca di Ferrara con maravigliolo apparato una caccia net campo di Minerva, e ne su soprastante il Cardinale di Santa Lucia siglinolo di sua sorella, che prima creato Cardinale aveva, insieme con Batista Zeno pure suo Nipote. Difficile cosa era potere parlarli il giorno, nel quale dormiva, nè la notte, quando veggiava, e stava maneggiando, e vedendo le sue preziose gioje. Che se pure dopo molto perdere di tempo si apriva la porta, bisognava che tu stessi ascoltando lui più tosto, che parlando, così era egli copioso, e lungo nel dire. Era ritroso, e difficile, e co'famigliari, e co'forastieri, e spesse volte mutandosi di parere si restava da quello, ch' egli si ritrovava promesso. In tutte le cole voleva essertenuto astuto, onde percione parlava alle volte molto intricato, ed ambiguo. Per la quar cofacto sendo renuto uomo a diverse parti adderente, non conservo lungo tempo le amicizie de' Principi, nè de' Popoli confederati. Voleva vederfi a tavola varie forta di cibi, e sempre de' peggiori gustava. Ed alle volte gridava, se quello, che a suo gusto era a ravola non vedeva. Egli beveva molto, ma vini affai piccoli, e con acqua, molto fr dilettava di mangiare meloni, granchi, pasticci, pesce, e carne salata di porco. Dicchè crederei io, che quella apoplesia, che l'uccise, nascesse: perchè il di precedente alla notte, ch'egli lasciò la vita, due ben gran meloni si mangio. Fu bene egli tenutogiusto, e clemente. E si sforzò assai di sare con la pena della prigione emendare, e correggersi i ladroni, i micidiali, i disleali, e gli spergiuri. Ebbe d'altro canto così in odio gli studi della umanità, e così li dispreggiava, e vilipendeva, che tutti quelli, che vi davano opera, soleva egli chiamare Eretici: per questo confortava, ed esortava i Romania non sare molto perdere tempo a'figliuoli loro negli studi di queste lettere, e che assai era, e bastava, se essi sapevano leggere, e scrivere. Alle volte, che alcuma cosa gli si chiedeva, era inesorabile, e duro. Egli saceva però molto più con gli effetti di quello, ch'esso in viso mostrava di voler sare. E finalmente si può assai in una cosa lodarlo, che non si tenne in cafa, ne volle perdere co' mostri il pane, e che ne tenne i suoi domesti-

## S T O R I A DELLE VITE DE PONTEFICI

SISTO IV.
INNOCENZIO VIII.
ALESSANDRO VI.
PIO III.
GIULIO II.
LEONE X.



ADRIANO VI.
CLEMENTE VII.
PAOLO III.
GIULIO III.
MARCELLO II.
PAOLO IV.

Pio IV.

Descritte dal P. Onofrio Panvinio.

Tomo III.

Ggg



VITA DI SISTO IV.

A Famiglia della Rovere Nobile fra le altre del Piemonte, ebbe, come hanno molti detto, origine dai Longobardi in Augusta Pretoria. Negli antichi Annali si legge, che in tempo di Ragumberto Duca di Turino, e celebre nella Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, vivesse Emundo, l'autore di questa Famiglia. Verso l'anno DCC. del Signoze, il Castello di Viconovo su degli antichi di questa Famiglia, perchè Cianciano, e Rivalba gli ebbero poi. Simone della Rovere, che su, per esser pieno di carne, cognominato Grasso, molti anni sono, che partendo dal Piemonte se ne andò ad abitare in Savona Città del Genovesato, da costui ne discese la Famiglia della Rovere in quel luogo, che non su dell' ultime di quella Città. Questo cognome della Rovere era per una quercia d'oro, che essi nelle soro arme facevano, perchè d'amendue questi nomi chiamano il medesimo arbore. Ora da questa Famiglia della Rovere, ch'era in Savona, di-

Ggg 2

do il Sarguella per la vecchiezza l'officio, fu esso per voce di tutti eletto Generale dell' Ordine. E in tutti questi ossici con tanta grazia, ed autorità si portò, che non tentò cosa per difficile che si fosse, ch' egli con facilità non la conseguisse. Pio II. ne sece sempre gran conto. Paolo II. mosso dalla fama della molta dottrina di lui. e persuaso anche dal Cardinale Bessarione, e del Cardinal di Mantova, lo creò con altri sette Cardinale di San Pietro in Vincola senza saperne egli nulla, perchè si ritrovava allora in Pavia, ed era per andar in Venezia. E su a' 17. di Settembre del 67. Venendone in Roma, fu da tutti caramente accolto, e perch'era povero, ajutato ancora, e soccorso dalla cortessa d'alcuni Cardinali. Risarcì, ed accomodò talmente il Palazzo di S. Pietro in Vincola, ch'era tutto in rovina, che vi puote esso con tutta la Famiglia comodamente abitare. Il suo intento principale, essendo Cardinale, su sempre di tener la corte sua a guisa d'un Convento di Religiosi. Nè questa dignita ne' negozi gravissimi, che li sopraggiunsero, dagli studi delle lettere lo distolsero mai. Perciocch' egli nel Cardinalato scrisse un libro de sanguine Christi, & de suturis contingentibus. Scrisse ancora certi Commentarj de potentia Dei, & de Conceptione Virginis, e contro glierrori d'un certo Frate Bolognese dell'Ordine de'Carmeliti, che diceva, che Dio, con la sua onnipotenza non poteva salvar un dannato. Incominciò anche un'altra opera, nella quale per tor via le gare, e l'altercazioni fra'Predicatori dell'un Ordine, e l'altro, con gagliarde, ed efficaci ragioni si sforzava di dimostrare, che San Tommaso d' Aquino, e Scoro concordavano nelle sentenze, e solamente differivano nelle parole. Perciocch'esso era tenuto così dotto, che a lui solo fra gli altri Cardinali si commeteva, quanto sosse occorso delle cose pertinenti alla sede. Ma mentre, ch' egli in questo occupato si ritrovava, Paolo II. a'28. di Luglio a tre ore di notte di morte repentina lasciò la vita. E su egli in suo luogo per voto di tutti i Cardinali ch'erano allora 27. creato Pontefice nel Conclave, che su fatto in Palazzo, a'9. di Agosto nel LXXI. non essendo più che quattordici di vacata la Sede. Latino Orfino, Roderigo Borgia Vicecancelliere, e Francesco Gonzaga tre gran Prelati, molto in questa elezione si operarono. Il perchè Sisto, che non volle esser ingrato, Latino se Camerlengo, a Roderigo diede l' Abbadía di Subiaco, ed a Francesco il Monastero di San Gregorio. A'25. di Agosto poi celebrandosi la sesta della sua incoronazione, essendo egli in una frequenza di Popolo portato in lettica, presso S. Gio: in Laterano, si levò fu d'un subito un tanto tumulto per cagion d'alcuni Romani, che si ritrovavano oppressi, e calpestati dalla cavalleria del Papa, che se ne ritrovò egli in gran pericolo. Perciocchè essendo, o acaso, o pur fludiosamente tirati alquanti sassi fopra di lui, quelli, che la lettica portavano, furono per lasciarla, se l'autorità del Cardinal Latino, che quietò la rivolta, trapposto non vi sosse. Dopo l'incoronazione si volto turto a dover rassettar le cote della Chiesa, e de' Cristiani,

prima d'ogni altra cosa mostrò di voler far bandire il Concilio in Laterano, dove pensava emendare le cose Ecclesiastiche, e bandire la guerra ai Turchi, come aveva già Pio II. deliberato di fare. Ma mentre che l'Imperadore Federico III. vuole, che fibandisca il Concilio in Udine, terra del Friuli, come in luogo più comodo, ed il Papa non vuole udirne parola, la cola n'ando in lungo, e fu di bisogno prendervi altro rimedio. Con volontà dunque de Cardinali creò Sillo con suprema podestà quattro Legati, il Cardinale Bessarione per Francia, Roderigo Borgia Vicecancelliere per Spagna, e'Marco Barbo per Germania, e per Ungaria perchè riducessero in pace, e concordia quei Principi Cristiani, che fra sè contendevano. Perciocchè Luigi XI. Re di Francia avea mossa la guerra a Carlo di Borgogna, ed al Duca di Bertagna. Il Re Fernando d' Aragona, e il Re di Portogallo guerreggiavano insieme sopra le ragioni del Regno di Castiglia. Il Re d'Ungaria, e quel di Polonia erano con l'armi in mano per il Regno di Boemia, che vacava. A questi aggiunse il quarto Legato Oliviero Caraffa, che mando con l'armata di mare sopra i Turchi. E li costavano queste Legazioni un gran danajo. Perchè ad ogni un di loro avea affegnato cinquecento scudi d'oro il mese. Ma i Legati, che andarono per la concordia di quei Re, senza cavarne alcun frutto se ne ritornarono addietro. Ora perchè i creditori di Eugenio, di Nicola, di Calisto, di Pio, e di Paolo concorreano insieme, per dover esser pagati, Sisto, perchè mancavano danari nel principio del suo Papato sece vender le tante gioje, che avea Paolo suo predecelfore lasciate, perche costoro ne fossero soddissatti. Perciocche non ritrovò egli nell'Erario più che cinquemila ducati, contro l' opinione d'ogni uomo. Data poi udienza pubblica, e con grande affabilità agli Oratori de' Principi Cristiani, che promettevano al solito a lui, ed alla Sede Appoflolica obbedienza, dichiarò, e pubblicò due Cardinali ch'egli avea già nelle prossime quattro tempora di Natale designati, e servati in petto, i quali furono, l'un Pietro Riario nato di mediocre Famiglia in Savona, e infin da primi anni allevato da Sisto nell'Ordine di San Francesco, e fatto poi ancora da lui Vescovo di Trevigi. L'altro fir Giuliano figlinol di Rafacle della Rovere fratello del medesimo Sisso, il quale-Giuliano era anche stato satto prima Vescovo di Carpentras. Ed il prime ebbe il titolo di S. Sifte, L'altro di S. Pietro in Vincola, e su poi Papa Giulio II. Fu Sisso temuto da ognuno troppo indulgente, ed amorevole de suoi, onde ne su bissimato, ch'egli svelle fatte molte cose, e concesse contro-ogni debito per amor loro. Il Cardinal Pietro fatto ricco di molte entrate di benefici, vivea così splendidamente, che pares nato per sonfumar danari. Perciocche in que due anni, ch'egli in questegrandeaze ville ; vogliono, che spendesse per viver ducento mila scudi d' oro, e lasciasse sessanta mila squdi di debito, e trecento libre d'argento lavorato. Morì disfatto dai soverchi piaceri di vent'otto anni, e su sepolto a' santi Appostoli. Prima ch'egli morisse, era stato satto

da Sisto Legato di tutta Italia, la qual egli corse tutta, e fu per tutto, e specialmente in Milano, in Venezia, ed in Padova ricevuto con incredibile onore, e le n'era poi finalmente ritornato in Roma, dove poco appresso me 1. Girolamo suo fratello, benchè di umilo, e bassa fortuna, nel suo luogo, e potenza successe, e satto Sit gnore d' Imola, e di Forlì, governò dopo Pierro tutto lo Stato della Chiesa. Fu questo Girolamo di natura molto severa, e poco, o nulla amico dei piaceri, salvo che della caccia sola, ed ebbe per mo-glie Catterina figlia naturale di Galeazzo Duca di Milano. Onde per questa cagione sece poi Sisto Cardinal Astanio, figliuolo del Duez Galeazzo. Di più di questi se Sisto grandi d'onori, e di sacoltà molti suoi Nipoti figliuoli de fratelli, e delle sorelle sue. Perciocche diede per moglie a Leonardo figliuolo di suo fratello, una figliuola naturale del Re Ferdinando, e lo creò Presetto di Roma. Ed essendo poi costui morto, diede questa dignità della Presettura al figlinolo d'un altro suo fratello, che su Giovanni della Rovere, fratello del Cardinale Giuliano, e li aggiunse di più la Signoria dello Stato di Sora, e di Senegaglia. Questo Giovanni ebbe un figliuolo di Giovanna, figliuola di Federico da Feltro Duca d' Urbino, e sua moglie, che fu Francesco Maria della Rovere, il qual dopo la morte di Guido Ubaldo suo zio, che senza figliuoli maschi morì, in nome di adozione, e di dote, come legittimo erede successe nel Ducato d'Urbino. Fece ancor Sisto Cardinali Cristosoro, e Domenico della Roveze fratelli, i quali vivendo in Turino erano Signori di Viconuovo. e con questi ancora Girolamo Basso nato di sua sorella, e Rassacie Sansonio di diciasette anni, figliuolo d'una sorella di Pietro Riario; e che perciò il cognome di Riario n'ebbe, e Giovan Giacomo Schiafinato Milanele Vescovo di Parma, e suo cameriero, il quale per averlo ben fervito solumente, ne fu di basso luogo all'altezza del cappello sollevato. Di più di questi fra i trentaquattro, che in più volte se Cardinali, vi surono ancora Stefano Nardino, Giovan Batista Cibò, Giorgio di Portogallo, Giovanni d' Aragona figliuolo del Re Ferdinando, Giovanni Colonna, Giovan Batista Savelli, Giovanni de' Conti, e Batista Orsino Baroni Romani. Nel principio del suo Pontificato ricondusse Sisto in Laterano i Canonici secolari, essendone già stati da' Romani tosto dopo la morte di Paolo II. racciati i Canonici regolari, i quali essendone già prima fiati da Bonifacio iniquamente tolti, v'erano stati da Eugenio IV. come in antico lor possesso riposti. Calisto II. ne gli avea di nuovo cacciati, e ve gli avea poi di nuovo Paolo II. ricondotti. Sisto concesse, e diè loro la Chie. sa di Santa Maria della Pace, ch'esso nel mezzo della Città edifico, Era questo Pontefice talmente liberale, che non sapea negare cosa, che gli si chiedesse. Onde molte volte per l'importunità de negozianti concesse a più persone le medesime cose. Il perchè per tor via l'occasione delle discordie, e liti, che ne nascevano, diede l'officio, e il carino della fignatura a Giovanni di Monte mirabile, persona se-

rano Duca di Camerino, amendue non senza molto sangue de Sec. letini, alla devozion della Chiefa ricondusse, e ritenne, sogliendone via le discordie, che erano fra cittadini, e relegando i capi princi-pali delle fazioni. Dopo questo, volse il Legato l'armi sopra Niccolò Vittelli Signor di Città di Castello, Cavaliere di seroce natua ra, e già prima amico di Sisto, ma Lorenzo di Città di Castello. e fierissimo nemico di Niccolò aveva persuaso, e spinto il Papa a fargli la guerra. Niccolò, che non poteva con le forze del Papa contrastare, effendo stato assediato, e combattuto tre mesi; inteso finalmente della venuta del Duca di Urbino, diede con questa condiziome al Cardinal la Città, ch' esso potesse sicuramente viversi come privato nella sua Patria. Avea anche, già considando nell'amicizia che svea col Duca, provveduto a casi suoi d'altro soccorso, ed era; che pagandogli il Papa di contanti quel, che si sarebbe potuto vendere ciò ch'egli avea, se ne sosse esso potuto andare, dove meglio piacciuto gli fosse, a farne il suo esilio. Ma alquanti anni dipoi ritornato col savore di quel popolo in Città di Castello, gettò a terra, e spiano la rocca, che Sisto vi faceva fare, per ritenere più agevolmente a freno, e a devozione quella Città, e vi si fortificò con buona guardia dentro. Egli è il vero, che esso non senza l'ajuto; e danari di Lorenzo de' Medici, ch'era allora il primo uomo di Fiorenza, quel lungo, e continuato assedio di tre mesi sostenne. Il qual Lorenzo amando l'ozio, e la tranquillità delle cose d'Italia, voleva, che la potenza de' Principi vi sosse non molto disuguale, nè potea soffrire, che le forze del Papa soverchio crescessero, per una certa emulazione, ch'era fra loro, e per avere Giuliano de' Medici suo fratello nella domanda del cappello avuto ripulsa. Onde alla immensa, e sfrenata cupidità del Papa si mostrò egli sempre contrario. Anzi avendolo per molte vie irritato, e sdegnato, con quest' altra pratica gli pose il suoco nel cuore. E su, che volendo Sisto comprar Imola buona Città di Romagna, che il suo Signore per estremo bisogno vendeva, esso con tutte le sue forze s'oprò, che quel povero Signore non la vendesse, facendolo da' mercadanti suoi amici soccorrere d'una grossa somma di danari. Il perchè aperte gare si vedeano esser fra Lorenzo de' Medici, ed il Papa. E su questa cosa, come poi si dirà, per esser quasi l'ultima rovina della Famiglia de' Medici. Mentre che passano queste cose in Italia, era Scutari, Terra de' Veneziani, combattuta da' Turchi, e Silto, perchè non venisse quella fortissima rocca in potere de Barbari, e ne avessero con questo mezzo potuto poi occupar l'Albania, e la Schiavonia, di vettovaglie, e di danari la soccorse. Era in questo cresciuta in modo la gara fra Sisto, e la Famiglia de' Medici, che essendo il Papa sollecitato dalla fazione a' Medici contraria, della qual era capo Francesco de' Pazzi, secretamente tratto, che per mezzo d'una congiura, fossero ammazzati Lorenzo, e Giuliano de' Medici fratelli, e si riordinasse la Repubblica a sua volonta. E perchè non paresse, · · Tomo III.

· che a così crudo, e scellerato consiglio avelle egil melle. Innte sue preschie dato loco, tutto questo negozio a Girolamo Riario impose. perché lecrotamente lo trattalle, e recasse a fine. Tratto ancora con Ferdinando Re di Napoli, che dovesse mandar Alfonso il figliuolo in l'oscana con un esergito. Perch' egli faceva diseguo di obbligaria motto i Pierentini con far morire, o cecciar la Famiglia de' Medidici di Fiorenza, per poter, servendosi poi di loro con maggior ausorità, nella dignità del Papato mantenersi. Fu adunque in nome di Girolamo dato tutto il carico del negozio a Gio: Batista Montelecco, ch' era assai presto di mano, a cui Girolamo avea molta sede . I Capi della congiura in Fiorenza furono Barnolommeo Salviati Arcivescovo di Pisa, per private lor gare antiche a Lorenzo nemico, Francesco de Pazzi, e Giacomo Poggio, figliuolo di quel Poggio, che su si chiaro Oratore del suo tempo. E perchè si potesse con più sicurtà la congiura eseguire, su mandato in quel tempo in Fiorenza Raffael Riario Cardinale di San Giorgio, nato di una sorella di Girolamo, il quale essendo garzonetto, se ne siava in Pila allo studio, acciocche con la presenza, ed autorità di un Cardinale non si spaventasse alcuno de Congiurati, ma con megior animo, e confidanza eseguissero il destinato negozio. Ora a' 26. di Aprile nel di di Domenica i Congiurati, che erano molti, affaltarono i due fratelli de' Medici nella Chiesa di Santa Reparata in ternpo, che si celebravano gli offici sacri. Giuliano su quivi morto; Lorenzo leggiermente ferito si salvò nella Sacristia, dove su ai Congiurati vietato l'entrare. L'Arcivescovo di Pisa, e Giacomo Poggio tentarono d'occupar il palazzo della Signoria. Sparsa per la Città la fama di un tanto eccesso, e che falvo Lorenzo fosse, toliero tolto i Fiorentini, e gli Ossiziali particolarmente partegiani de' Medici , l'armi contra i Congiurati , e furono tosto presi l'Arcivescovo di Pisa, e Giacomo Poggio, ed un tratte insieme con tutti i lor compagni gettati da una finestra con un laccio alla gola. Il medesimo fine secero Antonio da Volterra, e Prete Stefano, che aveano Lorenzo assalito, Francesco de Pazzi Capo della congiura, e surei i loro parenti, o ministri, con quanti in questa scellerata congiure in qualunque modo oprati si sossero. Dicono, che questo sosse un atrocissimo spettacolo. Fu il Montesecco tormentato, e cavatane prima la verità, e l'ordine della congiura, anch'egli morro. Il Cardinale, ch' era col primo rumore all'Altar maggiore fuggito, appena su a' prieghi di Lorenzo salvo, ed effendo stato alquanti di guardato, perchè si conobbe chiara la sua innocenza, fu in grazia del Papa lasciato libero. Irritato Sisto contro i Fiorentini, perchè avessero satto morir di così brutta morte un Sacerdore, ed un Areivescovo, e tenutone ritenuto, e prigione un Cardinale, ad istigazione di Girolamo Riario, avendoli interdetti, gli mosse una gravissima guerra. Fu satto Generale dell'esercito della Chiesa Federigo Duca di Urbino, il quale si poneva in punto ne' confini di Romagua;

magna; Allonfo Duca di Calabria era già in punto con un sirre esercito in nome del Re Ferdinando, suo padre consederato col Propa . Ebbero i Fiorentini in questa guerra in favor loro il Re di Francia, i Veneziani, il Duca di Milano, quel di Mantova, e quel di Ferrara. Avendosi l'un l'altro date alcune rotte, e prese il Dec ca di Urbino alcune Terre a forza; con l'accortezza, e diligenza di Lorenzo de Modici, ebbe la guerra fine, senza che efforto alcuno L'gnalato ne seguisse. Ando Lorenzo in Napoli dal Re Ferdinando. e con la sua autorità, destrezza, e ragioni efficaci, talmente dova egli volle, lo tirò, che se ne ritorno con la pace, o con una non dura lega in Fiorenza. E vi fu fra gli altri patti specificato questo. che se da parte alcuna si movesse loro la guerra, il Re, e i Piorenuni, ponendo un cerso danajo insieme, l'un l'altro si soccorressero, ed ajutassero. Udita Sisto questa lega, se ne risenti gravissimamen. te, e senza dubbio alcuno mostrava di dover col primo tempo fare delle cose, se i suoi disegni non fossero stati interrotti da un subito spavento del Turco; perciocche presa il Turco la Città di Otranto a sorza, avea ad un tratto empite di terrore l'Italia. Spaventate dunque il Pontefice da questo tumulto del Turco, strinie co' Fierentisti la pace, e velle ch'essi, in nome di cassigo, armassero quine dich Galore per questa guerra contro i Barbari. Si scrive per coss degua del sua animo, che essendo nel più bel della guorral con li Einrentini, Sisto citato al Concilio dagli Oratori degli Avversari, sotto colore, ch'egli ingiusta guerra sacesse, costantissimamente rif pondesse, ch'elle era per accettate il Concilio, nel quale sperava ? con far chiare le ribulderie di sutti quei Principi, riedente moles cofe da loro occupate alla Chiefa. E così quelli, che penfavatto con la paura vincerlo, spatientari da lui, voltero alcrove i lor pensieri. In questi tempi essendo morto il Re di Cipro, e il figlinolo anche a perchè la Reina era Veneziana delta Famiglia Cornara, ed era erede del figliuolo, i Veneziani, perchè non venide quel Regno in potere de Turchi, vi occuparono quell'Isola. Nel medesimo tempo era-Rodi con gran sforzo combattura da quel medesimo Muometto gran Turco, the avea già preso Costantinopoli. Ma Piette Dabuson grafe Maestro della Religione così difese la Città, che sa il Turco ssorzato a lascian l'impresa. E con runo il suo surore in Iralia rivolso, dove (come divevamo) avea preso Ottanto, e minacciava la rou vina di tutta Italia - quando soprappreso da un repentino morbo abbandonò il Mondo, e i suoi, che relistettano valorosamente itti Italia, e tolse d'un grandissimo timore i Principi della Cristianità. Al primo avviso della morte del Turco, e della ricupera di Otranto, tiprese il Papa un poco di spirito, che avea già avuto animo di abbandonare l'Iralia, e cominciò a favorire i Veneziani, i qualiavevano mosso ad Ercole da Este Duca di Ferrara una crudel guera ra. Si era il Papa con il Veneziani confederato per potere con la calamirà di questo Duva; se i Veneziani fossero restati vittoriosi, Hhh 2

parere conchiulo, che ad ogni modo si ostasse a questo furore de' Veneziani. Fu dunque con grosso sforzo rinovata la guerra, la quale fu la più pericolosa, che i Veneziani facessero. E già pareva, che Alfonso Duca di Calabria sosse stato per abbattere le sorze loro, se Lodovico Sforza, che si ritirò dalla lega, non avesse, contro il parer di tutti, e la voglia di Sisto, data loro una buona pace. Ritrovandosi il Papa con le spese di tante guerre bisognoso di molto danajo, su il primo Pontesice, che ritrovasse nuovi offici da poter vendere. Datone dunque il carico a Sinolfo di Gastro Otterico, Protonotario, e persona molto diligente, restituì gli ossici degli Ale breviatori minori già creati da Pio, e poi tolti da Paelo successore, il qual officio vendè molto bene. Il medesimo se degli offici. de' Solicitatori. Introdusse anche l'officio di alcuni, che intervenivano a quante scritture pubbliche si celebravano, e senza loro non se ne poteva alcuna fare. Ma questo officio su da Innocenzio suo successore estinto. Introdusse ancora gli ossici dei Giannizzeri, dei Stradiotti, e dei Mamalucchi; ma quest'ultimo fu da Innocenzio: annullato. Ordinò finalmente nove Notari della camera Appostolica, a' quali assegnò tutte l'entrate, ch'eran prima di un solo, il quale: era capo degli altri. Sisto su ancora il primo, che vendè gli offici del Proccuratore della Camera, del Notariato Appoltolico, del Protonotario del Campidoglio, del Notariato dello studio, della mensuratura del Sale, e del Cameratorio della Città. Ritrovò nuovi Dazi, ed accrebbe gli antichi. Riscosse, non senza macchia di avarizia, molte decime dai Prelati. Ma queste cose si debbono al parermio a necessità attribuire, o a' parenti, e ministri suoi piuttosto, massime non essendo fin a quel tempo stato Pontefice ne d'animo più generoso di lui, nè più pronto nel beneficar altrui. Onde ne mantenne onoratamente a sue spese Andrea Paleologo Signore della Morea, e Leonardo de Tocco Despeto dell' Albania, ch'erano dal Turco stati deposti, e cacciati dai Stati loro. Ed oltre agli doni, che se, diede in nome di Dote a Sosia Tommasa Figlia del Paleo. logo, che avea data al Duca di Russia per moglie, sei mila scudi d' oro. Raccolse benignamente Carlotta Reina di Cipri, e N. Reina della Bossina, ch' erano de' Regni loro, e di quanto aveano state prive, e con esso lui ricoveratesi, e con la sua molta cortesia in quella miseria sollevò. Venendo in Roma per voto, e per baciare a lui divotamente il piede Cristerno religiosissimo Re di Dania, della Svezia, della Norvegia, e della Gottia, e il Duca di Sassonia, ed Alfonso Duca di Calabria, Sisto molto alla grande gli ricevette, e tenne seco in Palazzo. Il medesimo sece a Ferdinando di Arago. na Re di Napoli, che ne venne con gran compagnia de'suoi l'anno del Giubileo in Roma, perchè non restò di farli tutto quell'onore, - che si possa maggiore a un gran Re fare. Gli rimise anche il censo, che come Feudatario pagava ogni anno alla Chiesa. Volle che gli si desse solamente, in nome di censo, ogni anno un ben guer-

bella, e con frarpe di mattoni la forrificò dal late mundo, onde minacciava rovina. Fece ancor nettare, e ridurre in miglior forma la Chiesa di Laterano, le cui ale lastricò, e risarcì l'antico palagio Lateranense, ch'era già tutto guasto. Risece molte altre Chiese per la Città, che le aveva l'antichità rotte turte, come surono la Tribuna de Santi Appoltoli, la Chiela di San Pietro in Vincola. di Santa Sulanna; di San Vitale, di San Nerco, ed Achilleo, di Santa Balbina, di San Quirico, e Giulita, di San Vito, e Marcello, di San Salvatore in Trastevere, ed altre molte, che a sue spese risarci come dalle sue arme e scritto si vede. Riconciò le mure della Citrà, che in molte parti erano per l'antichità andate a terra. Egli riconduste ancora per comodità de'Cittadini l'acqua vergine in Roma, rifacendo gli acquedotti ch'erano tutti rovinati, e pieni. dal monte Pincio fino alla fonte del Truglio. Fece nettare ancora, e riconciare le cloache pubbliche, che portano giù nel Tevere l'immondizie della Città. Ripose nella plazza di Laterano in più magnifico luogo la statua equestre di bronzo di M. Aurelio, che stava in un sozzo e vise luogo gietata. Rinovo il palazzo del Vaticano, tirandoli sotto grandissimi portici. Edisso stanze comose per li soldati della guardia del Papa, e del palazzo, ed esso su il primo che gli istituisse: e per gli Officiali anche di corte, che prima in casuecie vili, e incomodissime abitavano. E fatto cercare vari Libri per tutta Europa, drizzò in Vaticano la Libreria di palazzo, che è la più celebre, che abbia il mondo, e vi fu fatto il Platina soprastante, e le costitui l'entrate, onde potessero vivere coloro, che avevano di questa Libraria cura, e per comprame Libri medesimamente. E su questa un' opra preclarissima, e degna di un Papa. E non contento di sate egli tutte queste cose, esorto spesse volte i Cardinali a dover, secondo la possibilità di ciascuno, sare o con edifizi nuovi, o con rifare degli antichi, la Città di Roma più bella. Onde molti luoghi o fabbricarono, o adornarono, come se Guglielmo Estonrevilla Cardinal d'Ottia, e Camerlengo della bella Chiefa di Sant' Agostino col suo Convento, de' quali Padri era esso Protettore, e del palazzo preflo Sant' Apollinare. Costui ancora con tirare da amendue le ali delle volte, risarci la Chiesa di Santa Maria maggiore. Il medesimo fece di Ostia, e della sua rocca. Il Cardinale di Agria risece la Chiesa di San Sergio, e Bacco, ch' era per andare in rovina, della qual Chiesa avea egli cura. Rafaele Riario incominciò un bellissimo palazzo presso San Lorenzo in Damaso. Mosti altri anche edificarono sontuosi palazzi, talche avrebbe poruto Sisto ragionevolmente dire, ch'egli lasciava Roma risatta di mattoni, ell'era prima fabbricata di fango: come già disse Augusto averla la Riata di marmo, che di mattoni ritrovata l'aveva. Meritamente dunque nella Libraria Palatina si leggono li seguenti versi scritti in un suo fimolacro:

Templa, domum expositis, vicos, fora, mænia, pentes, Virgineam trivis quod reparatis aquam:
Prisca licet nautis statuas dare commoda portus,
Et Vasicanum cingere, Xyste, jugum.
Plus tamen Urbs debet, nam qua squalore latebat,
Cernitur in celebri Bibliotheca loco.

I quali versi dicono in sostanza, che benchè avesse Sisto edificate Chiese, drizzati spedali, racconcie strade, risarcita la muraglia, fatti ponti, ricondotta l'acqua vergine nella Città, e avesse avuto animo di accomodare il Porto, e fortificare il Vaticano, gli era nondimeno Roma più per questo, che per altro obbligata, che avesse raddrizzata in luogo celebre la Libraria, ch'era in oscura caligine. Fu d'altro canto il suo Pontificato celebre per alcune pubbliche calamità : perchè surono spesse, e gran tempesse, folgori, terremoti, ecclissi del Sole, e della Luna. Il Tevere due volte tutta la Città allagò, sorsero guerre per tutta Italia, si vidde la Cometa più volte, fu in Roma lunga, e gran carestia, e surono intestine, e sanguinose discordie per tutto lo Stato della Chiesa, e specialmente in Todi, dove su morto Gabriele Cattelano capo della fazione Guelfa. e fra gli Orsini, e Colonnesi ancora. Nel Ponteficato di Sisto su il mercato, che si faceva prima ogni settimana sotto il Campidoglio, per ordine del Cardinale di Rotomagno Camerlengo, trasferito nella piazza, che chiamano oggi Navona. E fu questo primo mercato di Navona celebrato il Mercordì, secondo di di Settembre del LXXVII. Ed in effetto non lasciò mai Sisto di far cosa, ch'esso vedeva, che sosse per essere ed ornamento, e comodo della Città. Disese sempre così intrepidamente le cose de'Romani, e la dignità della sede Appostolica, che non avrebbe qualsivoglia gran Principe potuto dargli travaglio senza riceverne. Il che, e nelle cose che si sono dette, mostrò, e nell'ultima guerra, che insieme co'Veneziani, e co'Genovesi sece contra il Duca di Ferrara, il quale con l'ajuto del Re-Ferdinando, di Lodovico Sforza, e de' Fiorentini si disendette, e che fece ancora poi in favore dell'istesso Duca contra i Veneziani. Nella qual guerra essendo stati i Veneziani con alquante rotte abbattuti, quando il Papa vidde, esser loro senza sua saputa, e contra sua volontà, flata data, ad istanza di Lodovico Sforza, dagli altri Consederati la pace, in tanto assanno di cuore ne venne, che col dolor della podagra, che di più l'aggravò, dalla qual solea essere in questi ultimi anni della vita assai travagliato, in capo del quinto giorno fra la quarta e la quinta ora della notte, a' tredici di Agosto nel MCCCCLXXXIV. morì, avendo tenuto tredici anni, e quattro giorni il Ponteficato, e vivuto settant'anni, e 22. giorni. Fu il suo corpo sepolto in S. Pietro in una tomba di bronzo, ch'è una delle più belle cose, che si veggano in Roma, la quale il Cardinale Giuliano suo nicote sece riporre nella Cappella da lui edificata. Vacò dopo lui la sede 16. giorni.

Fece

Fece questo Pontefice otto ordinazioni di Cardinali, nelle quali ne creò 34. cioè 27. Preti, e 7. Diaconi, che furono:

Fra Pietro Riario da Savona, Nipote del Papa, e dell'Ordine de' Minori, Vescove di Treviso, Prete Card. di S. Sisto.

Giuliano della Rovere, da Albizzola figlinolo d'un fratel del Papa, Vescovo di Car-pentras, Prete Card. tit. di S. Pietro in Vincola.

Filippo de Levis, Francefe, Arcivefcovo d'Arli, Prete Card. dei SS. Pietro, e Marcellino.

Stefano Nardino da Forlà, Arcivescovo di Milano, Prete Card. tit. di S. Maria in Traffevere.

Auxias da Podio, di Valenza di Spagna, Arcivescovo di Monte reale, Prete Card. tit. di Santa Sabina.

Pietro Gundissalvio di Mendozza, Spagnuolo Vescovo di Sagunto, Prete Card, sit. di S. Croce in Gernsalemme.

Antonio Giacomo Venerio da Recanati Vescovo Conchense, Prete Card. tit. di S.Clemente. Giovambatista Cibò, Genovese, Vescovo di Melsi, Prete Card. tit. di S. Balbina. Giovanni Arcimboldo, Milanese Vescovo di Novarra, Prete Card. tit. di SS. Nereo, ed Acbilleo.

Filiberto Ugonetti , Borgognone , Vescovo Martisconense , Prete Card. di Santa Lucia .. Giorgio Costa, Portoghese, Arcivescovo di Lishona, Prete Card. tit. di SS. Pietro, e Marcellino.

Carlo Corbone Francese, Arcivescovo di Lione, Prete Card. tt. di S. Martino ne'monti. Pietro Ferrici, Spagnuolo, Cittadino, ed Arcivescovo Tirasonense, Prete Card. tit. di San Sifto.

Giovanni Batista Mellini Romano Vesc. d'Urbino, Prete Card.tit.di SS. Nereo, ed Acbilleo. Cristofere dalla Rovere da Turino, Arcivescovo di Monstier, Prete Card tit. di S Vitale. Girolamo Basso della Rovere, da Aldiziola, figlinolo d'una sorella del Papa, Vescovo

di Recanati, Prete Card tit. di Santa Balbina. Giorgio Esfer da Erbipoli Tedesco, Prote Card tit. di Santa Lucia.

Era Gabriele Rangone, dell'Ordine de' Minori, Vescovo d'Agri, Prete Card. tit. de SS- Sergio, e Bacco.

Pietro Foscari Veneziano Primicerio di S.-Marco, Vescovo eletto di Padova Prete Cardin. tit. di S. Niccolò inter imagines.

Domenico dalla Rovere da Turino Prete Card. tit. di S.Vitale inVeftina. Paolo Fregoso Cittadino, ed Arcivescovo di Genova Prete Card. tit. di Sant' Anastasia. D Cosmo Orfino de' Megliorati, Romano Monaco di S. Benedetto, Arcivescavo di Trani , Prete Card. tit. di SS. Nerco , ed Acbilleo .

Federigo Borgognone, Vescovoo di Tornai, Prese Card. sit. di S....

Giovanni de' Conti Romano, Arcivescovo Consano, Prete Card. tit. di S. Vitale. Fra Elia ... Francese, dell'Ordine de Minori Arciv. di Tures, Prete Card. tit. di S. Lucia. Giovanni ... Spagnuolo, Vescovo Gerundense, Prete Card. tit. di Santa Balbina. Giovan Giacomo Scafinato, Milanese, Vescovo di Parma, Prete Card. tit. di San

Stefano in Celio monte. Era Pietro da Fuxo Francese dell'Ordine de' Minori eletto Vescovo Venetense, Diacono Card. di SS. Cosma, e Damiano.

Giovanni d' Aragona, Napotitano figliuolo di Ferdinando Re di Napoli, Diacono Card. di Sant' Alriano.

Rafa l Riario da Savona, Diacono Card. di S. Giorgio al velo d'oro.

Grovanni Batifia Savello Romano Diacono Card. di S. Niccolò in carcere Tulliano. Giovanni Colonna Romano, Diacono Card. di Santa Maria in Aquiro.

Giovanni Batista Oisino Romano, Diacono Card. di S. Maria in Dominica.

Ascano Maria Visconte Sforza, figliuolo del Duca di Milano, Diacono Cardin. di SS. Vite, e Modesto.



VITA D'INNOCENZIO FIIL

Rodusse sempre la Famiglia Cibò, chiarissma per antica nobiltà, segnalati Personaggi, che per l'eccessenza de' meriti loro salirono a supremi gradi di grandezza, tra' quali su Bonisacio IX. come nella Vita sua abbiamo trattato, ed Inmocenzio VIII. di cui ora intendo ragionare, il quale per satti gloriosi a qualsivoglia de'più lodati Pontesici agguagliare si paote. Nacque egli nella ricca, e bella Città di Genova, di Madre della illustre Casa dei Mari, e di Arano, che su de'principali della sua Repubblica, e dall'istessa mandato con gagliardi soccorsa a Luigi III. ed a Renato d'Angiò, dal quale su fatto Vice-Re di Napoli, ed ancora ottenne molti onori da Alsonso di Aragona, e da Calisto III. che lo creò Senatore di Roma: grado, che allora non si dava, se non a personaggi grandi. Fu il primo nome di questo Pontesice, Giovambatista, ed ebbe per Zio Tommaso Cibò, che su mandato al soccorso di Scio contro l'armata Veneziana. Degli antecessori poi

poi di lui, n'anderò io nominando alcuni, e fra gli altri i seguenti: Guidon Cibb fervi all'Imperadore Ottone I. per Capitano de'nobili, da cui ottenne l'investitura di alcune Terre in Toscana, la quale oggidì ancora si vede nell'Archivio di Massa; Lanfranco nel 1241. governo la Repubblica con altri sette Nobili, di che onorevole memoria è in S. Francesco di Genova : Guglielmo ancora suo figliuolo principale nella Città fondo detta Chiesa del suo proprio, e quasicchè la ridusse al fine, e su uno dei quattro Ambasciatori mandato dalla Repubblica: a Clemente IV., ed a Carlo d'Angio Re delle dus Sicilie, e di Gerusalemme, dai quali ottenne buon fine de suoi negozi, e poco appresso circa gli anni 1268, su armato Cavaliero dal Re di Francia, ch' era San Lodovico, come oggidi ancor si vede nella detta: Chiefa nel suo sepolero, dove mostra lo scettro col giglio, e stocco, ed abito come in quei tempi si usava; Muzio, Daniele, ed Antonio furono Capitani di Galere lor proprie, con le quali fecero onorate imprese, così in Cipro, come contro Pisani, ed altrove. Quasi nei medesimi tempi Carlo Cibò servendo a Roberto Re di Napoli, su del Consiglio suo, governando ancora quella: Città, e fuo diffretto con molta fua lode, il che appar nell' Archivio della Zecea di Napoli; su ancora degno antecessore d'Andrea Princivalle, che il grimo guardo in Cipro per la Repubblica: Famagoita con tal onore, e riputazione, che venne ricompeniato, e grandemente stimato; ed il secondo si trovo con altri Nobili a reprimere il popolo, che contro la forma dell'onesto signoreggiava la Città. Ma a che voier far io lungo catalogo di tanti Personaggi di questi fia Famiglia? non si sa egli chiaro e che gli Ave di questi nominati fignoreggiarono floridamente molti Paesi, e Stati in Grecia loro antichissima Patria sotto nome di Cubi, che in nostra lingua son Cibi, quali portano turchini e bianchi per traverso nell'arma loro in campo rosso, e la Croce di sopra, datali dalla Repubblica per benemeririto, e da essi a Guglielmo, nominato poco innanzi. Ora dunque ritornando ad Innocenzio, dico, ch'egli con Maurizio suo fratello, mon meno di bellezza di corpo, che d'animo, fu chiamato a Napoli, mentre il Principe Arano serviva ancora ne soliti suoi gradi Alfonso Re di Aragona il primo, ande allevandosi in quella Corte, dopo anche la morte di Arano, quale segui in Capua, ed essendoquale in questi giorni medesimamente morto il Re , seguitò la servitù sua con Ferrante successor nel Regno; ma avendo avoto da una: gentildonna due figliuoli chiamatii Francesco, e Teodorina, quali si disse esser nati legittimit, morendo assai presto la madre, su per tal causa astretto partire da quella Città con il Fratello, e forse conpeca soddisfazione del Re; persochè ritiratofi a Padova a quello Studio, dopo alcunii anni se ne ando a Roma, ricevuto volentieri, e, com molta correlia dal Cardinali Calandrino fragello di Niccolò V. e per le sue virtù pro nosso da Paoto II. al Vescovato di Savona. e poco appresso da Sisto al Datariato, e poi dell'anno 1473. com Lii 2

particolare favore di Giuliano della Rovere nipote del Papa, al Vescovato di Molfetta, ed al Cardinalato insieme, e in tal maniera dimostrava in tutte le azioni sue prudenza, e valore, che su giudicato attissimo ad assistere come Legato alla Dieta di Norimberga, per zidur a concordia l'Imperador Federigo III. e Mattia Re d'Ungheria; ma essendo sopravvenuta la peste, partendosi il Papa da Roma, ebbe a bene deputarlo al governo dell'inselice Città, la quale in quegli frangenti reste con soddisfazion d'ognuno. Ritornato poi Sisto, To mandò a pacificar i Senest, che miserabilmente si tagliavano a pezzi; il che fatto, non passò molto, che usando della solita sua destrezza, e prudenza, stabilì ancora pace tra il Papa, il Re di Napoli, il Duca di Milano, e i Fiorentini, sebbene alla fine non facesse molto progresso. Ma avendo frattanto il gran poter de' Turchi occupato Otranto con molto spavento de' Cristiani, induste il Papa a dar buona somma di danari periscacciarli, e liberarsi da tanto giusto timore. Le quali azioni a lui però furono molto facili per esser grazioso di costumi, umano, e diligente, e con mirabil, e dolce eloquenza. Dal lume adunque di tal fingolar qualità fu indotto il Mondo, effendo morto in quei giorni Sisto, a desiderarlo per Pontefice nel Cunclave di 28. Cardinali, perlochè a' 29. d'Agosto 1484. fu eletto Papa, ed al Cardinal Francesco Piccolomini toccò ad incoronarlo, facendosi chiamar Innocenzio VIII. E però usò quel simbolo: (Ego autem in Innocentia mea ingressum,) e veramente fece sempre l'opere corrispondenti al nome. Avendo ritrovato la sede Appostolica esausta per le grosse spese satte dal suo Antecessore, sus costretto, apparecchiandosegli molti travagli, di creare 25. Osticiali delle Bolle di piombo, 26. Secretari, e 30. Presidenti di Ripa, i quali danari non spese vanamente, poiche i primi due anni del Pontificato, effendo il Turco formidabile per infiniti danni satti a' Cristiani, spese 150. mila scudi a mandar armata contro quello per reprimere il furor suo, come in buona parte ne feguì effetto, di che me riportò infinita lode, acquistandosi ancora ognora più la benevolenza di ciascuno, perchè in lui non era superbia, ma umanità infinita, e misericordia verso i poveri, in modo che i Germani, Francesi, Ungari, Inglesi, e Polacchi, lo celebravano in particolare per loro benefattore; e su veramente molto benigno nel trattare, pronto nelle sedizioni, inimico per sua natura di guerre, e grande offervatore della giustizia; su mansueto, paziente nell'avversità, sentenzioso nel parlare, ricordevole de' beneficj ricevuti, come lo mostrò verso il Cardinal Giuliano autore del suo Pontificato, sacendogli il fratello General della Chiesa, e verso i Cardinali, che favorirono la sua promozione, donando al Colonna 25. mila scudi, a Savello Monticelli, ad Aragona figliuolo del Re Ferrando, Pontecorvo, e il suo Palazzo, ed a Parma la Magliana. Fu ancora di acutissimo ingegno, perchè subito, che udiva trattar d'un negozio, penetrava tutto ciò che intorno d'esso occorreva. Raccogliendo umanamente gl'infiniti

Ambalciatori, che a lui correvano d'ogni intorno, scopriva a tutti i beni che apporta la pace, e i gran danni che cagiona la guerra. esortandoli a persuadere i lor Principi, che deponessero l'armi, e quelle rivolgessero contro i Turchi comuni nemici, e seguitando ogni buona opera, che potea, per seguire il suo giusto desiderio. Ribenedì i Veneziani interdetti da Sisto IV. sgravò la Chiesa, e insieme il Palazzo, e sua Corte di tutte le spese superflue, e levò l'officio de' Mamaluchi, non gli parendo necessario. I Romani instando, che i beneficj loro non si conserissero, se non a quelli della Città, vedendo, che se ciò si concedea loro, se ne privava i Cardinali, per rimediare a questo, dichiarò, che tutti i Pontesici, e Cardinali residenti s'intendessero Romani, e potessero partecipare degli antichi loro privilegi, confermandogli nel retto i loro indulti, e facendo molte altre grazie. Alle Religioni di San Francesco, di Sant' Agostino. e di San Domenico, ai Canonici Regolari, e ad altri, concesse favori, e grazie particolari. Fulmino terribili Decretali contro le donne malefiche, e fattuchiere, incantesimi, e contro quelli, che ingannavano la Dataria. Ai Genovesi essendo stati maltrattati in molte cose nella Sede vacante, imperocchè in que'tempi seguivano infiniti misfatti, fece dargli soddisfazione intera. Frattanto queste buone operazioni futono turbate, ed impedite dalle discordie civili di Roma, imperocchè fra i Colonness, ed Orsini esercitandosi i lor odj antichi, riempivano ogni cofa di violenza, di rapine, e di sangue; però una guerra esterna sopì questa interna, perchè avendo Fernando Re di Napoli-maltrattato diversi Baroni, ed in particolare il Conte di Montorio amatissimo della Città dell' Aquila, e temendo di peggio per la feroce natura del Re, ricorfero al Papa, essendo quel Regno feudo della Chiesa, protestando, che se sossero abbandonati dalla Sede Appostolica, si darebbono a qualsivoglia altro esterno Principe, che volesse loro prestar ajuto. Aggiungevasi a questa impor. tante causa, che il Re, dispregiando i Pontesici, non pagava il dovuto censo, ch'era di 20 mila ducati, e a voglia sua disponeva delle cose Ecclesiastiche di quel Regno. Mosso adunque Innocenzio dalla necessità non men della prima, che della seconda causa, ricevè l'Aquila, l'Abruzzo, e quei Baroni fotto la protezione sus, e mosse guerra a quel Re, tirando seco in consederazione i Veneziani. I Colonnesi, e i Principi di Bisignano, Salerno, Altamura, e il Duca di Oliveto con molti altri Baroni di Napoli, e per suo Generale elesse Roberto Sanseverino, ed il Cardinal Gio: Michele Voneziano fu Legato. All'incontro il Re ebbe in ajuto i Piorentini, e gli Orfini. perloche cominciò fra essi un' aspra, e pericolofa guerra, con varia fortuna, percioeche furono spinti il Come di Pitigliano, e i Cardinati di Sant' Angelo, e Sforza a trattare di pace, ma il Papa non hi volse udire, avendo per suo sermo scudo la ragione, e la giustizia; che perciò conoscendo il Re nel gran pelago che si trovava, avendo perduta Cività Ducale, ed altri luoghi, e per il gran patidell'impresa. Queste gran provvisioni, con le minaceie di tanti Princivi d'Italia, e ancor del Re Cattolico, impaurirono di maniera il Re Ferdinando, che deposto l'animo altiero, ritornò più che volene tieri all'obbedienza del Papa, il quale dopo essersi fatto pregare un pezzo, a deponere il fuo giusto fdegno, si contento alla fine in gras zia di tutta Italia, che ne lo Iupplicò caldamente, di perdonare al Reil quale vedendo il Papa placato, per maggior segno della sua divozione e obbedienza, fece movere pratica di Parentela, tra una feconda Nipote di sua Santità, chiamata Batistina, e Don Federico d' Aragona suo Nipote, ovvero cugino, imperocche la prima era maritata al Marchele del Finale, che restando poi vedova su moglie d'Andrea d'Oria Principe di Melfi, il quale parentato concluso, cagionò che il Principe di Capua figlio del Duca di Calabria con pompa veramente Reale, ne venne a Roma, com'anche realmente su ricevuto, perlochè, dopo i primi complimenti si compiacque il Papa, che alla presenza sua, e di molti Cardinali, e Signori desse il Principe l'anello di sponsalizio alla sposa, e dall'Arcivescovo di Ragula surono dette le solite parole, e fatto poi sontuosissimi conviti. In vizot di questa nuova pace, vennero gli Orsini dinanzi a' piedi del Papa a chieder perdono, a'quali fu concesso ciò, che seppero dimandare, essendo suo costume di usar clemenza e pietà, verso chi l'avez offelo, come anche fece il medelimo con il Cardinale Balduì Fransese, il quale avendo trattato con molta perfidia di raunare un Concilio contro di lui, lo ricevè nondimeno nella solita sua buona grazia. Da questa pare lopradetta nacque lega tra il Papa, l'istesse Re, i Veneziani, i Fiorentini, e il Duca di Milano, e la pace in fomma di tutta Italia. Dal qual esempio mosso Federico III. Imperatore, per un pubblico Editto riduse tutto l'Imperio per dieci anni alla pace. Pacificò ancora il Papa Jacopo Re di Scozia con il figliuolo, e li Regni di Spagna, che non poca discordia era fra loro. per il che deliberò di comun concordia ( cola maravigliola, ad avere unito insieme tanti disuniti animi) che durante questa lega almeno per cinque anni, si formassero tre grand'eserciti contro il Turso. guidato il primo dall'Imperatore, dal Re d'Ungheria il secondo se ad il terzo maritimo con armata gagliarda della propria persona del Bontefice, accompagnata però da un de' tre Re, Francia, Cattiglia, o Inghilterra, e con parte del Collegio de Cardinali. Ma a tanto atparecchio, mentre ciascun per la parte sua si poneva ad ordine, che non meno d'un anno di tempo vi correva, si ammalò questo gran Papa, e con la morte sua impedì la più degna, e gloriosa impresa, che fosse satta giammai. Prima della qual morte, ridusse anche in amicizia i disuniti cuori dei Romani, ed in particolare i Colonness, e gli Orsini, ed i Morgoni, e santa Croce, ritornando nella Città grandissma abbondanza, e giustizia senza riguardo d'inimicizie passate, o altri rispetti. La Città di Osmo si riduste ad obbedienza, facendo prigione Buccolino tiranno d'essa, il qual ardi di voler chiamare ze, che sazeva l'esercito suo, quale essendo scorso quale seno a Roma, ne su ribattuto, piegò tanto la sua ostinazione, che non desiderando altro che pace, bene spesso rinovava il negozio di essa, e tanto più ch'egli temeva grandemente di Carlo Ottavo Re di Francia, il quale esibiva al Papa 300 mila scudi, quattro mila Savojoi, e tre mila Svizzeri, sotto la condotta del Duca di Lorena . Il Papa pregato, e supplicato di nuovo alla detta pace, si commosse alla fine per la sua natural bontà, e massime che li giovò di credera di restare non men egli, che la Sede Appostolica con onore, e compita riputazione; oltrecche per il vedere distruggere la Stato Ecclefiast co con tante spele, e spargimento di sangue, sentivasi muovere a molta compatitione, e perciò venendosi all'atto della pace, si stabili con la tostanza delle seguenti condizioni: Che il Re perdonasse liberamente non meno ai Baroni, che alla Città dell'Aquila, e suoi Stati, che non ponesse liberamente la mano pella collazione de' Benefizj, e pagaste i dovuti censi con alcuna comodità di tempo, e che Virginio Orlino venisse a'piedi del Papa con ogni umiltà possibile. Il Re Cattolico, Lodovico Sforza, e Lorenzo de' Medici promisero l'osservanza di questi capitoli, intervenendo nel trattar questo accordo i due Cardinali detti di sopra, e Gio: Jacopo Trivolzi, molto per le virtù sue amato dal Papa. Al Generale Roberto Sanseverino toccò poi il partirsi con poca grazia del Pontefice, al quale su chiaramente satto conoscere, ch'egli aveva tepidamente servito, e in modo che dette gran sospizioni di sè, sebben tre volte si era trovato con l'elercito inimico a combattere 3, ma infelicemente. Non si tosto sparsesi la sama di questa desiderata pace, che il Revedendo il Papa disarmato, si mostrò con varie scuse difficile: all' osservanza delle capitolazioni seguite fra di loro; onde grandemente silegnato il Papa, li mandò il Vescovo di Terracina a domandargli. in particolare, perchè non avea pagata la prima parte del censo conforme all'obbligo, e la causa della prigionia di alcuni Baroni, chiamati nella pace, e con altre giuste querele del proceder suo contro i patti convenuti. Rispose il Re parole tutte palliate, e circa i damari del censo, che il Papa per buona coscienza non glieli doveria domandare, poichè egli avea cagionato la guerra, nella quale avea speso tanti danari, che di ragione si era rinfrancato del detto censo; e che in quanto a' Baroni imprigionati, era stato per altre cagioni, che della guerra, come poi a suo tempo ne averia mandato i processi al Papa: il quale avendo inteso risposta così disonesta, e strana, si dispose a far nuova guerra, e col mezzo di essa domare tanto disprezzo, e sì grande alterezza dell'inimico, perlochè spedi. subito a Carlo Re di Francia, accettando quello, che poco-primanon avea stimato necessario, e scomunicò il Re, privandolo del Regno, e dette carico a Francesco Cibò di buona levata di Svizzeri, e L'aliani, oltre alla gente d'arme, della quale già prima era Generale. il Duça di Lorena, con le genti offerse dal Re, su eletto Generale

A' Cavalieri di S. Giovanni acconsentì, che Pietro da Ubuson Francese lor Maestro pigliasse il titolo di Grande, onde i successori suoi sempre poi si chiamarono Gran Maestri, creandolo ancora uno delli otto Cardinali, che sece. Alla casa di Spagna ajutando con danari il Re Cattolico nell' acquisto del Regno di Granata, e concedendo. lo all'istesso per sè, e per li Re successori, e Magistrati di San Giacomo, e Calatrava; apportò molto utile, e fermezza alla grandezza sua, onde i Re Cattolici della casa Cibò devono tener memoria. Accordò ancora Sigismondo Duca d' Austria, e i Veneziani, che per confini del Contado di Tirolo avevano guerreggiato insieme; e finale mente a contemplazione dell'Imperador Federico III. pose nel Catalogo de' Santi Leopoldo Duca d' Austria Principe chiarissimo per molti miracoli. Ma queste cose quantunque grandissime, furono ancora molt'illustri, nè punto meno le seguenti. Bajazet gran Turco le mando con bella Ambascieria a donar il ferro, che aprì il costato a Nostro Signore, il quale il Papa andò a ricever con grandissima umiltà, e divozione, riponendolo in S. Pietro sopra la cappella, dove pur oggi si vede. Nè vi su molta distanza a ricevere ancora da Dio due particolari doni, l'uno fu l'essere ritrovato nel palco di S. Croce in Gerusalemme l'istesso titolo della Croce di nostro Signor Gesù Cristo, l'altro, che nel proprio istesso giorno venne nova dal Re Cattolico della total conquista di Granata, avendone scacciati i Mori, che per centinaja d'anni aveano fignoreggiato quel Regno. Il Soldan d'Egitto in quei giorni mando Ambasciadori al Papa con offerte grandissime, offerendosi anch' egli alla guerra già stabilita contro il Turco. Zizimo fratello di Bajazet li fu condotto a Roma, dove lo riceve in pieno Concistoro, ma egli non gli volse baciar il piede, ma bensì il ginocchio, per la qual ritenutezza il Turco dava 40. mila scudi l'anno per sovvenimento di quello. Al Re Giovanni di Portogallo, che aveva fatto amicizia nell'India con il Re di Congo, e fatto persuader a farsi Cristiano, come si sece votontieri, il Papa mandò il Vessillo della Croce con belli, e ricchi ornamenti, quale il Re invò a donar nell' occasione di detto Battesimo al Re detto di Congo, che devotamente lo ricevè in Amobasse sua Citrà, con molto stupore degl' Indi, quali in buona parte vennero alla Fede, essendo quella la prima volta, che sosse mai stato Battesimo in quelle parti. Occorsero ancora altre gran cose, e tra i' altre quasi nel fine del suo Ponteficato, la maggiore, che sia mai stata a memoria d'uomini, qual tu, che Cristosoro Colombo scoprì il mondo nuovo, e non senza mistero, che reggendo un Genovese l'orbe Cristiano, un Genovese trovasse un altro mondo, in cui si sondasse la religion Cristiana. Questi grandi accidenti parve, che cagionassero nel Pontefice quati una troppa freddezza verso dei suoi parenti; imperocchè a Maurizio suo fratello Cavaliero di qualificate parti, diede folo il governo del Ducato di Spoleti, e il Presidentato dello Stato Ecclesiastico, un Cardinalato a Lorenzo Cibo, e non senza qualche Kkk . Tomo III.

il Turco, che per la via d'Ancona, e da quella parte entrasse a'danni de'Cristiani. Estinte ancora molti altri tiranni, che in vari lucchi danneggiavano lo Stato Ecclesiastico, castigando molte terre, che spinte dalle parti s'erano alienate dalla Chiesa, ed in particolare Offida terra principale nella Marca. Non si scordò con tutto ciò della Patria, perchè ardendo ella diguerra con li Fiorentini per conto di Sarzana, per mezzo di Ambasciadori accordo insieme quelle due Repubbliche, se ben i Fiorentini per varie scuse, e nuove occasioni. non osservarono i patti; consoiò anche l'istessa Patria inducendo il Cardinal Fregolo a partir della Città, essendo incolpato di tenerla divisa, ed in tante discordie, se ben egli non puote far tanto, ch' ella non si desse sotto la protezione del Duca di Milano, che per impedirlo come cosa di tanto pericolo al mantenimento di quella libertà, aveva mandato Niccolò Cibò Arcivescovo di Cosenza per tal effetto, ma essendo egli tenuto in Ripallo, e condotto poi in Genova, li convenne tornarsene in Roma, Iasciando ogni negozio impersetto: anzi non mancarono di quelli che vanamente dissero, che il Pontefice aspirava egli all'Imperio della sua Patria: cosa sordida veramente. e molto aliena dalla natura sua. Fece una sola ordinazione di otto Cardinali dopo tre anni della sua creazione: venendo il Duca Ercole di Ferrara, lo riceve splendidamente, e fra le altre cortesie, che sece al Duca, lo condusse per il corridore a vedere il Castello, e tanto temerario su il Castellano, il quale era stato posto a quel carico ad istanza del Cardinal di San Pietro in Vincola, e del Presetto suo fratello, che mandò a dire al Papa, ch'egli venisse con otto, o dieci al più, poichè egli non poteva far di meno per degni rispetti, la qual cosa diede al Papa quell'alterazione, che si può giudicare, e nondimeno dissimulando sece rispondere, che gli era grata la diligenza sua, e così farebbe, com' egli aveva ricordato; in quella maniera dunque entrò a vedere il Castello con il Duca, ma poi assai presto ritornando con quei pochi, che si è detto, subito entrato comando, che il detto Castellano fosse menato in prigione, il quale però non ardi di replicare parola, e fattolo esaminare, quanto conveniva, trovandolo colpevole, ordinò, che fosse impiecato, e perche pareva, che il Cardinale sopradetto, e il Presetto suo fratello avessero buona colpa di tal fallo, fece pigliar il Secretario di esso Cardinale con tutte le scritture, e licenziò il Presetto, privandolo del carico, che teneva, e correndo a gran rischio il Cardinale ancora d'esser severamente runito; tuttavia non si essendo trovato cosa di momento contro di lui, s'andò il Papa placando di maniera, che restò il Cardinale nella solita buona grazia sua: favorì molto il Papa Gio: Re di Dania, e i Norvegi, a quali concesse, perchè non aveano vino, che senza esso sacrificassero, favori dipoi la famiglia Orsina, conferendo a Niccolò di essa la dignità di Consalonier della Chiesa, ed ai Medici facendo Cardinale Gio: figliuolo di Lorenzo, che poi riuscito Papa con nome di Leone X. cagionò la grandezza di quella Serenissima Cala. A'C.

lodata, nè più nè meno come i buoni temperamenti allora riescono più soavi, quando a paragon loro i mal composti, e disordinati arrivano all'orecchie altrui.

Fece questo Pontesice una sola ordinazione di Cardinali nella quale ne creò otto, cioè cinque Preti, e tre Diaconi, che surono

Lorenzo Cibò Genovese, Nipote del Papa, Arcivescovo di Benevento, Prete Card. tit. di Santa Cecilia.

A diceno della posta Novarese, Lombardo, Vescovo di Novara Prete Card. sit.

Antonistro Pallavicino Genovese, Vescovo di Panpalona, Prete Card. tit. di Sant' Anastasia, poi di Santa Prassede.

Don Andrea da Spina Armonicense, Francese, Monaco, e Priore di San Martino, e Arciviscovo d'Arli poi di Lione, Prete Card. tit. di SS. Silvestro, e Martino ne monti.

Masseo Gerardo Veneziano, dell'Ordine de' Camaldolesi, Patriarca di Venezia, Prete Card. tit. di SS. Nereo, ed Achilleo

Pietro Daubuson Francese gran Macstro de Cavalieri di Rodi, Diacono Card. tit. di Sant' Adriano.

Giovanni de Medici Fiorentino, Diacono Card. tit. di Santa Maria in Dominica. Federigo Sanseverino Milanese, Diacono Card. di S. Teodoro.





VITA DI ALESSANDRO VI.

Lessandre VI. chiamato prima Roderigo, nacque in Ispagna nella Cattà di Valenza della nobile famiglia dei Lenzoli. Gosfredo suo padre su un Cavaliere molto ricco, e la madre sua su sorella di Calisto Terzo. Ond'egli benchè della famiglia di Lenzoli sosse, lasciando nondimeno questo cognome, si ritenne sempre quel di Boria, o Borgia, che lo chiamino, che insieme anche con le armi aveva avuto da Calisto suo Zio. Essendo ancor garzonetto, su dal Zio designato prima Arcivescovo di Valenza, poi a' 21. di Settembre del 1456. satto Diacono Cardinale col titolo di San Nicola in Carcere Tulliano, e insieme creato Vicecancelliere di Santa Chiesa. Essendo pos da Sisto satto Vescovo Cardinale Albano, e poco appresso di Porto, su e sotto questo Pontesice, e sotto gli altri ancora mandato molte volte Legato, e per negozi di molta importanza, massimamente quando nel principio del Papato di Sisto andò in Ispagna, per quie-

tare il Re di Portegallo, e quel di Aragona, ch'erano con l'armi in mano per cagione del Regno di Castiglia, nel quale amendue pretendevano. E non avendo eseguito questo, ch'esso pensato aveva, nel ritorno, che fece in Italia sopra le galere de Veneziani, per una gran tempesta, che nacque in mare, perde quasi tutta la sua guar-darobba, e mancò poco, che anch' egli ne' liti di Pisa non patisse nautragio. Perciocche un'altra galera, nella quale erano molti dei suoi, essendo tutta la notte, e gran parte del di seguente stata tormentata, e scossa dall'onde, finalmente vi si perdè, e vi perirono da cento, e ottanta uomini, fra i quali erano tre Vescovi, ed alcuni Dottori di legge. Ora morto Innocenzio, fu esso dalle voci di 22. Cardinali nel Conclave fatto in Vaticano a' 11. d'Agosto del XCII. e salutato Pontefice, ed a' 26. del medesimo mese solennemente poi incoronato. L'ambizione, e l'avarizia di alcuni Cardinali, che si lasciarono subornare, vogliono che desse ad Alessandro il Papato, che poi toro ingrato si mostrò, dando loro ben degno premio di questa scellerata, e mercenaria opera nel darli il Papato per questa via. Ed il primo di loro fu Ascanio Sforza subornato senza alcun dubbio da un grosso premio, perchè assunto questi a quel grado supremo, egli ebbe l'officio di Vicecancelliere; ma non passarono molti anni, ch'egli ebbe di questa sua tanta sciocchezza la penitenza. Non mancarono allora nel Conclave alcuni Cardinali, che conoscendo, quanto fosse nel secreto Alessandro simulatore eccellente, predissero esser stato molto alla cieva eletto Pontefice, e dover essere una gran rovina di tutti. Atcuni degli altri, che questa elezione promossero, sentirono non molto poi varie calamità, astri d'esito, altri di crudel prigione, altri condannati a violente morte. Giuliano Vescovo d'Ostia, e Rassaele Riario Cardinali principali della Corte, si stettero in un volontario esilio dieci anni, solamente perchè erano al Papa sospetti, l'uno per un'antica gara privata, ch'era fra loro, l'altro per cagione di Forlì, e d'Imola, che il Papa aveva tolto a' figliuoli del Conte Girolamo Riario stretti parenti di Raffaele. Quei Baroni Romani medesimamente, ch'essendo Cardinali, favorito l'avevano, furono chi per una cosa, e chi per un'altra tolti di vita.
Barista Orsino, e Giovan Michele, che ne aveano avuto, il primo il magnifico palazzo del Borgia, il secondo il Vescovato di Porto, con tutta la sua guardarobba, ch'era di grandillimo prezzo, surono inselicemente, l'uno pubblicamente in Castello, l'altro secretamente di veleno, fatti morire. Ma queste cose seguirono poi. Ora nel principio del Papato volto tutto Alessandro al bisogno della Città, ordino, che alcum a ciò destinati, dovessero continuamente visitar le prigioni, e creò quattro Giudici, che conoscessero di qual si voglia cansa criminale. Il Martedi dava a chiunque bisogno avuto ne avel se, facile, e spedita audienza. E s'incominciò per questo a sare nella Città la giuftizia rigorofissimamente. In questo tempo morì l'Imperadore Federigo, avendo tenuto 54. l'Imperio, lasciando Re de

Romani, e suo successor nell'Imperio Massimiliano il figliuolo. Ales sandro nel primo Concistoro creò Cardinale di Santa Susanna Gio. vanni Borgia Arcivescovo di Monreale, e nato di sua sorella. Ed essendo il Re Ferdinando morto, lo mandò in Napoli Legato, perchè confermasse Re in quel Regno Alsonso il figlinolo, con cui avea già egli fatto il parentado, e toltone il giuramento, l'incoronasse. Nel qual anno Carlo VIII. Re di Francia, Giovane di gloria militare avidissimo, essendo stato dalla discordia, e pazzia de' Principi Italiani chiamato in Italia, con un terribile esercito, e con un gran numero d'artiglierie, che conduceva, ne mandava quanto si ritrova va avanti in rovina. Passava alla conquista del Regno di Napoli, che esso pretendeva, che suo sosse di ragione ereditaria, e v'era stato spinto da Lodovico il Moro Signore di Milano, il quale con l'armi di questo potente nemico s'ingegnava di abbattere l'audace spirito di Alfonso, che sempre a cose grandi aspirava. Il Papa, che si ritrovava aver allora fatto parentado, e lega con questi Principi Aragonesi, dubitando della potenza, e dello ssorzo di Carlo, e temendo, che con la venuta di questo esercito Francese non ne sentisse l'Italia qualche flagello, per assicurare, e disendere la Città di Roma dall'armi di Francia, fece tosto fare molte compagnie di soldati. Col Re di Napoli, e col Papa si ritrovavano i Fiorentini anche in lega. Ma il Papa, a cui non pareva, che le forze di questo popolo fossero in questo bisogno bastanti, aveva i Veneziani, e Fernando Re di Spagna richiesti, che sossero entrati nella medesima lega. Ma questi voller piuttosto starsi a vedere, che in una così pericolosa guerra intricarsi. Ora Carlo venutosene sempre vittorioso per la Lombardia in Toscana, e rotto presso la Marca l'esercito de' Fiorentini, ssorzò Fiorenza a dover cedere all'armi vittoriose di Francia. Il primo dì di Gennajo del XCIV. entrò poi col suo potentissimo esercito di 20. mila fanti, e 5. mila cavalli in Roma, dove ritrovò gran copia di vettovaglie, e di rinfrescamenti, con che l'esereito stanco per lo lungo cammino, e per li disagi passati, si ricreò. Aveva promesso di non sar sentir a Roma pur un minimo danno, se gli dava aperto, e sacile il passo, e comodità di vettovaglie, altramente avea minacciato di porne il tutto in tovina. Ricevuto dunque per questa causa cortesissimamente in Roma, comandò a' soldati, che nè tumulto sacessero, nè danno alcuno, e se severamente morire alcuni, che a quest'ordine non obbedirono. Il Papa dapprincipio non fapendo che farsi, se ne suggi in Castello. Veggendo poi la Città quieta, e dall'armi Francesi sicura, assicuratosi anch' egli, se, benchè contra sua voglia, lega con Carlo. Partendo Carlo di Roma, perchè poco della sede del Papa si considava, volle seco per ficurtà sotto colore di Legazione Cesare Borgia Cardinale Valentino, e figliuolo di Alessandro, e Zizimo fratel del gran Turco, per potere, guadagnato che avesse il regno di Napoli, servirsi di costui nella guerra, ch' esso diceva voler far in Costantinopoli. Il qual Zi-

zimo poco apprello, con gran danno dei Cristiani, di dissenteria in Capua morì. Il Re Alfonso disperato de' fatti suoi, perchè conosceva esser odiato, consegnando il Regno a Ferdinando il figliuolo y ch'era ben voluto generalmente, se ne suggi per barca tutto spavene tato con le sue cose più preziose in Sicilia. Ferdinando, che si vidde assai inseriore di sorze al nemico, per salvarsi se ne passo ancor egli per barca in Ischia. Carlo seguendo il corso della vittoria, con incredibil celerità, ebbe a un tratto il Regno con tutte le sue Fortezze, e se ne concitò perciò sopra tutti i Principi di Europa, che stavano d'un tanto corso di vittoria attoniti, e di loro medesimi dubitavano. È furono questi il Papa, Massimiliano, il Re di Spagna, Ferdinando il Cattolico, il Duca Lodovico Storza, e i Veneziani, i quali tutti confederati insieme per la salute d'Italia cospirarono contra i Francesi, e posero tosto a comun spesa un esercito in campo di 40. mila nomini, per impedir a Carlo il passo nel suo ritorno. Quell'esercito postosi a Fornovo presso il Taro non lungi da Parma aspettò Carlo, che a gran giornare col suo fiorito esercito se ne ritornava da Napoli vittorioso in Francia, e vi si sece un sanguinoso satto d'arme, nè chi di loro restasse vincitore su chiaro. Carlo con perdita de' principali, ch' avea seco, si ricondusse sinalmente in Atti. Intesasi la battaglia del Taro, e che le forze de' Francesi debilitate sossero, il Re Ferdinando con maggior facilità ricuperò il suo Regno, che perduto già non l'avea, cacciando i Francesi da tutte le Fortezze con l'ajuro del Re Cattolico suo parente, che gli avea a questo effetto mandato il gran Capitano con molte genti. Ma essendo egli poco appresso morto senza figliuoli, gli fuccesse nel regno Federico suo zio, che già era Alsonso suo Padre poc' anzi morto. Nel qual tempo anche Carlo VIII. morendo, Luigi XII. ch'era prima Duca d'Orleans, prese lo scettro del Regno di Francia. Costui pretendendo non solamente il regno di Napoli per ragion ereditaria esser suo, ma lo Stato di Milano ancora, per esser stata Valentina sua Avola sigliuola di Gio: Galeazzo I. Duca di Milano, con una lega a tutta Italia funesta, si confederò col Papa, che con molti servigi obbligato si avea, e con li Fiorentini, e i Veneziani, e col Re Cattolico, contro Lodovico Sforza, e il Re Federigo, con queste condizioni, che guadagnato che avesse lo Stato di Milano, si desse ai Veneziani Cremona, e Cesare Borgia figliuolo del Papa, che avendo rinunziato il cappello, avea tolta per moglie Carlotta di Alebieto figliuola del Re di Navarra, e parente del Re di Francia, cacciandone con l'ajuto de' Confederati gli antichi Signori, si avesse, e tenesse per sua la Romagna, la Marca, e l'Umbria, e che il Re di Spagna, e quel di Francia il regno di Napoli si dividessero. Fatto adunque un potentissimo esercito, agevolmente il Re Luigi cacciò di Milino il Moro, il quale su poco appresso insieme col Cardinale Ascanio suo fratello fatto prigione, e mandato in Francia, dove morì. I Veneziani obbeto in virtù della

lega Cremona. E passando la guerra sopra il Regno di Napoli, spaventato il Re Federico, che si vedeva assai inferiore di sorze al nemico, nè sapendo che farsi, volle anzi nel Re Luigi suo aperto nemico, che nel Re Cattolico suo parente, tentar di poter misericordia trovarvi. Onde ne andò tutto umile a riporsi nelle braccia del Re di Francia, dal quale ne fu egli assai più villanamente trattato di quello, ch'esto sperato aveva. Nella divissione del Regno tanta discordia nacque tra Spagnuoli, e Francesi, che venuti alle mani, surono i Francesi tutti tagliati a pezzi, e col valor del gran Capitano Consalvo il regno tutto in poter del Re di Spagna ne venne. Cesare Borgia figliuolo del Papa, prima ch'egli rinunciasse il cappello, aspirando alla Signoria di tutto lo Stato della Chiesa, tutti i Baroni, ch'esso disegnava rovinare, travaglio, avendo già il Padre ogni pensiero, e disegno qui solo volto di fare i suoi bastardi ricchissimi, e potentissimi. I Baroni Orsini surono i primi travagliati tutta una Estate. Ed erano capitani dell' esercito Ecclesiastico Guido Ubaldo di Urbino, e Gio: Borgia figliuolo del Papa, con Bernardino da Luna Legato. Questi, prese ch'ebbero alcune Terre, si ridussero finalmente all'assedio di Bracciano, la qual Terra su dal valore di una donna vedova difesa, fin che sopraggiungendo Carlo figliuolo illegittimo di Virginio Orsino con alcune poche genti, ch'egli di quei luoghi intorno raccolse, pose l'esercito nemico in rotta, e vi se prigione il Duca di Urbino. Il figliuolo del Papa, ed il Legato scamparono fuggendo via. Ma essendo poi data la pace agli Orsini, il Duca di Urbino si riscosse con 30. mila ducati d'oro. Non essendoli riuscito per questa via, si volse il Papa tutto a dovere con parentadi le cose sue stabilire, e sortificare. Onde avendo, prima che sosse Papa, promessa ad un certo Spagnuolo Lucrezia sua figliuola, gliela tolse, e la diè per moglie prima a Giovanni Sforza Signor di Pesaro. Toltagliela poi la diede a Luigi d'Aragona figliuolo bastardo del Re Alfonso. Ed essendo costui stato ammazzato, la diede ad Alfonso d' Este Duca di Ferrara, col quale ella morì. De' figliuoli maschi, sè Gossredo, ch'era il più piccolo, Principe de Squillaci, Cesare, ch'era il di mezzo nato, se Cardinale, ed il maggiore, ch'era Giovanni procurò fosse in Spagna satto Duca di Candia. Ed a costui diede per moglie una figliuola bastarda d' Alsonso Re di Napoli. Ma fu Giovanni fra poco tempo, mentre ch'egli una notte ne andava a' suoi piaceri per Roma, fatto a tradimento dal Cardinal suo fratello morire, e gettato nel Tevere; e pure poco avanti avevano cenato insieme in casa di Vannoccia lor madre, e I Papa che senza dubbio temeva di non esserne anche esso da questo iscapestrato figliuolo un di morto, dissimulava questa tanta scelleratezza del Cardinale. Avendosi adunque Cesare Borgia tolto dinanzi il fratello suo emulo nel Principato, incominciò a darsi tutto alle cose militari, e a far poco conto del cappel rosso. Perciocche non avea egli per altra caula ammazzato il fratello, che per dover in suo luogo esser

fatto Consaloniere della Chiesa, e Generale dell'esercito Ecclesiasti. co. Dopo la morte del fratello adunque gettato via l'abito Cardinalizio, e divenuto Soldato, tutto all'arme si vosse. Ed essendo stato fatto Capitano delle genti del Papa, si uni co' Francesi, e mandonne per moglie (come si è detto) Carlotta d'Alebreto parente del Re di Francia, ne ebbe in nome di dote la terra di Valenza, onde ne su Duca Valentino chiamato. Con l'ajuto poi di Luigi duodecimo, e del Papa suo Padre, s'acquistò un grosso Stato in Italia, Perciocchè il Papa era solo qui tutto volto di fare ricchissimo il sigliuolo, e Signore d'un gran Stato, ancorchè ne fosse tutto il Mondo restato offeso. Cacciati adunque dallo Stato di Milano gli Sforzeschi, e postili in una prigione, mentre che il Re Luigi sa contro gli Aragonesi la guerra, Cesare Borgia con l'ajuto di Francia s'instgnori con una gran crudeltà di tutte le Città di Romagna, fuorchè di Bologna, parte cacciando via, parte facendo morire gli antichi Signori di quei luoghi. Occupò Ímola, e Forlì cacciandone i poveri fanciulli Riarii, che n'erano Signori, e presa Caterina loro madre, la menò come trionfando in Roma. Appresso prese Faenza a forza, facendo morire Astorre Manfredi, che n'era Signore. Il medesimo sece di Arimino, e di Pesaro, sforzando N. Malatesta, e Giovanni Sforza, che n'erano Signori, a fuggire una certa morte, che si vedevano venire sopra. Ed avendo preso anche Sinigaglia a forza, col medesimo corso di vittoria, tolse, ma con inganno, a Guido Ubaldo da Feltro lo Stato, sforzandolo a fuggire, e salvarsi in Mantova; essendo egli come amico, e come ospite tolto da Guido Ubaldo con tutto l'esercito in Cagli, dando a un tratto il segno ai suoi, prese quella Città, e col medesimo impeto passò tosto a prender Urbino. Ritrovandosi in caso così repentino Guido Ubaldo sprovvisto, ed attonito, e non sentendosi atto a poter far in quel punto disesa, per non venir nelle mani di questo crudel tiranno, la notte seguente con alcuni suoi pochi samigliari si suggi via. Volto dopo questo il Borgia sopra i Varani nobilissimi, e antichissimi Signori di Camerino, non solamente prese la Città, che anche avuto in mano Giulio. Cesare, e Venanzio, ed altri due di questa famiglia, sece lor torre miferamente la vita. Col medesimo ardore d'ambizione persegu tò crudelissimamente tutti gli altri Signori di quei luoghi, per torre loro lo Stato. E finalmente rivolse questa sua rabbia sopra i Baroni, che sono d'intorno a Roma, e cominciò dalla nobile samiglia Gaetana, che possedeva alquante Terre ne Vosse. Fatto dunque morire Giacomo figliuolo di Onorato Gaetano, e Protonotario Appostolico. ordinò, che fosse anco tolta la vita ad un unico figliuolo di Gola Gaetano, il qual giovane assente si ritrovava, ed era la unica speranza della famiglia. Volto poi sopra i Colonnesi, che con l'ajuto de Francesi cacciati avea, tutto lo Stato loro occupò, e li ssorzò a dover farne per la Puglia, e per la Sicilia l'esilio loro. Pensando sinalmente di far il medesimo agli Orsini, che altro già non li man-Tomo III.

cava, che questo, e non avendo legittima cagione di farlo, il tempa da sè gliene diede una occasione, che non avrebbe esso istesso pouto desiderarla maggiore, o altri più atta offerirgliela. Perciocchè ve dendo gl'Orlini tanti prosperi successi del Borgia, ed una tanta infaziabilità d'avere Stato, incominciarono a temer di loro medelimi. Benchè amici li fossero, eche tolti tutti gl'altri di terra, non si volgesse questa crudelissima carnificina anche sopra di loro. Il perchèsacendone parlamento in Perugia con quelli, ch'erano nella medelima paura, cospirarono contro Cesare Borgia. E surono Giovanni Bentivoglio Signor di Bologna, Giovan Paolo Baglione tiranno di Perugia, Vitellozzo Vitelli Signore di Città di Castello, Liverotto Signor di Fermo, Pandolfo Petrucci tiranno di Siena, ed il Cardinale Batista Orlino, e Paolo Orlino. Fatto questi un esercito, uscirono d'un subito sopra il nemico, e preso Urbino, e Camerine, e rotte le genti del Borgia, che in soccorso di questi luoghi venivano, si voltarono sopra l'altre Terre della Romagna. Alla nuova di questa perdita se si commosse mirabilmente il Papa, e si ssorzò per tutte le vie di placar principalmente gli Orsini, sperando che gli altri avessero dovuto tosto questi seguire. Con gran promesse dunque, e con gran condizioni, con molta umanità li placò, o ingannò piuttosto, e nel suo volere li ricondusse. Il perchè essendo costoro riconciliati, restituirono i luoghi, che presi avevano, e ricuperarono al Borgia Sinigaglia, dove s'erano Paolo, e Francesco Orfino Duca di Gravina, Vitellozzo, e Liverotto ridotti insieme. Cesare Borgia, che in Imola si ritrovava, parendogli, che le venisse avanti una grandis-sima comodità di vendicarsi, si ritrovò quì d'un subito co' Guasconi, ch'egli avea seco. Gli uscirono incontra disarmati questi Cavalieri, e chiesero delle cose passate perdono. Egli umanamente li ricevette; ma perchè non fuggissero, avea loro secretamente poste le guardie intorno. Accompagnato dunque che ebbero sino al palazzo il Borgia, nel voler licenziarsi, e andarsi via, surono da lui. sotto colore d'aver loro a parlare d'alcune cose importanti, menati dentro. Ed essendo tosto chiuse le porte, furono da' soldati destinati a far questo effetto, presi, e in quel medesimo giorno Vitel-lozzo, e Liverotto fatti morire strangolati, e non molto dopo anehe gli altri, che ebbero degno pago dell' aver così poco accortamente creduto, che quel crudo, e sanguinazio tiranno avesse loro perdonato di cuore, o dovesse lor serbar sede. Benche questa leggierezza, che fu la rovina di tutti loro, nascesse (come credevana) da Paolo Orsino, che con danari, e con promesse si lasciò subornare, ancorchè Vittellozzo vi ripugnasse, e gridasse molto. Allora Perugia, e Città di Castello cacciati via i Baglioni, e i Vitelli, si diedero in poter del Papa; il quale avendo la notte avviso della presa di quei Cavalieri, ben per tempo la mattina fingendo che occupati i Colonnesi già i ponti avessero, e presso la Città fossero, chiamò il Cardinal Orlino in Palazzo, il qual avea già con molte carezze,

e lusinghe fatto sicuro. Ma egli, che troppo oredulo obbedì, fu tosto preso, e con l'Abate Luigi fratello di Alviano, che seguiva la parte Orlina, nel Castello Sant' Angelo posto prigione. Nella medesima ora farono il Vescovo di Fiorenza, Rinaldo Orsino, e Giacomo Santacroce presi, e tenuti con buone guardie in palazzo. 41 Santacroce su, dando sicurtà, liberato il di seguente, e mandato con volontà del Cardinale a consegnar le Terre degli Orsini al Papa : pochi di appresso su il Cardinale istesso per ordine del Papa avvelenato. In questo, deliberato Cesare di perseguitare le reliquie de'con. giurari, se ne venne da Sinigaglia con un esercito di quindici mila combattenti sopra Pandoiso Petrucci. E prese sul Senese alcune Castella. Ed i Senesi, che aveano dapprincipio deliberato di disendersi, e di favorire i Petrucci, veggendosi molto alle sorze del nemico inferiori, vollero ch'egli cedendo al tempo, se ne uscisse dalla Città, piuttosto che per causa di un uomo solo la loro Repubblica perisse. Passatone adunque Pandolfo con tutta la famiglia in Lucca, la guerra sopra i Senesi cessò. Giovanni Bentivoglio, che delle molse sorze del Borgia alquanto dubitò, avendo parte cacciati, parte fatti morire quei Cittadini, ch'esso sospetti avea, talmente come sagace tiranno si fortificò, ch'egli agevolmente con danari da questo pericolo di essere travagliato si riscosse, ed assicurò. Dopo questo, si volse il Borgia a dever occupare tutte l'altre Terre degli Orsini, e passatone sopra Cere antica Terra di questa samiglia, e naturalmente per arte fortiffima, dopo molti assalti, quando pareva che dovesse già prenderla, patteggiò con Giulio Orfano fratello del Cardina. le, che la difendeva, che dandoghi il Cathello con quanto vi era, fi andasse ficuro via. Pensava il Borgia di seguire oltre la vittoria, e d'andare sopra le altre Terre degli Orsini, ma le settere del Re di Francia ne'l rivocarono, il quale ne volle compiacer a Giovanni Giordano Orlino figliuol di Verginio, che seco militava. Non bastando il danajo della camera alla spesa di tanta guerra, ed all'esercito, che Cesare Borgia manueneva, nè alla splendidezza regale, ch' esso in tutte le cose mostrava. Alessandro ad esempio degli altri Pontefici, ordinò un nuovo Collegio di 80. scrittori di Brevi, de quali si vendeva ogni luogo fettecento cinquanta scudi d'oro. Dagli altri Collegi, si cavò dapprincipio molto utile perchè si compravano a gara gli offici, e con molta avidità, ma poi col tempo poco fruttuofa divennero. Cavo anche un gran danajo dai Marrani, che avea il Re Cattolico cacciati di Spagna, ch'egli in Roma con molto sdegno di quel Re raccolse. Creò ancora per danari molti Cardinali. E non ballando tutto questo alle gran spese, ch'egli sacea, temendo di restar povero, delibero di fare col veleno morire i più ricchi Prelati della Corte, e fra questi alcuni Cardinali più ricchi, per poter poi de Beni lor confiscati, la sua profusissima natura saziarne, e s infaziabile cupidità del figlinolo, con animo didover ancor poi fare degli altri principali, e ricchi Prelati della Corre il somigliante. Ma LII 2

la maravigliosa provvidenza di Dio vi rimediò; perciocchè, menne ch'egli, ch'era nato per la rovina d'Italia, ogni di maggiori cole del figliuolo disponendo, si prometteva lunghissima vita, su da un errore del suo coppiere tolto dal mondo, ed in una suprema calamità posto il figliuolo. Aveano in un banchetto, nel quale presso al sonte di Belvedere avea, sotto colore di onorarli, convitati i più ricchi Cardinali della Corte, fatto nei fiaschi de' più preziosi vini porre il veleno, per farli tutti morire. Ma il coppiere nel dar da bere errò ne'fiaschi, ed avvelenò il Papa col figliuolo - Il Borgia, e co'presti rimedi, e con la gagliardia della gioventù, benchè atrocitlima sosse la furia del male, ne scampò nondimeno la vita, ma non puote egli già per la forza del male, che il travagliò, a tempo poi servirsi nè del suo esercito, nè dell'armi. Onde si dissece l'esercito, e vide fra pochi giorni due Pontefici suoi antichi nemici. Il Papa, ch'era già vecchio, non puote soffrire la violenza del veleno, e moiì in Vaticano a' 18. d'Agosto del MDIII. ch' era il LXXII. della sua età, e l'undecimo sopra otto di del suo Papato. Fu sepolto in una capella privata dentro San Pietro in un vile monumento. E vacò dopo lui un mese, e tre di la Sede. In questo Pontefice, come scrive chi nel suo tempo visse, erano le virtù pari ai vizj, perciocch'egli ebbe ingegno, discorso, memoria, diligenza, ed una certa naturale eloquenza, ed atta a persuadere, che su la rovina di molti. E non era, chi più certamente di lui proponesse una cosa, o che più gagliarda la disendesse, o che meglio altrui inducesse al suo voto. Sapeva meglio, che uomo del mondo, aecomodarsi con tutti. Onde co' piacevoli d'altro che di piacevolezza non ragionava, nè co' severi d' altro che di cose serie, nè co' Cardinali d'altro che della cura, e governo della Repubblica Cristiana. Egli e con la benignità, e con la pazienza vinceva, e legava li suoi avversarj. Che già non scemò punto mai della lor dignità a quei Cardinali, che in esilio vivevano, o ch'egli sospetti avea. Gli animi contumacissimi dei Francesi talmente placò, che li se restare suoi amicissimi. Nella morte di tanti baroni Romani (ch' è cosa certo da mon poter credersi) non si senti mai tumulto nella Città, nè si vidde nomo prendere l'armi, perch'egli voleva esser a tutte le cose presente, e nelle più importanti poco si fidava d'altri. Nell'ozio sa mostrò sempre sciolto da ogni cura, e nei spaventi, e pericoli costantissimo; nè mai lasciò di negoziare, perchè si ritrovasse in solazzi, e piaceri. Andava molto tardi la notte a letto, era di pochissimo sonno, e di manco cibo. Le arti liberali furono da lui, sebben non le abbracciava, nè esercitava, ammirate, e rispettate, e specialmente la scienza legale. E non solamente non mostro mai di torre, ma nè di differire ne ancor i saliari a' dottori, gli stipendi a' soldati, e la mercede agli operaj. Il perchè ebbe così obbediente, e presto a suoi servigi l'esercito, che per mezzo del figliuolo manteneva, che in breve tempo, e con molta agevolezza n'acquistò quasi tutto lo

Stato della Romagna, che gli negava il tributo. Nella carestia, che fu a suo tempo due volte in Roma, sece venire di Sicilia tanta copia di grano, che se ne vidde sempre abbondante la Città, e quasi non ne senti il popolo disagio alcuno. Ma tutte queste doti, ed ornamenti dell'animo avea egli con gran vizi imbrattati, e posti a terra. Perch' egli su di manco sede, che già non si disse de Cartaginesi. Fu crudele, avaro, ed infaziabile d'acquistare. Quando avveniva, ch' egli non si ritrovava molto da negozi aggravato, tutto in potere d'ogni maniera di piaceri si dava, ed era specialmente molto alle donne dedito, delle quali ebbe quattro figliuoli maschi, e due femmine. Vannocia Romana fu quella, ch'egli più che altra ne amasse. Onde e per la bellezza, e per i lascivi, e piacevoli costumi di lei, e per essere mirabilmente seconda, l'ebbe, essendo egli in privata fortuna, quasi in luogo di legittima moglie. Si ritrovò volentieri a veder recitar le commedie di Plauto, ed altre simili ciancie, e spesse volte se ne veniva in Castello, ch' egli avea di sosso, di mura, e di discse sortificato, per veder più d'appresso, nei di festivi, e lieti, così le matchere, come ogni altro piacevole spettacolo, che in banchi si faceva, o per ponte passava. Nelle nozze della figliuola, ch'egli mandava a marito in Ferrara, sè celebrare in Vaticano igiuochi equestri, ed una caccia. Non fu in Roma mai, quanto nel suo Papato maggior licenza di vivere, nè il popolo Romano ebbe mai manco libertà. Vi fu gran numero di riportatori, ed ogni minimo male, che di lui detto si fosse, con la morte si cassigava. Nè la notte, nè I di s'andava fuori della Città sicuro. E tutte queste cose Alessandro sopportava per cagione de suoi, ai quali si era già risoluto di dover compiacere in tutte le cose. E per dar loro maggiori spalle, e cingerli del favore di grosse clientele, creò in più volte da 43. Cardinali, fra i quali ne furono 18. Spagnuoli, e i principali di loro furono Bernardino Carvagiale, ch'ebbe il titolo di Santa Croce, ed era in Roma Ambasciadore del Re di Spagna, Giovanni Lopes Datario, Giacomo Serra Arborense, Francesco Vescovo di Cosenza, e Giovanni Arcivescovo di Salerno. Degli Italiani poi, Giovanni Antonio Trivulzio Vescovo Alessandrino, Alessandro Farnese, che su poi Paolo III. Giovambatista Ferrario, Francesco Soderino, Adriano da Corneto, e Giovan Stesano Ferrario, persone tutte di molta autorità, e riputazione nella Corte. Nel MD. celebrò, seguendo l'antico istituto, il Giubileo, concedend per mezzo di Bolle, ch'egli pubblicò ampie Indulzenze, e remissioni dei peccati a quelli ancora, che non potevano comodamente venire a visitare le Chiese in Roma.

Creò questo Pontefice in undici ordinazioni quarantatre Cardinali, cioè trenta Preti, e tredici Diaconi, che furono

Giovanni Borgia da Valenza di Spagna, Nipote del Papa, Artivestovo di Monte Reale, Prete Card. tit. di Santa Susanna. Giovanni... Inglese, Arcivescovo di Cantuaria, Prete Cardetit. di Sant Anasosa. Don Giovanni Monaco, ed Abate di San Dionigio, deil' Ordine di San Benedetto, Francese, Ambasciadore del Re di Francia, Prete Cardetit. di Santa Salina. Giovanni Antonio di Giorgio Milanese, Vescovo d'Alessandria, Prete Cardetit. di Santi Nereo, ed Abillo.

Bernardino Caravajal Spagnuolo, Vescovo di Cartagine, Ambasciadore del Re la Spagna, Prete Card. tit. di SS. Pietro, e Marcellino, poi di Santa Croce in Ge-

rusalemme.

Raimondo Perardo Francese, Vescovo Gurgense, Prete Card. tit. di SS. Giovanni, e Paclo.

Guglielmo Brisonetta Francese, Prete Card. tit. di Santa Pudenziana.

Bartolommeo di Martino Spagnuolo, Vescovo Segobiense, Prete Card. tit. di Sant' Agata.

Giovanni di Castro Spagnuolo, Vescovo d'Agrigento, Prete Card. tit. di S. Prisca. Giovanni Lopes Spagnuolo, Vescovo di Perugia, Prete Card. tit. di Santa Maria in Trassevere.

Filippo di Lucemburg Francese, di sangue Regale, Prete Card. tit. di SS. Pietro, e Marcellino.

Giorgio d' Ambosi Francese, Arcivescovo di Rovan, Prete Card tit. di S. Sisto. Tommaso.... Transilvano d'Ungaria, Arcivescovo di Strigonia, Prete Card tit. di San Martino ne' monti.

Giacomo Serra da Valenza di Spagna, Vescovo Arborense, Prete Card. tit. di San Clemente.

Pietro Isuaglies da Messina di Sicilia, Arcivescovo di Reggio, Prete Card. tit. di San Ciriaco.

Diego Urtado di Mendozza Spagnuolo, Arcivescovo di Siviglia, Prete Card. tit. di Santa Sabina.

Francesco Borgia del Distretto di Valenza di Spagna, Arcivescovo Cosentino, Prete Card. tit. di SS. Nereo, ed Achilleo, e poi di Santu Cetilia.

Giovanni Vera da Valenza Spagnuolo, Arcivescovo di Salerno, Prese Card. sit. di Santa Balbina.

Lodovico Podacattaro Cipriotto, Arcivescovo di Nicesia, Prett Card. tit. di Sant' Agata.

Antonio Trivulzio Milanese, Vescovo di Como, Prete Curd. tit. di Sant' Anastasia. Ciovambatista Ferrario Cittadino, e Vescovo di Modena, Prete Card. 11t. di San Grisogono.

Ciovanstefano Ferrerio da Biella, Dioces di Verselli, Vescovo di Bologna, Prete Card. tit. di SS. Sergio, e Bacco.

Giovan Caftelliar Spagnuolo, Arcivescovo di Trani, Prete Card. tit. di S....

Francesco Remollino di Valenza di Spagna, Arcivescovo Surrentino, Prete Card. tit. di SS. Giovanni, e Paolo.

Francesco Soderino Fiorensino, Vescovo di Volterra, Prete Card. tit. di S....
Melebior Conis Tedesco, Vescovo Reininense, Prete Card. tit. di Sen Stefano è

Melchior Copis Tedesco, Vescovo Brininense, Prete Card. tit. di San Stefano in Celio monte.

Nicola Flisco Genovese, Vescovo di Forlì, Prete Card. tit. di Santa Prisca. Brancesco de Spralta Spagnuolo. Vescovo Legionense. Prete Card. di SS. Sergio. 1

Francesco de Spralta Spagnuolo, Vescovo Legionense, Prete Card. di SS. Sergio, e Bacco.

Adriano Castillense Edractano, Vescovo Batoniense in Inghilterra, Prete Card. tit. di San Grisogono.

Ciacomo Casanuova da Valenza di Spagna, Prete Card. tit. di S. Stefano in Celio monte.

Cesare Borgia Spagnuolo, Cittadino, ed Arcivescevo eletto di Valenzu, Diasona Card. di Santa Maria Nuova.

Ippolito Attellino Ferrarele, Diacono Card. di Santa Lucia in Silice, Vescovo eletto d'Agri. Federico Castumo, figliuolo del Re di Polonia, Vescovo eletto di Cracovia, Diacono Card. di Santa Lucia in Settifolio.

Giuliano Cesarino Romano, Vescovo eletto d'Ascoli, Diacono Card. di S. Sergio, e Bacco.

Domenico Grimani Veneziano, Diacono Card. di San Niccolò fra l'immagini. Alessandro Farnese Romano, Diacono Card. di SS. Cosma, e Damiano.

Bernardino Lunato da Pavia, Diacono Card. di San Ciriaco.

Giovanni Borgia da Valenza di Spagna, Nipote del Papa, Vescovo eletto di Melfi, Diacono Card. tit. di Santa Maria in via Lata.

Lodovico d' Aragona, di sangue Regale del Re di Napoli, Vescovo eletto d' Anversa, Diacono Card. di Santa Maria in Aquiro.

Amaneo d'Alibretto Francese, di sangue Regio, Diacono Card. di San Niccolò in carcere.

Frate Lodovico Borgia, Cittadino, ed Arcivescovo eletto di Valenza, Cavaliero di San Giovanni, Diacono Card.

Giovanni Diacono Card. di S. Maria in via Lata, poi Prete Card. tit. di S.Marcelle. Marco Cornare Veneziane, Diacono Card. di Santa Maria in Portico.

Francesco Floro da Valenza di Spagna, Diacono Card. di Santa Maria Nuova.

Fine del Tomo Terzo.

# INDICE

### De Pontesici contenuti in questo Terzo Tomo.

|     | <b>A</b>                                     |     | Carconia V di Bissania      |            |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| _   | A V Commission and a sec                     | 34  | GREGORIO X. di Piacenza     | _          |
| 3   |                                              | 25  | GREGORIO XI./ Lemovicen     |            |
| 3   |                                              | 26  | GREGORIO XII. Veneziano     | 190        |
| 3   | ALESSANDRO IV. di Anagni 95                  |     | 1                           |            |
| 4   | ALESSANDRO V. di Candia 296                  | 27  | INNOCENZIO III. di Anaga    |            |
| 5   | ALESSANDRO VI. Spagnuolo 444                 | 28  | INNOCENZIO IV. General      |            |
|     | В                                            | 29  | INNOCENZIO V. di Borgogn    | e in       |
| 6   | S. Benedetto IX. detto XI. Trivi-            | 30  | INNOCENZIO VI. Lemovice     |            |
|     | giano 175                                    | 31  | INNOCENZIO VII. di Sulma    | na 284     |
| 7   | BENEDETTO X. detto XII. da To-               | 32  | Innochnzio VIII. Genove     | le 434     |
| •   | lo[a 311                                     |     | L                           | • •••      |
| 8   | BONIFACIO VIII. da Agagni 165                | 33  | Lucio III. Luchese          | 23         |
| 9   | BONIFACIO IX. Napolitano 272                 | • • | M                           | •          |
|     | C                                            | 34  | MARTINO II. detto IV.di Tos | ers 142    |
| 10  | CALISTO III. Spagnuolo 374                   | 35  | MARTINO III. detto V. Roma  |            |
| 11  | CELESTINO III. Romano 41                     |     | N                           | ,. ,       |
| 12  | CELESTINO IV. Milanese 80                    | 36  | Niccolo' III. Romano        | 137        |
| 13  | CELESTINO V. da Isernia 160                  | 37  | NICCOLO' IV. di Ascoli.     | 154        |
| 14  | CLEMENTE III. Romano 35                      | 38  | Niccolo' V. de Sarzana      | 3,8        |
| 15  | CLEMENTE IV. di Narbona 111                  | •   | 0                           | 3,-        |
| 16  | CLEMENTE V. Guascone 179                     | 39  | Onorio III. Romano          | 62         |
| 17  | CLEMENTE VI. Lemovicense 217                 | 40  | ONORIO IV. Romano           | 150        |
| -,  | F.                                           | 4-  | D D                         | 1,0        |
| 8 1 | EUGENIO IV. Veneziano 328                    | 41  | PAOLO II. Veneziano         | •          |
|     | G                                            | 42  | Pro II. Senese              | 400<br>382 |
| 19  | GIOVANNI XX. detto XXI. da                   | 7-  | S                           | 302        |
| • > | Lisbona 134                                  | 43  | Sisto IV. di Savona         |            |
| 20  | GIOVANNI XXI. detto XXII. 196                | 7)  | SISTO TY. BI SECOND         | 419        |
| I   | GIOVANNI XXII. detto XXIII.                  |     | Unners III Williams         | - 0        |
|     |                                              | 44  | URBANO III. Milanese        | 28         |
| •   | Napolitano 299 Grecorio VIII de Perenento 22 | 45  | URBANO IV. Francese         | 104        |
| 2   | GREGORIO VIII. da Benevento 33               | 46  | URBANO V. Lemovicense       | 239        |
| 3   | GREGORIO IX. di Anagni 69                    | 47  | URBANO VI. Napolitano       | 255        |
|     |                                              |     |                             |            |

# INDICE

De' Scismi nella Chiesa, e degli Antipapi contenuti in questo Terzo Tomo.

| SCISMA XXIV. fotto Alessandro III Papa pag. I Vittore IV. Romano, Palquale III. da Cre- ma, Califio III. Ungaro Antipapi ivi SCISMA XXV. fotto GIOVANNI XXI. detto XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEGUE IO SCISMA XXVI. fotto Bonifacio IX. Papa. 2 Benedetto XI. detto XIII. Spagnuolo A tipapa CONTINUA IO SCISMA XXVI. fotto MARTINO III. detto V. Papa 3 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Papa 196<br>Nicola V. da Rieti Antipapa ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clemente VIII. Spagnuolo Antipapa ivi                                                                                                                      |  |  |
| SCISMA XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCISMA XXVII. fotto EUGENIO IV. Papa 328                                                                                                                   |  |  |
| fotto Urbano VI. Papa 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iotto Eugenio IV. Papa 328                                                                                                                                 |  |  |
| Clemente VII. Antipapa ivè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Felice IV. di Savoja Antipapa ivi                                                                                                                          |  |  |
| The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | INDI-                                                                                                                                                      |  |  |

## IC

#### Delle cose Notabili contenute in questo Terzo Tomo.

Il numero Arabico fignifica la pagina , e le letterine a. b. c. ec. significano le note a piè di pagina.

Driano V. Papa, pag. 132. Iuni fat-1 ri 133. e ivi. note a.b. sua morte ivi. n.b.

Agnus Papali cosa sieno ec. 245. Alberto Magno Scrittore 107.

Aleilandro III. Papa 1. 3. e ivi. n. a. scomunica i Imperadore Federigo 4. n. v. va a rifugiarsi in Francia 5. raduna un Concilio ivi. fugge in Venezia 14. e 15. n.o. fa la pace con l'Imperadore ivi. convoca un Concilio nella Chiefa di S. Marco in Venezia 16. n. o. sua morte 18. e ivi. 7. s.

Alessandro IV. Papa 95. fua nascita ivi. n. a. suoi fatti 96. 98. sue virtù 102. sia morte 102. e ivi. n.g. Alessandro V. Papa, e sua creaz one 293. n. a. 296. lue doti 297. Iuni fatti, e sua morte 298 e ivi.

Alessandro VI. Papa 444. sua origine ivi. sua elezione 445. sue azioni ivi. Lega da lui formata contro i Francesi 447. suoi ordini 451. suoi vizi ivi. sua morte 452. ordina il Giubileo 453.

Atto del Re Carlo intorno Clemente VII. Antipapa 264. n. d.

crudele successo in Roma 387. n. b.

BEnedetto IX. detto XI. Papa 1.73. fua nascita ivi. sue virtà ivi. e 176. m.b. suos fatti illustri ivi. e m. c. suoi Decreti 177. n. e. sua morte ivi. posto nel numero de' Beati da Benedetto XIII. rvi.

Benedetto X. detto XII. Papa 211. fua elezione ivi. e 212. n.a. fuoi fatti iv. n. b. fa una Decretale intorno la visione beatifica 213. n. c. sue vireù 214. e 215. n. c. sua morte Ivi.

Jomo III.

Benedetto XL detto KIM. Antipapa 272.276. eivi. n. d. 281. n. f. fue risposte ai Principi Franceii 29%. viene deposto dal Concilio di Pisa 293. n.b. convoca un Conciliabolo 296. e 297. n.a. fue procedure verfo il Concilio di Costanza .. 306. 307. vedi de note leguenti; lua morte 223. n.d. 225.

S. Bernardino da Siena 372. Bombarde cosa sieno 363.

S. Bonaventura 430.
Bonifacio VIII. Papa 163. 165. fue astuzie per il Paparo ivi. annulla le grazie e privilegi de' Pontefici precedenti 166. n. a. suoi fatti 167. m.b. fue ordinazioni 168. fa diflorterrare un corpo, e lo fa abbruciare 170. raduna un Concilio 171 viene acculato wi. a.e. è posto prigione ivi. diviene frenetico 172 nn. ef. lua morte ivi. e 173. n. j

Bonifacio IX. Papa 272. sue virtù ivi, e 273. invita il Cristianesimo in Roma ivi. n. b. suni fatti 277. celebra il Giubileo 278. e ivi. m. c. fua morte 281. e 284. n. a.

Aliso III. Antipapa z. ezz. n b. Candia venuta in potere de' Veneziani 52. e 53. n. f.

Calisto III. Papa 374. sua creazione ivi. n. a. fue azioni innanzi il ponteficato 175. luo voto 376. lue ordinazioni 177.179. sue virtù 380. sua morte ivi. suoi detti sentenzioli 381. n.c.

Capello rosso dato ai Cardinali 86. nn. g. i.

Carmignuola decapitato 333.

S. Casa trasportata miracolosamente da Nazaret in Loreto 158. n.c. Casi occorsi sorto il pontesicato di

Cs-

Eugenio IV. 352.

Cafo occorfo nell'elezione di Urbano VI. Papa 257. n. a.

S. Caterina da Siena, e luni fatti 250 n. d. 253. n. c. 264. n. d. 393. Celebrazione del primo Giubileo nella Chiela 165. 169. e ivi. n. d.

Celeftino III. Papa 41. fuoi fatti wedi'le note, e particolarmente n.f. fua morte 46.

Celeftino IV. Papa 80. fua morre ivi. e 81.

Celettino V. Papa 160. in qual modo eletto 160. n.a. rinuncia il papato 161. e ivi. n. b. fua prigionia, e morte. 163. e ivi a. c. miracoli operati da lui uvi. fua canonizzazione 190.

S. Chiara tot.

Chioza prefa dal Doria 261. Cipro rim ifto ai Veneziani 427.

Clemente IH. Papa 35 Tuot fatti 37. e ivi. n. b. fua morte 38.

Clemente IV. Papa III. come arrivo al paparo ivi. e 112. n. a. fuoi fatti ivi. n. b. 113. n. c. lua morte

115. fue virru 116. 117.

Clemente V. Papa 179. fua elezione ivi. e 180. 181. n. a. lua coronazione 181. n. d. scomunica i Veneziani 184. e ivi. n. b. luoi fatei 185. n.i. 186. n.k. fue ordinazioni 189. e 191. e ivi. n. o. fua morte 190. 191. eivi. n.o.

Clemente VI. Papa 217. fue virtu. ivi. ordina il Giubileo 218, e ivi. n. b. luoi farti 219. 220. n. c. 224. n.f. 226. n.b. 227. n.k. fua mor-

te ivi.

Clemente VII. Antipapa 255. 258. e ivi. n.b. 259. 260. n. c. 263. n.d. fua morre 276. e ivi. n. d.

Clemente VIII. Spagnuolo Antipapa 313. lua elezione, e chi foffe 323 n. d. e 325. fua rinunzia ivi.

Clementine da chi fatte 190. e ivi. not. n.

Cols di Rienzo 218. fuoi fatti 221. 222, 223. n.e. fua prigionia e morte 232.

Colombo fcopre il nuovo Mondo .

Conedio Generale in Coffanza 299. 302.n.b. 304. depone il Pontefice Giovanni XXII. dette XXIII. ivi. 305. n. d. suoi Decreti ivi. e seguenti note, crea Papa Martino

III. detto V. 314. n. a. Articoli ftabiliti in eilo Concilio ivi. fine d'ello Concilio 316.

Concilio Generale in Pifa 290. 291. n. b. depone due Pontefici . ivi. crea un Pontefice legittimo. ivi.

Generale in Ferrara 338. Concilio Univertale in Lione di Francia 82. 85. e ivi. m. e. fuoi Decre-

ti 86.

Universale in Lione di Francia II. 119. 421, n.b. 123. e ivi. n.t. fuoi Decreti ivi.

- Universale Lateranense III. z. 17. e ivi. n. r.

- Universale Lateranenie IV. 48. 37. e ivi. n. i. fuoi Decreti ivi.

Univertale in Vienna 179. 183. n.g. 190. 191. eivi. net. m. n Univertale in Batilea 328, 319.

fuoi Decreti ivi. 330. e 331. n. c.

Concilio di Chiaramonte forto Alelfandro III. Papa 3.

Provinciale in Forl 152. m.c. di Verona fotto Lucio III. Papa 24. 1.6.

di Colonia fotto Niccolò V. Papa 367. m.c.

Conciliabolo di Federigo Barbaroffa Imperadore 3.

di Vittore III. Antipapa 5. n. d. Confusione de fetti accaduti fotto Alestandro IV. Papa 98. n.c. Congiura di Boemondo in Venezia 185

15. T.

Controversia intorno i fatti accadoti fotto Giovanni XXII. Papa 30a. n.b.

intorno l'andata in Francia, ed il Concilio di Chiaramonte di Aleffandro III. Papa J. n. c.

intorno il tempo del ponteficato di Clemente IV. Papa 115. n. c. - intorno la morte del Red'Aragona, e del Re di Francia 131. n.s. intorno la permanenza della Corre Romana in Francia 181. n.c.

- intorno la prigionia di Bonifa-

cio VIII. Papa 172. n.e. \_\_ intorno le Cappe de' Carmelitani. 153. n. d.

intorno le Clementine 190. n.n. intorno i fatti accaduti fotto

Niccold V. Papa 369. n.d. - intorno Pio II. Papa 383. s.s. Com-Gompreda fatta da' Veneziani della Lancia, e Spugna dr. N. S. G. C. 76..

Corte Romana trasferita in Francia 179.

Gronica in Versi de' Pontefici: 20. 23. e 13.

D

Mucidazione de' fatti accaduti fotto Alessandro III. Papa 4. n.c. 7. n. f. 9: n. i. 11. n. l. de' fatti accaduti fotto Alessandro IV. Papa 100. n. e. - de' fatti accadut: fotto Innocenzio IV. Papa 232 233. n. c. Difgrazie d'Italia fotto il ponteficato di Niccolò V. Papa 362. S. Domenico Istitutore dell' Ordine de' Predicatori 39. sua morte 66. n. c.

R

Brei cacciati dalla Francia 183. S. Edmondo Inglese 377. S. Edmando Vescovo di Conturbia 89. S. Eduvige Duchessa di Polonia 117.] Epistola di Clemente IV. Papa 117. 118. Epitafio di Lucio III. Papa 26. Eresia dei Boemi 308. 309. - dei Fraticelli 182. e ivi. n. f. - forto Alesandro IV., Papa. 102... n. g. Bretici in Italia 75. n. c. Errico Dandolo privato di vita 13:. Eugenio IV. Papa 328. sua elezione. 329: fuois fattis ivi. n., a., convoca. il Concilio Generale in Basilea ivi. trasferifee il Concilio in Perrara 338. lo trasporta in Firenze 341... Decreti da lui fotti 344.. note .. 100munica. l'Antipapa 345, note .. convoca un Concilio, in Laterano 351. n. d. suoi: fatti 354. sue dott 355. fua morte ivi. e n.e.. Ezellino da Romano 75. suoi fatti,

e. has: morte. 99:. n. d..

Atti: accaduti: fotto: Innocenzio VI.. Papa, onieffi dal Ptatinai 227: \* 5. Ratto: atroce control il: Clero, di Ros-DA. 35. 1. 6.

Fatto crudele leguito in Firenze 426. Federico Barbarossa Imperadore, tuoi fatti 2. 3. n. a. raduna un Conciliabolo, e crea Ottaviano Antipapa 31. si porta in Venezia, ove fa la pace con il Papa Alessandro. III. 16. n. o.

Federigo Imperadore, sua morte 89. n. i.

Felice IV. di Savoja Antipapa 328. 342. 345. n.e. 363. rinunzia il papato 364. e n. c.

Flagellanti. Eretici. 303. n. b. S.Francesco Istitutore dell'Ordine Francelcano 39. lua morte 67. n.c.

G:

4 Erusalemme presa da Saladino 30.. J Gioachino: Abate 26. Giovanna Regina, suoi fatti 221. eivi. n. d. 225. eivi. n.g. 264. n.d. 265. n.e. lua morte ivi.

S. Giovanni da Capilirano 367. n. e. Giovanni Hus e lue dottrine cretiche 301. n.b. vengono condannate dal Concilio, di Costanza, 305. e seguenti note.

Giovanni. Picciolo Dottore, e crittore 288. n. c. 292. n. b. viene condannate le sue opinioni nel Concilio di Costanza, 302. e. seguenti:

note ..

Giovanni XX. detto: XXI. Papa 134. fue qualità, ivi. e 135. fua, morteivi. e-136. n.e..

Giovanni XXI. detto XXII. Papa 196. fua elezione 197. n. a., fuoi: fatti 198. 199. e. iv . n. e. decide: intorno la lite dei Ecancelcani. 2000. 201: n c. (comunica Lodovico Bavaro. ivi. e 202., n. d., perdona: all' Antipapa,, e lo tratriene- feco 205. n. g., fue ordinazioni, e fua morte: 208. e ivi. n. i.

Ciovanni, XXIII., detto XXIII. Papac 299: fua, elezione ivi. e 300, raduna un Sinoso in Vaticano ivi. n: a., fa' una Bolla: contro: i: Wiclefit: 302; n. b. formolada lui fatta, e etra nel, Concilio, di. Gostanza 303: n. b., viene acculatos di moltis delitti ivi., f. gger ivi., e- 3/15: n. d. viene posto prigione 304, viene deposto nel Concilio di Costanza, ivi. lua, morte 321

M.m.m. 3: Gra-

Graziano Scrittore 19. Gregorio VIII. Papa 33. suoi fatti ivi. e 34. n. b. fua morte 34. e ivi.

Gregorio IX. Papa 69. fuoi fatti 71. m. c. annovera fra Santi, Domenico, ed Antonio 75. fue illustri imprese, e sua morte 78. eivi. n.i. Gregorio X. Papa 119. suoi fatti 121.

n. b. convoca un Concilio Generale in Lione di Francia ivi, c 123. n. c. suoi Decreti ivi fua morte

ivi. e 124. n. d. Gregorio XI. Papa 247. sua creazione ivi. n. a. scrive una Lettera al Re di Francia 248. n. b. va a Ro-ma 251. suoi fatti 252. sue ordinazioni, e fua morte 253. e ivi.

n. f.

Gregorio XII. Papa 290. come creato 292. e ivi. n. a. crea Cardinali contro il suo giuramento 203. n. b. viene deposto nel Concilio di Pisa ivi. crea Cardinali dopo la fua depolizione 295. 296. convoca un Concilio in Friuli dopo la fua deposizione 297. n. a. viene deposto nuovamente nel Concilio di Co-

stanza, e sua morte 304. Guerre tra Veneziani, e Genovesi

100, 122, e feguenti.

Guido Bonato Astrologo 146.

Acopo Tiepolo eletto Doge in vita di Pietro Ziani pure Doge 71. n. c. Innocenzio III. Papa 48. suoi fatti

49. n.b. e le note f. g. b.
Innocenzio IV. Papa 82. raduna un
Concilio Generale in Lione di Francia 85. 86. e ivi. n. e. lua morte 90. fue ordinazioni 91. fuoi

Scritti 92.

Innocenzio V. Papa 129. fu il primo Ponrefice delle Religioni Mendicanti 130. n. a. fua morte 130. e ivi. n.b.

Innocenzio VI. Papa 231. fua elezione ivi. n. a. suoi ordini 231. fuoi fatti 236. fua morte 237. e

ivi. n.g.

Innocenzio VII. Papa 284. fugge in Viterbo 287. e ivi. n. b. crea Cardinali 288, & ivi. n. s. lua morte įvi,

Innocenzio VIII. Papa 434. fua famiglia ivi. e 435. fue dott ivi. fuz creazione 436, fuoi fatti 437. lue azioni illustri 440. suamorte 442. Introduzione del Conclave per la creazione dei Papi 125.

della professione di Fede da ferfi dai Romani Pontefici, prima di

coronarsi 173. n. f.

Invenzione della Stampa 346, note. S. Ivone Prete 227. e ivi. n. t.

Ega tra' Veneziani , e Siciliani 147.

Legge fatta da Alessandro III. Papa nel suo Concilio di Laterano intorno l'Elezione de' Pontefici 19 Leggi prescritte nell'Elezione de' Papi 126. 127. 128.

Lucio III. Papa 23. Iuoi fatti ivin. a. raduna un Concilio in Verona 24. n.b. fua morte in Verona 26.

Ludovico Bavaro, e fuoi fatti 201. e fegu. vedi le note, fua morte 227. B. i.

Ludovico IX. Re di Francia fatto prigione 88. n.g. S. Ludovico Re di Francia 168.

S. Ludovico Velcovo di Tolofa 197.

M

Aometto II. Imperadore de' Tur-chi, suoi fatti 367. n. e. 369. 370. Marino Faliero Doge decapitato 237. n.f.

Martino II. detto IV. Papa 143. fcomunica il Paleologo 145. Iuoi fat-ti 147. Iua morte 148. Iue vistu,

e miracoli ivi. e n. d.

Martino III. detto V. Papa 313. fuz elezione. 314. 315. n. a. fue azioni 315. pubblica un Decreto 316. fus entrata in Roma 322. Iuoi fatti 325- fa una Bolla per la convocazione del Concilio di Bafilea 326. fua morte ivi.

Miracolo occorlo in Orvieto 110. Modo di creare i Pontefici 194. 195. Morte di ser Cardinali in Conclave

154. n. a. Motivi della discordia fra Pontefici, e Popolo Romano 39. 40.

N

Arrazione Storica dell' Elezione di Clemente V. Papa 179. 180. e 181. n. a.

Niccolò III. Papa 137. sua elezione ivi. n. a. suoi fatti 138. e ivi. n.b. sue virtù 139. 140. emanò una Bolla intorno la Regola de' Francescani 140. n. d. sua morte 141. e ivi. n. e.

Niccolò IV. Papa 154. suoi fatti. 155.157. pubblica due Bolle, una circa il Santo Officio in Venezia, l'altra intorno i Cardinali 158. n.c. sua morte ivi.

Niccolò V. Papa 356. sua elezione ivi. n. a. suoi fatti ivi. pubblica il Giubileo 364. e 365. n. d. sue azioni illustri 366. n. e. sua morte 371. sue operazioni gloriose ivi. sue virtù 472.

S. Nicola da Tolentino 354. Nicola di Lorenzo chi fosse 218. n. a. suoi fatti 221. 222. 223. n. e. sua prigionia, e morte 232.

Nicola V. da Rieti Antipapa 196. 203. e 204. n. f. sua morte 205. e ivi. n. g.

0

Norio III. Papa 62. conferma l' Ordine di S. Domenico 64. approva l'Ordine di San Francesco 67. suoi fatti, vedi le note d. f. g. Onorio IV. Papa 150. scomuniche fulminate, e a chi 152. n. c. sue virtù 153. suoi fatti, ed ordini ivisua morte ivi. n. d. Ordine di Grandmont 198. e ivi. n. b.

P

PAolo II. Papa 400. sua elezione 401. n. a. sua coronazione 403. n.b. sue azioni 403. suoi fatti 404, e e 405. n. d. 407. sue ordinazioni 410. suoi diverrimenti 411. sua morte 413. sua grandezza d'animo ivi. ordine tenuto da lui ne suoi affari 415. da una Bolla in proposito del Giubileo 416. n. b. Pasquale III. Antipapa 1. 8. n. g. sua morte 11. e ivi. n. le

Petrarca incoronato 213.
Pietro Commestore Scrittore 26.
Pietro Lombardo 59.

S. Pietro Martire 90.

Pio II. Papa 382. sua nascita ivi.

suoi studi 383. sue azioni innanzi
il Papato 384. sua dottrina 389.
suoi fatti 390. e 391. n.c. 392. e
note, suoi ordini 393. sua morte
ivi. sue virtù ivi. suoi satti 394.
395. suoi scritti 397. suoi proverbi 398.

Platina 403. scrive al Papa ivi. viene posto prigione 404. e 412. sue difese 413. e segu.

Pontefici descritti dal Panvinio 417.
Pontefici risiedono in Avignone 211.

risiedono in Francia 197.

risiedono in Roma 251.

Presa di Gerusalemme 88.

Primo Pontesice de' Conventuali 155.

n. a.
Primo Pontefice delle Religioni Men

Primo Pontefice delle Religioni Men dicanti 130. n. a.

Q

Uistioni fra' Religiosi Francescani intorno la Regola, e Testamento di S. Francesco 97. 98. n. b. Bolla emanata da Niccolò III. Papa intorno la medesima Quistione 140. n. d.

R

Aimondo di Penafort 78. e ivi. n. i. Rinunzia del papato fatta da Celestino V. Pontesice 162. e ivi. n.b.

\$

Scisma XXIV. nella Chiesa r. e vedi le note seguenti nella Vira di Alesfandro III. Papa.

Scilina XXV. nella Chiefa 196. 203. e 204. n.f.

Scisma XXVI. nella Chiela 255.258.
e ivi. n. b. 259.260. n. c continua
il Scisma sotto Bonifazio IX. Papa 272. 276. e ivi. n. d. 281. n. f.
continua anche sotto Gregorio XII.
290. 291. 292. e vedi tutte le note della sua Vita. Segue il medesimo Scisma sotto il pontesicato
di Alessandro V. 297. e vvi n. a.
proleguisce sotto il papato di Giovianni.

manni XXII., detto XXIII. 300. s. a. 303. n.b. 306. 307. note fe continus il medelicio Sciliate to Martine III. deser. Pontefice 313. Scilma XXVIII hella Chiela 328. 342. 343. a.d. 363. e 364. n.c. ettar fotto Bonifacio IX. Papa 383. Sindo di Friunga lotto Eugenio IV. Papa 345. e note.

di Rouen. forto. Eugenio IV.. Papa 351. m.d. Sifto IV. Papa 419. fue nafeita ivi. sua creazione ivi., suoi, fatti 423. 433. vende uffici per ritrarne da-naro. 439. suoi facri 430. ordina il Giubileo ivi. fabbriche da lui. fatte 431. edifica, una Libraria in. Vaticano ivi. sua morte 433. Sopranome, di Celeftino III. Papa 41.. m. di. S Stanislao. Velcevo di Cracovia 90. Storia dei fatti di Alessandro III. Papa, con Federigo: Imperadore 15. 16. not. o. q. e 17. n.r.
— di Arriga VI., 42. n.b. - della prigionia , e morté di Celefting. V. Papa, 163. s. c.. Bista, del Concilio. Lateramente III. fotto Aleffandro III. Papa 17. n.r. del Concilio Lateranense IV. forto Innocenzio III. Papa 17. m. i. 🗕 det Concilio di Balilea 329, 330. 331. N. C. Storia del Scilma XXIV: nella Chiefa 1. 2. 3. n. a. 4. 5: not. b. c. d. e...

del Scifma, XXV. nella. Chiela 196. e vedi le note-feguenti. - del Scifma XXVI: nella Chiefa: 258. 259: n. b. e legu. Strage de' Cristiani nelle Città dell'

T

Alia 156. e 367. n.e. 369. 370.

lara: Pontificia: di tre: corone: 2456. n. f. 5. Tommalo: Arcivescovo di Cantorbe-

rì 12. e ivi. n.m. lua canonizza-🕆 zione 13. e ivi. s. s.. S. Tribmalo. d' Aquino. Dottore: 101. 196. · Tommalo. Morolini-Patriarca, di Cottantinopoli 53. n. f.. S. Tommalo Velcovo Enfrandenie 199.

Eneziani (comunicati 184. fono alfolti con fomma di danaro ivi. a.b. Versi che spiegano eli Agnus papali composti nella creszione di Gra-gorio X. Papa. 130, n. a. Velcovo, di Caors abbreciato 199. a.c. Ugo Cardinale Scrittore 92. S. Vincenzo Retrerio 375. m. c. 377. Vittore III. Antipapa: 1. 3. a. a. 5. m. d. raduna: un Conciliabolo in Lodi ivi. sua morre 7. e ivi. a.g. Vittoria, de' Cristiani-contro, il Turco 377. 378. n. b. Urbano III. Papa 28. faci fatti ivi.. n. e., laa, morte in, Pila 30, e ivi. Urbano IV. Papa: 204. fua nafcita: ivi. n. a., fuoi fatti 105. n. b. ifficul la fella del Corporationina con a.c. fua morte-108, e Ivi. n.f. Urbano V. Papa #39. Iuoi fatti 240. e ivi m. b. luoi ordini 241. m.b. pessa a Roma sasa mete ritrova le Teste dei SS. Pierto e Paolo 243. e ivi. n. d. unilce la Chiefa Greca con la Latina ivi. sua morte 244. e 245: n.f.: Urbano. VI., Papa: 255.. come electo. 256. 257. n. a. luoi. fatti 262. e

minata da lui. 267. n. c., tiene liberato, di, Nocera ,, ove era, affediato 268. n.f. ordina il Giubileo. 270. n. g., fue istituzioni, ivi. foa, morte ivi. Ulo delle Bombarde 262. Waldeli- Eretici 2502, n. d.

e- ivi., n. d., e. 266., fcomunica, ful-

wiclefiti: Eretici, asr..

### ASSOCIATI

#### Accresciuti in questo Terzo Tomo.

Il N. H. S. Niccolò Canal.

Nobile Sig. Carlo Bembo.

R. D. Giovanni Piccioli per 3.

R. D. Giovanni Pasini.

R. D. Lorenzo Marzi.

R. D. Vincenzo Finetti.

R. P. Girolamo Gradenigo C. R.

L' Illustris. Andrea Prandini.

Il Sig. Gasparo Marienni per 3.

Sig. Pierro Longbi.

Sig. Antonio Guzzoni.

Sig. Francesco Sansoni per 3.

Il presente Tomo Terzo vale L. 18. Venete sciolto.

| · . | • |  | • |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |

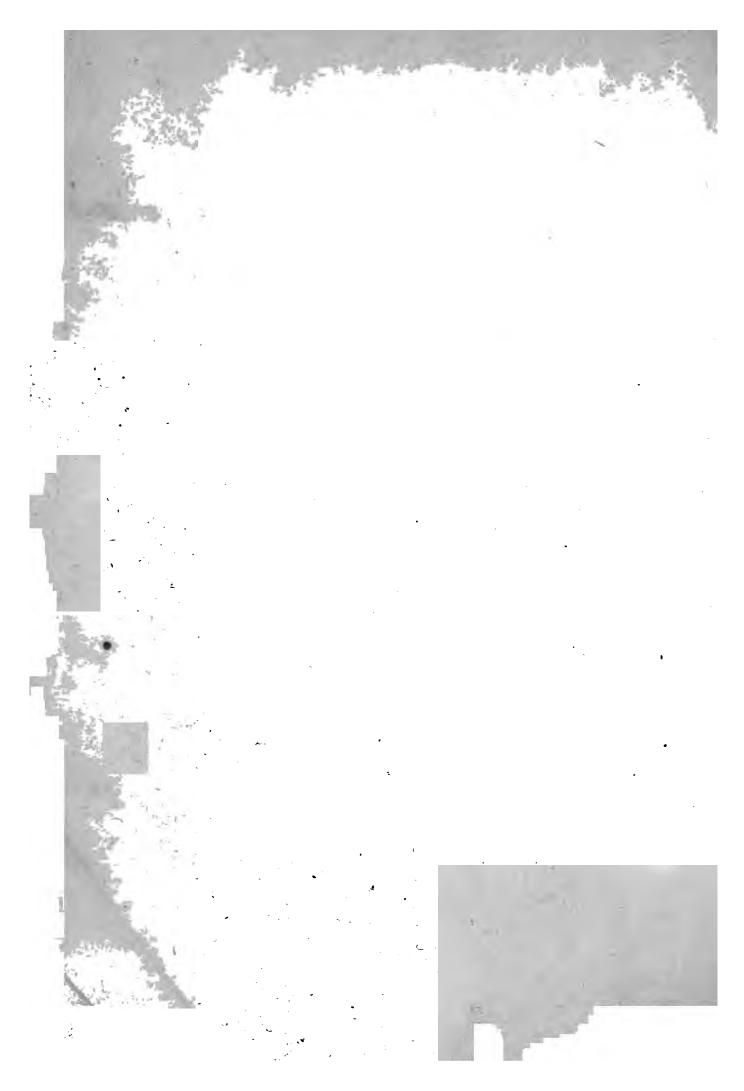

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| • |  |  |
|---|--|--|



| , <del>~</del> |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                |  |  |  |

